

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



P. 5.1672

24754 1 221

· 

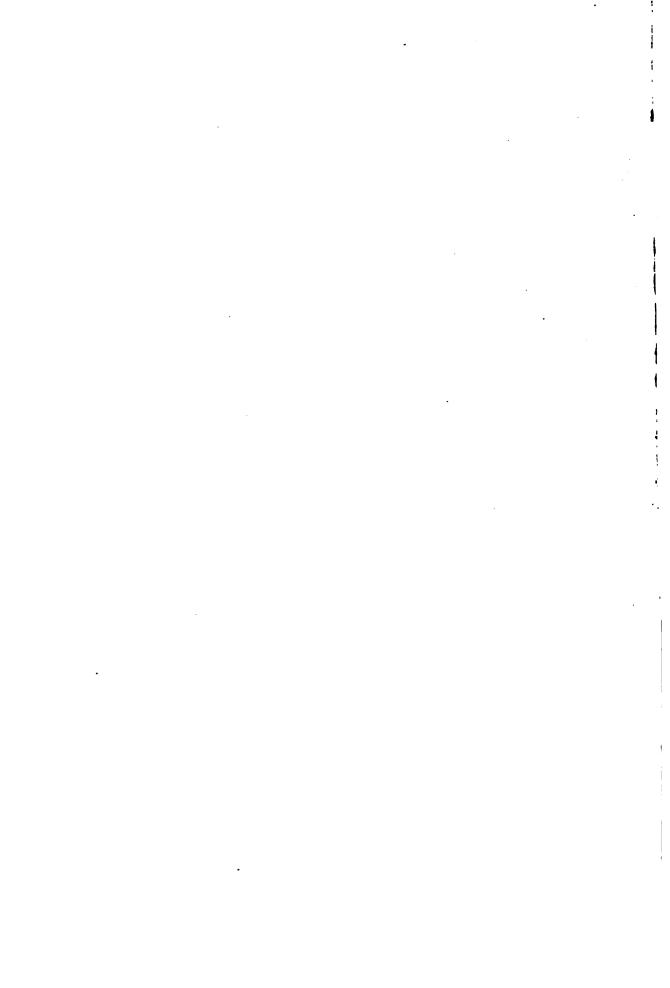

as y starry de suplante and Lambra de Lambras de Horis y Langer My State of the Anti- to the Bullmust of the Speaker Town 1 42 & constitution & Alem St. Dr. Co. B. Gamba to rather Called & Chine am Dome a catherentering of the The said the free made which control to be the said of

INQ. 12 EDW. 1. Nº 3.

a plan. at com literac + apoc from only enough for south cost p ques fre filt not ome Whom or an Oato De stoanless de upe deformande onare de bille allen de to les home 2 halling in se gone po copate melino com potto singer Abn + One Apnet Apr Delto de realle Death epistics one in com cetyrolim. and Johanna A Harmult hing Defacts you denote tremt in appre que est arters cusma amag a Dans Septe + Christer que molto es a po Bycon Bugggrouden Bosh Beaffler Anno Wo Masters. The Hours done motor plant

Some and



# CALENDARIUM GENEALOGICUM.

## HENRY III. AND EDWARD L

IN TWO VOLUMES.

VOL. I.

EDITED BY

CHARLES ROBERTS.

SECRETARY OF THE PUBLIC RECORD OFFICE.

PUBLISHED BY AUTHORITY OF THE LORDS COMMISSIONERS OF HER MAJESTY'S TREASURY, UNDER THE DIRECTION OF THE MASTER OF THE BOLLS.

LONDON: LONGMANS, GREEN, AND CO. 1865.

7-



,

### PREFACE.

THE particular series of Records from which the contents Records from of these volumes have been compiled is denominated the work has been 'Inquisitions post mortem;' a title doubtless given to it because these Inquisitions are by far the most important documents in the collection, and no designation could be found which would describe the variety of Records which it comprises.

compiled.

The collection is thoroughly miscellaneous; for with Their miscelthese 'Inquisitions post mortem' there are (in the two moter. reigns over which these volumes extend) all the 'Inquisitions ad quod damnum,' which in some later reigns form a distinct series; and there are also 'Assignments of dower,' 'Proofs of age,' 'Extents' and 'Valuations' of lands and tenements, and occasionally of personal effects. 'Sheriffs' and Coroners' Inquisitions,' 'Escheats,' documents relating to the lands of 'felons and fugitives' and to disputed inheritance, petitions to the King, and pleas and returns to writs of 'certiorari.' There are Inquisitions also taken on particular occasions, for instance, to ascertain boundaries and liberties of various kinds, of markets and fairs, ferries and fisheries, tithes and common of pasture; or local duties, as the repair of roads and-bridges; or personal duties, as taking the order of knighthood. Consequently

laneous cha-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> And sometimes, "ad quod commodum." See Inq. 19 Edw. I. no. 50; 26 Edw. I. no. 60.

the title by which the whole series is called, 'Inquisitions post mortem,' affords a very limited and imperfect idea of what it actually contains.

Title and object of this work.

In a manner somewhat analogous, the title given to the present publication, "Calendarium Genealogicum," has been selected because the extraction of the genealogical matter contained in the Inquisitions has been its chief object, although the attainment of various others has been attempted which no one term would be sufficiently comprehensive to express. This will appear more clearly when the scope and plan of this Calendar are described. is to the 'Inquisitions post mortem,' properly so called, that I must first draw attention; Records of such superior import that they have been stiled the 'Proprietary map of England,' and which, for genealogical, biographical, or topographical purposes, are not surpassed by any other class of our ancient Records, unequalled as these are by the archives of other nations as respects their bulk, their extent, or their general interest.

The comparatively few persons who have made Records their study for professional or literary purposes will require no explanation of the 'Inquisitions;' but it must be borne in mind that there are hundreds¹ not so well acquainted with them, who now seek to obtain information from the Records on a great variety of subjects,² and that their number will surely be increased in proportion as the Records become more generally known, and their contents more clearly denoted by indexes and calendars. I venture therefore to describe them with some minuteness, although to pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Since the Public Record Office was opened gratuitously to literary inquirers in 1852, the number who obtained admission to the end of 1864 was 1,575; the number of the attendances, 20,873; and the number of Records referred to, 141,723.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Lists of these subjects in the 23rd, 24th, 25th, and 26th Reports of the Deputy Keeper of the Public Records.

fessional men and archivists the observations may appear unnecessary.

The 'Inquisitions post mortem' are, prima facie, Inquisitions Records of Chancery, the writs upon which they were taken generally issuing out of that court; but for fiscal purposes the Inquisitions, or copies of them, were frequently returned to the court of Exchequer, or others were directed to be taken by writs issuing from the Exchequer1; so that there are to a certain extent, and with variations of date and circumstance, both a Chancery and an Exchequer series of these documents.

It is to the Chancery series, as being the more complete Chancery and authentic, that these volumes especially relate, but, as will be presently explained, the Exchequer series has been made use of to supply deficiencies, or afford additional information: for it must not be supposed that the Chancery collection is at all complete; it has suffered severely from the casualties of time, fire and water, damp and decay, and probably from the frequent removals from one place to another. As is well known, the Records of Chancery were carried about the country in attendance on the King, whose peregrinations were almost continual; or a few were sent from one part of the country to another where they chanced to be required, and it is probable that in many cases they were never returned to their proper place of custody.3

The nature and form of the Inquisitions, (taken as they were in every part of the country where the parties chanced

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See App. II. 21 Edw. I. m. 11d, p. 763.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See p. xxviii.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Memorandum quod Magister Willielmus de Marchia Thesaurarius Regis anno regni ejusdem Regis decimo nono, Rege tunc existente in Scotia et ibidem secum venerabili patre Roberto Bathon' et Wellen' Episcopo Cancellario suo et cancellaria cum ipso, de præcepto Regis fregit cistam rotulorum ejusdem cancellariæ apud Novum Templum London' existentem et quæsivit rotulos et omnia memoranda in eadem cista exis-

to be born, or to die, or to hold property, and written on separate bits of parchment, which were then to be transmitted to the Chancery,) offered an additional probability of confusion or loss.

When all these circumstances are considered, the real wonder seems to be, not that so many have been lost but, that such numbers have been preserved during centuries to the present time.

The Inquisitions post mortem were usually taken soon after the death of the party, though sometimes a considerable interval occurs.1 They inform us, first, when the party died; secondly, who were his heirs; thirdly, the

tentia, et inde extraxit rotulos et misit domino Regi; et postmodum in adventu ipsius domini Regis et Cancellarii London', in festo Sancti Andreæ anno regni ejusdem Regis vicesimo, dictus Thesaurarius liberavit per manus Hugonis de Notingham clerici, Johanni de Langeton' novas claves cistæ prædictæ una cum duobus rotulis, videlicet, uno rotulo Patentium de anno regni domini Henrici Regis patris prædicti Regis tricesimo nono, et rotulo Chartarum de anno regni ejusdem Regis Henrici vicesimo secundo quos idem Thesaurarius prius extraxerat. [Rot. Claus., 20 Edw. I. m. 18d.]

De mittendo equum ad Cancellariam pro rotulis Cancellariæ

Rex dilecto sibi in Christo Abbati de Furnays, salutem. Quia uno equo forti et bono ad rotulos Cancellariæ nostræ deportandis plurimum indigemus ad præsens, vobis mandamus, rogantes quatinus, [quod] unum equum fortem et non evitum ad Cancellariam nostram Ebor' per aliquem de vestris mittatis; ita quod sit ibidem ad festum Sancti Jacobi Apostoli proximo futurum dilecto clerico et fideli nostro Johanni de Langeton' Cancellario nostro liberandum. Teste Rege apud Karliolum, 4º die Julii. [Rot. Claus. 28 Edw. I. m. 6d.]

1 Occasionally a long interval seems to have elapsed between the issue of the writ and the taking of the inquisition, but the cause of the delay does not appear. See Inq. 33 Edw. I. no. 17; 34 Edw. I. no. 15.

<sup>2</sup> This was not general until after Edward I. In succeeding reigns it was one of the particulars stated in the writ to be replied to. The date of the party's death is, however, frequently mentioned incidentally, and when this occurs it has been carefully noted in these volumes. See Inq. 18 Edw. I. no. 54; 21 Edw. I. no. 39; 23 Edw. I. no. 52; 29 Edw. I. no. 164; 30 Edw. I. no. 20; 32 Edw. I. no. 47; 33 Edw. L. nos. 11, 63, and 90.

age of those heirs,1 and the relationship in which they stood to him. These particulars form the choicest part of each Inquisition; and of all the applications to consult these documents, nine out of ten are addressed to this point. The use of this information to all persons engaged in genealogical or topographical inquiry is invaluable; it is, in fact, the basis of nearly all that we can be said to know concerning the descent of the baronage of England, of the lords of manors, and generally of the owners of the land.

The great use which has been made of these documents Peerage cases. in claims of peerages is well known, and for upwards of half a century there has probably not been a single claim, in which there was occasion to trace back the pedigree to a period antecedent to the Commonwealth, where many of the Inquisitions were not produced before the House of Lords, and frequently the descent has been made out for centuries by their evidence.

The information given is not confined to the immediate heirs of the deceased; the collateral branches for several generations are often set forth in a single document.3

The value of these Inquisitions was well known at the Calendar time of the appointment of the first Record Commission Record Com-Nothing better than such Commission could 1800. in 1800. have been devised, if at the same time measures had been adopted for carrying out the object for which it was appointed, in a satisfactory and creditable manner. attention of the Commissioners was early directed to these documents, and one of the first orders of the Board was respecting the publication of a calendar of the Inquisitions, in order that the information they contained might be more generally diffused.

ublished by

<sup>1</sup> Sometimes the age of the deceased at the time of his death is specially required. See Inq. 32 Edw. I. no. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See Pedigrees, p. xlii.

Its chief defect.

But while the importance of these documents was thus early acknowledged by the Record Commissioners, the mode in which the contents of them should be made known to the public seems not to have been a subject of much The resolution passed by the Board was, consideration. "that the official calendars to the Inquisitions post "mortem, &c., be prepared for the press and printed;" yet it is scarcely credible that this alone should have been the intention of the Commissioners, and that without any supervision or control the work should have been suffered to proceed through four folio volumes, at the enormous cost of nine thousand eight hundred pounds, with the total omission of the genealogical portion,—the names, the ages, and the consanguinity of the heirs,—the very cream and essence of the documents in which the public were most interested, and which would best assist the progress of historical knowledge.

Remedy proposed by Sir H. Nicolas.

The inconvenience arising from this all-important omission became at length so manifest, that about 1831 Sir Harris Nicolas proposed to remedy it by publishing a "Calendar of Heirs," and printed a prospectus on the subject, in which he states the omission to be "not the less striking or less " ridiculous than the suppression of the part of Hamlet " by the band of strolling players. The character in the " tragedy, however, was, it is said, omitted by desire of " the audience, but the most interesting part in the Inqui-" sitions post mortem has been neglected by the managers." But on consideration, Sir Harris became convinced that his plan was far too restricted, and that it would not be satisfactory, inasmuch as it did not embrace the actual examination of the original Inquisitions. He had not time at his disposal from his other laborious occupations to undertake the work on a more enlarged scale, but when the new Record Commissioners in 1833 proposed to publish such a calendar, he gave his cordial support.<sup>1</sup>

Besides this total omission of the genealogical information which the documents contain, the calendar published by the Commissioners had several other secondary but serious defects.

1. It did not in any way distinguish one kind of Record from another in this very miscellaneous collection, and thereby enable a searcher to decide whether any particular document was likely to be of use to him or not; therefore what he thought would support an hypothesis might destroy it. As Sir H. Nicolas remarked, "the printed calendar contains notices of numerous Inquisitions which are not Inquisitions post mortem, without distinguishing one from the other; thus subjecting an inquirer to the risk of paying for the inspection of a document which may prove to be one of a different description from that which he wished to consult, or, if he does not submit to the expense, inducing him to infer that the party mentioned died in a particular year, whereas the Inquisition may afford positive evidence that he was then living."

2. The misplacement of the documents under wrong dates was another serious and frequent defect of the calendar. In the two reigns of Henry III. and Edward I. comprised in the present volumes, upwards of 270 have been replaced according to their actual dates. The variation, perhaps, was only a year or two, but sometimes ten or twenty years, and occasionally one or two

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The plan of Sir Harris Nicolas was only to notice the 'Inquisitions post mortem,' omitting the various other documents mixed with them; and to gather the genealogical particulars, not from examination of the identical Records, but from such MS. copies as could be found in various public libraries.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Prospectus of Sir Harris Nicolas.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See List, pp. xlix-lv.

- reigns.¹ Those persons who have consulted the Records for any particular purpose will fully understand the confusion which must arise from such inaccuracy in the chronological arrangement.
- 3. Little dependence can be placed on the names of the chief parties as given in the printed calendar. The surnames are frequently mistaken and mis-spelt, the initial letter even being sometimes wrong, whereby searchers are prevented from finding the Inquisitions they require, although they are in existence, from the mere want of proper reference to the name.

The following examples out of numbers will show the extent to which these errors were carried:—

```
Inq. 20 Hen. III. no. 16. RICARDUS DE TYVILL was printed ROBERTUS DE TRIUL.
" 30 Hen. III. no. 6.
                       GALFRIDUS DE SAUCEMARE "
                                                      Galfridus deSandiacre.
                       Philippus DENEBAUD
                                                      Philippus DAUBNEY.
                no. 8.
                no. 32. Thomas de Aunou
                                                      Thomas de Annon.
   36 Hen. III. no. 61. GEROLDUS PRENDEG'
                                                      GERARD PUDEG'.
   37 Hen. III. no. 37. Cormoc MACCRANE
                                                      Cormoc MAVERNE.
   58 Hen. III. no. 1.
                       Rogerus le STER
                                                      Rogerus le Poer.
   Incert.temp. no. 50. Ricardus de HEYREZ Hen. III.
                                                      Ricardus de LANGE-
                                                         FORDHURRY.
                no. 252. Godfridus de Aunon
                                                      Godfridus de Dunon.
                no. 268. Petrus de Pelevil'
                                                      Petrus de HELENA.
    1 Edw. L
               no. 14. Johannes DE TRETLEY
                                                      Johannes STRAYLEY.
    2 Edw. L.
                no. 2. Alanus LE OSTRIZER
                                                      Alanus DE ASTRIZER.
    3 Edw. I. no. 16. Willielmus Torel
                                                      Willielmus TORPEL.
                no. 86. Rogerus TANCHARD
                                                      Rogerus TRUNCHARD.
    9 Edw. I.
                no. 50. Hugo Wrgon
                                                      Hugo Bygon.
                no. 47. Eustachius filius Thomæ
                                                      THOMAS FILIUS EUS-
   11 Edw. I.
               no. 75. Prior de Theremhale
                                                      Prior de BELCHANGES.
   17 Edw. L
                no. 10. Thomas de Evercy alias
   21 Edw. I.
                                                      Thomas de SUERCY.
                          DEVERCY.
                                                      Thomas de OFFELEYE.
   25 Edw. I.
                no. 38. Thomas de OTTELEYE
                                                      Johannes de SWYKFORD.
                no. 151. Johannes de SWYNBURN
   35 Edw. L
   In various places
                       HAUVILL
                                                      HANNILL,
```

<sup>1</sup> The Inquisition placed in the printed calendar as 29 Hen. III. no. 53. is of the tenth year of Edw. II.; the one placed as 4 Edw. I. no. 94. is of the fifty-sixth year of Hen. III.; and the one placed as 21 Edw. I. no. 150. is of the twenty-ninth year of Edw. III. See List of Removals, p. xlix.

- 4. In addition to the names being thus mis-printed, many instances occur in which the wrong name is taken from the Inquisition and entered as the principal, whereby the name of the heir is put in the place of that of the deceased. Inquisition 48 Hen. III. no. 33., on the death of Roger de Quencey Earl of Winchester, is entered for Henry de Lacy, the heir to de Quency's property though not to his title. Inquisition 21 Edw. I. no. 134., as to the lands and marriage of the heir of William de Ippestanes, is assigned to Theobaldus de Verdun.
- 5. In the former calendar numerous entries are erroneously marked with the word "Deest," implying that the document was not extant. An examination of the present work will show that many so marked "Deest" are actually in their proper places, or else entered again in some other places. Thus, at 11 Edw. I. no. 1; 13 Edw. I. nos. 32, 33, 38, 90; 14 Edw. I. nos. 31, 32, 37, 38, 39, 48, 49, 50, 54b, 57, 64, 68, 75; 16 Edw. I. no. 33; 22 Edw. I. nos. 2 and 3; 27 Edw. I. no. 30; and many others, where the parcel or number is marked "Deest," the documents are in their places, and will be here found calendared in the same manner as other documents.

Many others also are entered twice over: thus 13 Edw. I. no. 80. is marked "Deest," and is again entered as 34 Edw. I. no. 80b; 13 Edw. I. no. 116. again entered as 34 Edw. I. no. 116a; 27 Edw. I. no. 1. again entered as 28 Edw. I. no. 1; 31 Edw. I. no. 67. as 31 Edw. I. no. 174; 34 Edw. I. no. 231. as 34 Edw. I. no. 237.

6. The calendar edited for the Record Commissioners was printed from some old manuscript calendars which were made perhaps as early as the reign of James I. The order of the Commissioners, dated 24th March 1802, was "that the official calendars to the Inquisitions post "mortem, &c., be prepared for the press and printed." And

the Sub-commissioner states, in a not very intelligible memorandum at the beginning of the first volume, that "the " calendar to these Records now published is a transcript " of the official calendars, revised and corrected with the " originals." What he intended to be inferred by the word "originals" is at least doubtful: if the original official calendars were meant, it would have been better to have so stated, and thus have prevented any one from being deceived by the supposition that the published calendar was revised and corrected with the original Records. numerous discrepancies between the published calendar and the Records certainly force the belief that they were not consulted; especially from the number of documents omitted altogether in the printed volume, and which had probably been added to the series since the MS. official calendars were prepared.

In the present publication all the documents which are thus unnoticed in the calendar of the Record Commissioners are distinguished by an asterisk (\*) set before them.

Besides these general errors, which fall as it were under distinct heads, others are met with of the most perplexing kind, which demonstrate the extreme carelessness with which the above-mentioned calendar was edited, and that proper reference to the Records could not have been made. Two examples out of several will serve to explain this:—

1st. Inq. 44 Hen. III. no. 26.—William de Fortibus, Earl of Albemarle. All the documents filed as belonging to no. 26. are to be presumed to relate to this Earl, and the first documents do refer to him, and state that Thomas his son was his next heir, and a minor of about seven years of age. Then follows another Inquisition, bound up with the foregoing, which states that the four young daughters of William de Fortibus were his heirs; namely,

Joan, aged eight years; Sibilla, six years; Mabilla, four years; and the fourth (whose name is illegible), two years. The explanation is, that this last Inquisition is on the death of another William de Fortibus (not Earl of Albemarle), who left four daughters only. The last document is without date, and has no connexion with the first.

2nd. The second example is taken from Inq. 26 Edw. I. The entry in the calendar implies Inquisitions taken on the death of Thomas de Marines, with assignment of dower to "Christiana his wife." On reference to the documents here arranged together, one Inquisition taken in the 26th year shows that Thomas de Marines died, leaving his son Thomas de Marines his heir, and thirty years of age. Then follows an Inquisition taken in the 27th year, stating that Thomas de Marines died, leaving Roger his son, aged thirteen years, his heir. This is confusing, but the difficulty has been solely occasioned by two sets of Inquisitions being misplaced together as if taken on the death of one person; whereas they were taken in different years, on the death of different persons—Thomas the father and Thomas the son. The assignment of dower to Christiana is also erroneous, for the widow of the first Thomas was Alice, the widow of the second was Matilda. The facts are that Thomas de Marines (the father) died in the 26th year of Edward I.1 leaving his son Thomas, aged 30, his heir; assignment of dower to his widow Alice was ordered on 19 Oct. 26 Edw. I.2, and the custody of his lands

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quia Thomas de Marines qui de Rege tenuit in capite diem clausit extremum, ut Rex accepit, mandatum est, &c. Teste Rege apud Temple Lyston', 18° die Julii. [Rot. Fin. 26 Edw. I. m. 6.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rex Waltero de Gloucestr' Eschaetori suo ultra Trentam, salutem. Quia Alicia quæ fuit uxor Thomæ de Marines defuncti qui de nobis tenuit in capite præstitit sacramentum coram nobis quod se non maritabit sine licentia nostra, vobis mandamus quod eidem Aliciæ rationabilem dotem suam, ipsam de omnibus terris, &c. • contingentem, assignari faciatis, &c. • Teste Rege apud Gideworth', 19 die Octobris. [Rot. Claus. 26 Edw. I. m. 2.]

was given to his brother (perhaps half brother) Robert de Shirland, for the sustenance of the said Thomas, the son and heir, and his wife and children.<sup>1</sup> This provision was apparently caused by Thomas, the son, being then a prisoner in France, where he probably died in the succeeding year (27 Edw. I.);<sup>2</sup> whereupon the second Inquisition<sup>2</sup> was taken, which states that his son Roger was his heir and thirteen years of age. The widow of this second Thomas was Matilda, to whom dower was assigned in the same year.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Pro Thoma Rex Waltero de Gloucestr' Eschaetori suo ultra Trentam, salutem. Quia accepimus per inquisitionem quam per vos fieri fecimus quod Thomas de Marines defunctus tenuit de nobis in capite die quo obiit manerium de Oterepole per servitium feodi unius militis et quod Thomas de Marines filius ipsius Thomæ est propinquior hæres ejusdem Thomæ et plenæ ætatis; nos ad instantiam dilecti et fidelis nostri Henrici de Lacy Comitis Lincoln' præfato Thomæ, qui in prisona Regis Franciæ ut accepimus detinetur, volentes gratiam facere specialem; vobis mandamus quod manerium illud cum pertinentiis, una cum aliis terris et tenementis quæ fuerunt ipsius Thomæ in balliva vestra die quo obiit et que occasione mortis ejusdem capta sunt in manum nostram, dilecto et fideli nostro Roberto de Shirland', fratri ipsius Thomæ, ad sustentationem ejusdem Thomæ uxoris et liberorum suorum liberetis tenendum nomine ejusdem Thomæ quousque aliud super hoc duxerimus ordinandum. Teste Rege apud Karliolum 10º die Septembris. Claus. 26 Edw. I. m. 5.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quia Thomas de Marines qui de Rege tenuit in capite diem clausit extremum, &c. \* Teste Rege apud Cantuar' 12° die Julii. [Rot. Fin. 27 Edw. I. m. 12.]

<sup>3</sup> Now placed as 27 Edw. I. No. 159.

<sup>\*</sup>Pro Matilda quæ fuit uror
Thomæ de
Marines.

Rex dilecto et fideli suo Waltero de Gloucestr' Eschaetori suo citra Trentam, salutem. Quia Matilda quæ fuit uxor Thomæ de Marynes defuncti qui de nobis tenuit in capite præstitit sacramentum coram nobis quod se non maritabit sine licentia nostra, vobis mandamus quod eidem Matildæ de omnibus terris et tenementis de quibus idem Thomas fuit seisitus in dominico suo ut de feodo in balliva vestra die quo obiit, et quæ occasione mortis ejusdem capta sunt in manum nostram, juxta extentam per vos inde factam vel si necesse fuerit iterato faciendam, secundum legem et consuetudinem regni nostri assignari faciatis, &c. Teste Rege apud Westmonasterium 26° die Octobris. [Rot. Claus. 27 Edw. I. m. 4.]

In 1832 I submitted a proposal to the Record Commis- Genealogical sioners for the preparation of a calendar which should posed. supply the great omission and remedy the chief defects of the former calendar, which had given rise to so much dissatisfaction.

About the same period the late Sir Francis Palgrave sent in a proposition for an entirely new calendar of these Records, on a plan which he considered complete, and which therefore would wholly supersede the former calendar, that had recently been edited at such a large cost. consideration of his plan, however, made it apparent that its execution would require the labour of many years, and that the expense of it would be exceedingly heavy; the Commissioners therefore abandoned all thought of proceeding with it.1

The result was that in 1833 the Commissioners decided on the calendar which I had proposed, and authorized me to proceed with the preparation of it.

I Instructions.

The instructions received by me were very general. was to extract all the genealogical information to be found in the documents relative to the succession of the heirs of the parties on whose deaths, or respecting whom, the Inquisitions were taken; and, while doing so, was to remedy the other defects (which had been stated in my proposal) in such way as appeared to be most convenient, provided it did not too greatly increase the bulk of the work.

In pursuance of these instructions the draft of the present work was compiled, but some important additions have been since engrafted on it because they seemed

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Besides the reasons on which this plan was rejected, it appears to be objectionable from its tabular form (by which much space is lost), and from its giving an undue value to the least interesting portion of the documents, the names of all the jurors, which were to be set out at full. See specimen of this calendar, p. lx.

calculated to increase in a great degree the interest and usefulness of the publication. I must therefore explain more fully the particulars of the plan which has been adopted.

Plan of this Calendar,

(1.) All the information contained in the Inquisitions post mortem respecting the death of the individual and his heirs is extracted in the words of the Records, and as the Inquisitions taken on the same occasion in various counties frequently differ in many points, such as the age of the heir, his birthday, his name, the degree of relationship in which he stood to the deceased,1 and indeed on some occasions state a different heir, in all these cases, two, three, or more extracts are given to show the various statements made by different juries. In the same manner all particulars of a genealogica character relating to the family, in whatever document it is found in this collection besides the Inquisitions post mortem, have been extracted or condensed, and from this source a large and important amount of genealogical information is collected, some being found in documents where it might be least expected; even an "Inquisition ad quod damnum" occasionally supplies it.

All the *Extracts* given in the following pages are printed in the Roman type, and the exact words are quoted from the Record, but instead of retaining the difficult abbreviations in which they are written, and which render them so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Different particulars:— Inq. 31 Hen. III. no. 37; 56 Hen. III. nos. 31 and 34; 1 Edw. I. nos. 10 and 19; 21 Edw. I. no. 50; 24 Edw. I. no. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Different heirs:—Inq. 49 Hen. III. no. 15; 9 Edw. I. no. 6; 32 Edw. I. no. 34; Exch. Inq. 20 Edw. I. nos. 3-6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> See Inq. 4 Edw. I. no. 78; 18 Edw. I. no. 139; 21 Edw. I. no. 211; 24 Edw. I. no. 89; 25 Edw. I. no. 92; 31 Edw. I. no. 61; 33 Edw. I. no. 263; 35 Edw. I. no. 73.

unintelligible to those who are not practised therein, the words are given in extenso; so that all persons acquainted with Latin will be able to read and understand them.

In making these extracts, the passages which did not bear on the subject have for brevity been omitted, their place being in all cases marked by one or more \*\*. Some slight alterations too have been made in the spelling in order to render the text more intelligible to persons not accustomed to the medieval Latin.¹ Particulars of a secondary value are often stated after the extracts, in italics.

There is one expression, very peculiar, yet of frequent occurrence, that is worth notice. This is where two or more persons are declared one heir, or the next heir. Thus:—

- "And there are as one heir of Gilbert de Gaunt, Roger
- de Gertheston, Peter son of Peter de Mauley, and Julia de Gaunt, sister of the said Peter."
- "John and Alice, daughters of William de Gouis, are the next heir."
- "The said inheritance descended to the two sisters of Geoffrey de Sulenny, namely, Isolda and Emma, as one heir."
- "Margaret, Alice, Matilda, and Mabel, sisters and one heir, are the sisters of William de Kirkeby and his next heirs."<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Thus etas is printed ætas; eciam, etiam; racio, ratio; &c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et sunt tanquam unus hæres ipsius Gilberti Rogerus de Gertheston [Kerdeston] Petrus filius Petri de Mauley et Julia de Gaunt soror dicti Gilberti. [Inq. 26 Edw. I. no. 38, p. 556.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Johanna et Alicia filiæ prædicti Willielmi de Gouis sunt propinquor hæres. [Inq. 27 Edw. I. no. 53, p. 571.]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Descendit prædicta hæreditas duabus sororibus prædicti Galfridi ut uni hæredi. [Inq. 30 Edw. I. no. 20, p. 620.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Margareta, Alicia, Matildis, and Mabilia, sorores et unus hæres, sunt sorores prædicti Willielmi et propinquiores hæredes ejusdem. [Inq. 30 Edw. I. no. 31, p. 622.]

- "She had two daughters, namely, Agnes and Matilda, as one heir."
- "Cecilia de Bello Campo and Joan de Vivonia her sister, the nieces of Alianor Countess of Winchester, James de Bohun and John de Mohun, her nephews, Agatha de Mortuo Mari, her sister, and Adomar de Archiaco, her cousin, are the next heir of the same Alianor."
- "The Barony of Muschamp descended to Margery and Isabella, the daughters and one heir."
- (2.) The Inquisitions which are strictly 'Inquisitions post mortem' are especially so marked by "Inq. p. m." after the name of the party, and in a similar manner the 'Inquisitions ad quod damnum' are marked by "Inq. ad q. d." With respect to other documents, great care has been taken to denote as plainly as possible, first, whether the party was then dead or living; and, secondly, what the particular purport of the document really is. Sometimes this explanation is easily given by the addition of a few words, such as "Assignatio dotis," "Probatio ætatis," "Extenta," and so forth; but in a great variety of cases nothing less than a kind of precis of the document is sufficient to convey its object or substance, which is frequently of great value as imparting genealogical infor-This has been the most mation not obtained elsewhere. difficult and laborious portion of the whole work; for numerous documents, often long and not easily deciphered,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Habuit duas filias, videlicet, Agnetem et Matildam, quasi unum hæredem. [Inq. 33 Edw. I. no. 53, p. 686.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cecilia de Bello Campo et Johanna de Vivonia soror ejus, neptes dictæ Alianoræ, Jacobus de Bohun et Johannis de Mohun, nepotes ejusdem Alianoræ, et Agatha de Mortuo Mari soror dictæ Alianoræ, et Adomarus de Archiaco consanguineus ejusdem Alianoræ, sunt ejusdem Alianoræ propinquior hæres. [Inq. 34 Edw. I. no. 15, p. 707.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prædicta baronia descendebat Margeriæ et Isabellæ filiabus et uni hæredi. [Inq. 34 Edw. I. no. 28, p. 709.]

had to be carefully examined before the information contained in them could be ascertained, and then it was necessary to condense this information in the most concise manner. It would very often have taken far less time to copy the whole document than to give this short précis, but if the former course had been adopted, the present work would probably have extended to four volumes.<sup>1</sup>

This précis of a document, and any word or words explanatory of its particular object, are in all cases printed in *Italics* to denote the difference from the Extracts, which are in the Roman type. It must, however, be observed that in giving these descriptions of the purport of the Records no attempt has been made to render the language more classical; on the contrary, the chief aim throughout has been to condense the matter, but to employ the words, and if practicable the expressions, used in the originals.

(3.) The documents previously placed under the wrong dates (see page vii.) have been, as far as possible, removed to the years to which they belong, in order to maintain the chronological arrangement so essential in a work of this kind.<sup>2</sup>

This system, however, could not be completely carried out, because the writ is often dated in one year, and the Inquisition, taken by virtue of it, is dated in the next or perhaps the second following year; or the Inquisitions taken on the same writ in different counties may be dated

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inq. 52 Henry III. no. 35 contains much genealogical information which, if extracted in the words of the original, would have filled nearly two pages.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Whenever a document or set of documents has been removed, the reference to the year to which it has been transferred is stated, and such documents are also denoted in the year where they now stand by a † prefixed to the number.

in different years; yet, as they must all be kept together as one parcel or "number," a strictly chronological arrangement of every document could not be effected; but the notices which have been taken in cases of this kind will, it is hoped, prevent any doubt or inconvenience arising from this slight but unavoidable deviation from the strict order of time.

- (4.) The names of the parties, which have been stated (p. viii.) to be so incorrectly given in the former calendar, have been rectified, and the variations of the same name as they appear in the Record have been retained.
- (5.) In all cases where the documents marked "Deest" in the former calendar are in their places, the error is obviously rectified by the extracts or particulars being given in the same manner as from other documents; but where the documents denoted as "Deest" are still wanting, the word has been retained, and the names given in the former calendar are printed within brackets, to signify that their correctness cannot be vouched for.
- (6.) There are some documents, not marked in the calendars with the word "Deest," which are not found in the places assigned to them. And here I must state that by memoranda, made in my copy of the old calendar, I am enabled to assert that these documents were not in the place so assigned to them in the year 1830. By way of distinction between these and the others marked with the word "Deest," they have been denoted by the words "non apparet." By this I only mean to state that they do not appear in the places assigned to them in the old calendar; for most, if not all of them, will be found to have been, from want of care, re-entered in some other places.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Examples:—1 Edw. I. no. 57. Non apparet. This is probably the document re-entered at 4 Edw. I. no. 57, but which, as it is dated in the

(7.) It is stated at p. x. that many documents had been added to the series since the formation of the previous calendar in manuscript, which are not mentioned therein. These are denoted in this work by an asterisk placed before the number, as previously mentioned.

Among the Inquisitions thus recently added to the series will be found several "Proofs of Age." As the King enjoyed the revenues arising from the possessions of minors who were tenants of the King, great care was taken to ascertain the true age of the heirs, so that the inheritance might not be transferred to them a day too soon. Therefore, on the termination of a minority, a writ was issued for taking the Proof of Age. These Proofs of Age contain much curious and interesting matter, and are often valuable for the chief purpose of this work, as giving particulars of various members of the family not found elsewhere. Twelve men, as usual, were summoned as a jury, each of whom stated on oath the particulars of his knowledge and the causes of his The documents are, in consequence, of remembrance. considerable length, but, in general, only such extracts are given in this work as relate to the heir or some member of his family. The following example must suffice:—

Proof of Age for Thomas de Longevillers, brother and heir of John de Longevillers.

William de Bevercotes, knight, upwards of fifty years of age, residing near West Markham, where the said heir was born, being sworn and examined, says that the said heir is of full age, to wit,

first year, I have been obliged to transfer back to that year, 1 Edw. I. no. 64.

<sup>28</sup> Edw. I. no. 154. Non apparet. This is perhaps the Inquisition without any date attached to Inq. 9 Edw. I. no. 83.

<sup>31</sup> Edw. I. no. 74. Non apparet. This is probably the same document re-entered at 31 Edw. I. no. 116.

of twenty-one years and upwards, and was of age on Monday the morrow of Easter last past; and that he was baptized in the church of All Saints at West Markham, and Thomas Barbot and William le Taillour were his godfathers, and Dame Juetta de West Markham was his godmother. And the mother of the said heir was purified in the church on Saturday, about three weeks after the birth.

Henry de Sutton, forty-four years of age, sworn, &c., says that he agrees with the previous juror. Being asked how he knows the fact, he says that the said heir had a sister named Ellora, whom he (the juror) was to have married according to a verbal communication between the father of the said heir and the uncle of the said juror, and he specifies the particular day fixed on for completing the treaty of marriage twenty-one years ago; but as the parties could not then agree, he married Isabella his present wife, at the Feast of the Purification, twenty-one years ago.

Roger Crescy agrees generally with the foregoing; and on being questioned further, says that he was with John de Lysours, knight, who married the mother of the present heir after the death of the said heir's father, to wit, at the Feast of St. Mary Magdalen twenty-one years before, the said heir then being two years of age.

William de West Markham agrees, and further states that he was staying at the time with his uncle Robert, whose daughter was the said heir's mother; and that he was present at the birth of this heir, and in church when he was baptized.

The said heir is then asked if he is married, and he says that he is not; on which he is informed that the King offers him either of the daughters of the late Adam de Cretinges; and the heir, after seeing the young ladies, consents to marry the eldest of them.

And whereas the said Thomas has satisfactorily proved his age, and as it seems from his personal appearance that he is of full age, and also as he assents to the marriage offered him by the King, therefore he is to have the possession of his inheritance. [Inquisition 28 Edw. I. no. 158.]

Upon this plan the draft MS. of the present calendar was prepared under the auspices of the late Record Commissioners; but the expiration of the Commission in

1837 prevented its completion, and left it (with several other works in progress) unprinted.

An important addition which has been engrafted on the Addition to the work since the manuscript was prepared must be explained; namely, the numerous references which are given to documents on the "Fine Rolls," amounting to many hundreds.

The Fine Rolls appear to be in closer connexion with Fine Rolls. the Inquisitions than any other of the Rolls of Chancery, because upon them the writs of 'diem clausit,' of seisin upon the heirs doing their fealty or homage for the lands of the deceased, of dower, and of licence for the widow to re-marry, are generally enrolled.1

It will be readily understood what important assistance is hereby afforded in remedying defects by time or accident, and supplying the deficiencies of the Inquisitions. If the original writ of 'diem clausit' is lost, and the date of the Inquisition is obscure or not given, the enrolment of the writ on the Fine Roll supplies at least a proximate date. The writ of dower gives the name of the widow, who often is not mentioned in the Inquisition. The licence for her to re-marry, or pardon for having done so, often affords the name of her second husband. But the most important by far are the writs of seisin upon the heirs doing their fealty or homage and obtaining the possession of their property:-for they explain that the heirs were either tenants in chief of the King, or else that they held of some tenant in chief who happened to be a minor at the time; they prove that the heirs were of full legal age, and that they did actually succeed to the property; they generally give the names of the heirs, and describe their relationship to the deceased, which is frequently left

<sup>1</sup> They are sometimes on the Close Rolls, but not to so great an extent.

in doubt by the Inquisitions; and if the heirs were females, and married, they supply the names of the husbands, which are very often entirely omitted in the Inquisitions.

The addition of these references from the Fine Rolls to the original plan of this Calendar has occupied an unforeseen amount of time, and as their bearing on the subject will be best understood by an examination of the information given in both Records, I here add a variety of examples from which the value of the Fine Rolls may be estimated.

The Inquisition taken on the death of Hugh de Merier in the 20th year of Henry III., states that Nicholas DE Merier was his son and heir, but omits the important information of his age. [Inq. 20 Hen. III. no. 16a.]

In the 28th year of Henry III. there is an Extent of the lands of ALICE LE ARCHER, deceased, late the wife of Robert le Archer. There does not appear to be any Inquisition remaining which shows the death of the said Robert, or who was the heir that succeeded to his or her property. Information on these points is very desirable. [Inq. 28 Hen. III. no. 11.]

The Fine Rolls show that Hugh de Meriet deceased succeeded his father Nicholas in the 13th year of Henry III., and died leaving his son Nicholas his heir, who, being of age, did his homage for the lands in the 20th year. [Excerpta è Rotulis Finium, I. 183, 302.]

By the Fine Rolls, it appears that this Alice was one of the daughters and heirs of Margaret de Cormeilles, and also niece and one of the heirs of Alice de Craucumbe. She survived her husband, (the son and heir of William le Archer,) who died about 28 Henry III., leaving his son and heir, Nicholas, a minor, whose custody and marriage were granted to her, with licence to remarry, but she died a few months after. [Excerpta è Rot. Fin. I. 304, 326, 329, 411, 419.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> For the reign of Henry the Third, the Excerpts from the Fine Rolls were published under the title of "Excerpta è Rotulis Finium;" so that I have been enabled to quote the volume and page; but for the reign of Edward the First the Excerpts are only in manuscript, therefore the year and membrane of the original roll are referred to.

There is another Inquisition placed in the 28th year of Henry III., which is only an extent of a manor without any date (the writ being gone), and probably belonging to about the 43rd year; for it mentions Hugh de Vivon as dead, and his widow, Petronilla, having her dower. [Inq. 28 Hen. III. no. 22.]

Another Inquisition in the 28th year of Henry III. on the death of Hugh de Kilpek, is much decayed, without any date, and the writ is gone. All that can now be made out from it is that his daughters were his heirs, of whom the younger was 17 years of age. [Inq. 28 Hen. III. no. 23.]

An Inquisition is placed in the 29th year of Henry III., respecting the lands lately held by John de Cotele. The writ is torn, and there is no date to the Inquisition, which merely states that Alianor Cotele, Asceline Cotele, and Matilda Cotele wife of William de Lucy, hold the lands of the said John de Cotele. [Inq. 29 Hen. III. no. 37.]

In an Inquisition in the 30th year of Henry III., respecting the escheat of the manor of Stoke Lacy, Walter de Lacy is described as dead, but there is no Inquisition post mortem remaining; and neither the time of his death, nor the names of his heirs, appear from the present Inquisition. [Inq. 30 Hen. III. no. 4.]

In the Inquisition in the 31st year of Henry III., on the death of William Burdun, Juetta, his younger daughter, is stated to be one of his heirs, but the name of her husband is effaced. [Inq. 31 Hen. III. no. 39.]

It appears from the Fine Rolls that Hugh de Vivon was alive in the 37th year of Henry III., and probably died about the 42nd year, when his widow, Petronilla, did homage for the lands he had held of her inheritance, and had dower assigned her in the 43rd year. [Excerpta è Rot. Fin. II. 165, 290, 299.]

It is shown by the Fine Rolls, that Hugh de Kilpek was dead in the 28th year of Henry III., and that his daughters and heirs were Isabella and Joan; that Isabella, the elder, was married to William Walerand, and Joan to Philip Marmion. [Excerpta è Rot. Fin. I. 412, II. 252.]

We find by the Fine Rolls that John Cotele was dead in the 25th year of Henry III., and that his three sisters were his heirs; of whom Alianor, and Matilda wife of William Lucy, did their homage in the 25th year of Henry III., and Asceline in the 26th year. [Excerpta è Rot. Fin. I. 345, 378.]

It is shown, however, by the Fine Rolls, that Walter de Lacy died in the 25th year of Henry III., leaving Margaret de Lacy his widow; and that his heirs were his two nieces, Matilda, wife of Peter de Geneva, and Margery, wife of John de Verdun. [Excerpta è Rot. Fin. I. 337, 346, 413, 446.]

The Fine Roll for the 31st year of Henry III. has the homage of Simon de Draiton for the portion of Juetta, his wife, daughter and one of the heirs of William Burdun. [Excerpta è Rot. Fin. II. 8.]

The Inquisition taken on the death of Matthew Wake states that his daughters Christiana, Joan, and Ela were his heirs, and that they were married, but does not give the names of their husbands. [Inq. 32 Hen. III. no. 1.]

An accident has befallen the Inquisition on the death of Thomas de Bethum, by which the christian name of the heir is torn off; and his relationship to the deceased is omitted. [Inq. 33 Hen. III. no. 36.]

The information afforded by an Inquisition post mortem in 50 Henry III. is unsatisfactory, as only stating that Alice, Christiana, and Agnes, the three sisters of William le Cressoner, were his next heirs, and of full age; that they had been married a long time, and each of them had heirs. [Inq. 50 Hen.III. no. 3.]

Richard de Hertrugge had a son and a daughter by his first wife, Philip and Joan; after the death of his first wife, he married a second, named Clarice, by, whom he had one son, Richard. Philip, the son, succeeded his father, and died without issue; whereupon the first Inquisition states that the jury being in doubt whether the inheritance should descend to his sister Joan, or to his half-brother Richard, leave it to be decided by the King's Court. A second Inquisition is then taken, which states that Joan, the sister by the same father and mother, is the heir. [Inq. 7 Edw. I. no. 27.]

Beringer de Welles, Philip Lucyan, and Richard Wiggeber, are stated on the Fine Roll to be the husbands of the said Christiana, Joan, and Ela, and they did homage for their wives portions. [Excerpta è Rot. Fin. II. 41.]

The entry upon the Fine Roll shows that Ralph de Bethum, the son of the deceased, was his heir, and did homage for the land in that year. [Excerpta è Rot. Fin. II. 53.]

The Fine Roll shows that the property of William le Cressener was divided between Alice, wife of William de Ustthuayt, Christiana, wife of William de Penreth, and Agnes, wife of Simon le Fevre, as the next heirs; and that they and their husbands did homage for the inheritance. [Excerpta è Rot. Fin. II. 447.]

In this case the Inquisition shows that there was a considerable doubt on the rules of succession, as to whether the inheritance should descend to a female of the whole blood, or to a male of the half blood by a different mother. It is therefore of importance to know what the result was, and the entry on the Fine Roll informs us that the king acted on the decision of the second Inquisition, and gave the possession of the property to the sister Joan, and that she was the wife of Richard de Coupelande. [Fine Roll, 7 Edw. I. m. 10.]

By the Inquisition taken on the death of John de Sottesbroke we are only informed that his two daughters, Roysia, aged nearly 16 years, and Elizabeth, aged rather more than 14 years, were his heirs.

[Inq. 24 Edw. I. no. 19.]

There is an Inquisition concerning a messuage taken into the King's hand on the death of Roland de Acstede or Oksted, which belonged jointly to him and his wife Christiana who claims it; but as no Inquisition post mortem appears to remain we are left in ignorance as to his heirs. [Inq. 20 Edw. I. so. 3.]

In the Inquisition on the death of Richard de la More it is stated that his father, Bartholomew de la More, had been twice married; that by his first wife he had a son Nicholas, who had a son John; and that, by his second wife, Bartholomew de la More had two sons, viz., Bartholomew who had a son Stephen, and Richard the now deceased. The jury hereupon declare that they are altogether ignorant whether Stephen his nephew or John the son of his half-brother Nicholas, is his next heir. [Inq. 20 Edw. I. no. 11.]

On the death of Thomas de Morton, the Inquisition states that the deceased had a son Alan (now deceased), and that the jury were in doubt whether the widow of this The Fine Roll gives us this additional information, that the daughter Roesia was the wife of William Visdelou, and that the daughter Elizabeth was the wife of John Vaschel. [Fine Roll 25 (not 28) Edw. I. m. 18.

It is therefore very fortunate and important that the Fine Roll informs us that the five daughters of the deceased, namely, Margery, Clarice, Alina, Lucy, and Thomasina, were his heirs, and that the first three were of legal age, and the other two minors. [Fine Roll 20 Edw. I. m. 15.]

By a writ attached to the Inquisition, Malcolm de Harley, the escheator, was instructed to allow the nephew Stephen to hold the land temporarily (in order that it might be tilled and sown), until the King's Court should determine which was the rightful heir. And by another writ the said Stephen and John, the two claimants, were directed to appear before the King on the morrow of the Holy Trinity next ensuing, when the matter would be decided. This decision is of course important, and on the Fine Roll it is found :- viz., that Stephen de la More did homage and had the inheritance of his uncle Richard delivered to him. | Fine Roll 21 Edw. I. m. 15.]

The doubt expressed in the Inquisition is put an end to by the entry on the Fine Roll, where it appears that John de Morton [the brother of Alan], son of Thomas

Alan would give birth to a child, but if she did not, then John, the brother of the said Alan, was the next heir of their father Thomas. [Inq. 21 Edw. I. no. 19.]

In the Inquisition taken on the death of John Ughtred it is stated, among other things, that he left a widow, named Isabella, the daughter of John de Melsa. [Inq. 26 Edw. I. no. 34.]

The Inquisition on the death of John de Merke is entirely destitute of genealogical information. It merely states that upon the jurymen being asked respecting the next heir of the deceased, and his age, they declared that upon these points they are wholly ignorant. [Inq. 32 Edw. I. no. 5.]

de Morton the deceased, was his next heir and had the property delivered to him. [Fine Roll 21 Edw. I. m. 4.]

By an entry on the Fine Roll we are informed that this Isabella, the widow of John Ughtred, was afterwards married to Brian de Burdon. [Fine Roll 30 Edw. Im. 14.]

On the Fine Roll there is a mandate addressed to William de Bevercote, Chancellor of Scotland, by which, after stating that although in the Inquisition it is not found who is the heir of John de Merk, yet because it has been certified to the King that Philip de Hastang is the nephew, (or grandson,) and heir of the said John, and of full age, the Chancellor is directed to take measures for the delivery of the property to the said Philip. [Fine Roll 33 Edw. I. m. 19.]

<sup>1</sup> Rex dilecto et fideli suo Willielmo de Bevercote Cancellario suo Scotiæ, salutem. Quia accepimus per Inquisitionem quam per Majorem et ballivos nostros villa nostræ de Berewyco super Twedam fieri fecimus quod Johannes de Merk' defunctus tenuit de nobis, die quo obiit, quoddam burgagium in villa prædicta, per servitium sex denariorum nobis et hæredibus nostris per manus ballivorum ejusdem villæ annuatim reddendorum; nos, licet per inquisitionem illam non sit compertum quis sit propinquior hæres ipsius Johannis, nec per eam inquiri posset de ætate ejusdem hæredis eo quod idem hæres originem traxit in partibus Angliæ, quia tamen testificatum est coram nobis quod Philippus de Hastang' est nepos prædicti Johannis et hæres ejus propinquior ac plenæ ætatis, vobis mandamus quod accepta securitate a præfato Philippo de rationabili relevio, si quod nobis debeatur in hac parte, nobis reddendo, per Breve sub sigillo nostro regimini Scotiæ deputato detis in mandatis præfatis Majori et ballivis quod dictum burgagium præfato Philippo liberent tenendum, salvo jure cujuslibet. Teste Rege apud Lincoln' primo die Januarii. [Rot. Fin. 33 Edw. I. m. 19.]

On the death of Joan, late the wife of William Le Waleys, there is only the writ of diem clausit extremum as evidence of the fact, and even this is not given in the old calendar. The Inquisition appears to have been lost, which therefore leaves us in ignorance as to the heirs of this Joan. [Inq. 9 Edw. I. no. 87.]

The Inquisition on the death of John de Mouceux (son and heir of Ingelram de Mouceux), who died during his minority, is so entirely defaced, that information as to his heir cannot be obtained from it. [Inq. 25 Edw. I. no. 44.]

In the same manner the Inquisition on death of Robert de Chandos is so defaced, that nothing about the heir can be made out. [Inq. 31 Edw. I. no. 33.]

In this case an extract from the Fine Roll will be found printed in this volume (page 314), from which it appears that William Le Coynte and John de Boeles were the nephews and heirs of the deceased Joan, and as such shared the inheritance. [Fine Roll 10 Edw. I. m. 11.]

The Fine Roll comes in most opportunely, giving the information (in the extract printed at page 539) that Thomas de Mouceux, the brother of the deceased, was his heir, and succeeded to the inheritance. [Fine Roll 25 Edw. I. m. 5.]

The Fine Roll shows (in the extract printed at page 644) that Roger was the son and heir of the deceased Robert, who also left a widow named Alice. [Fine Roll 31 Edw. I. m. 18.]

In the last three instances and a few others, in which the Inquisition is altogether gone, or else so defaced that the required information could not be obtained from it, an extract from the Fine Roll has been printed in the text of this work. They are exceptional cases; to have given all the extracts from these Rolls, instead of only the references to them, would have altered the character and design of this work, and increased it to double its present extent.

The close connexion between the Inquisitions and the Fine Rolls, and the value of the information supplied by the latter in elucidation of the former, will have been made

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See 22 Edw. I., between no. 150 and no. 151.

sufficiently apparent by the examples already given. There is, however, one extreme case still to be mentioned.

On the 10th February 23 Edward I. a writ of "Diem clausit extremum "was issued in respect of William de Lee, and according to custom the writ was enrolled on the Fine Roll. A few days afterwards an Inquisition pursuant to this writ was taken in the county of Chester, which stated that Henry, his son, was the next heir and ten years of age. This would appear to be conclusive, and it would be received in the highest court of law, as primary evidence of the fact that the party in question, William de Lee, was dead on the 10th February 23 Edward I. The Fine Roll, however, positively refutes this evidence; and the writ, which, as I have stated, was thereon enrolled, is cancelled in the usual manner, and the reason of the cancellation is written against the entry, "Void because the party is alive." [See Inq. 23 Edw. I. no. 1. p. 494.]

Exchequer series.

It was mentioned at p. iii. that the Exchequer series of Inquisitions had been drawn upon in aid of the Chancery series. This was no part of the original plan, and indeed was not decided on until after I had received directions to publish these volumes, which have been delayed in consequence; for although many of the Inquisitions and other documents in the Exchequer series do not appear in the Chancery series, yet several are duplicates, and consequently it became necessary to examine each carefully to guard against the insertion of the same information twice from duplicates of the same Inquisition. Many of the documents in this Exchequer series are original Inquisitions post mortem; others are similar in character to the Chancery series, and with them are many writs of dower, and writs of seisin on the heirs doing their homage for their inheritance. The information obtained from this series will be found in the Appendix II. to each reign, and is so important that the addition will, it is believed, add considerably to the usefulness of these volumes.

Here the description of this Calendar might cease; but there remain a few subjects not entirely unconnected with the objects of the work, which it seems proper to refer to. These are, examples of the state of the law at this period, as respects marriage and the succession of heirs; particular customs; services; names; and seals.

There are several curious instances which demonstrate Marriage and Succession. that in those days it was as difficult as at the present time to decide what actually constituted a valid marriage, and that the law of succession was not in a very settled state.

In the Inquisition taken on the death of William de

Cardunville it is recited that he had solemnly espoused a woman named Alice, that they had lived together as man and wife for sixteen years, and had several children, boys and girls, of whom one boy, Richard, four years of age, still survived. Before the death of the deceased, however, a woman named Joan, by whom he had a son previously to his marriage with Alice, came and claimed him as her husband in the Ecclesiastical Court by virtue of some promise he had given her, which being proved to the satisfaction of the Court, it decreed in her favour, and pronounced a sentence of divorce from his wife Alice. Notwithstanding this decree, the present jury had doubts whether, as this Joan had never been solemnly espoused at the church door, her son, now twenty-four years of age, was the right heir, or whether

the young son of Alice was not the heir; and by way of evading the difficulty of decision, they say that, in case neither of them is heir, then Richard de Cardunville,

brother of the deceased, is the heir. [Inq. 38 Hen. III. no. 24.]<sup>1</sup>

Henry de Wynton took a wife according to the Jewish law, and they were afterwards converted to Christianity. They had issue a son named Thomas, who, the jury say, will be the next heir if the marriage contracted between the parents before their conversion can stand good. [Inq. 27 Edw. I. no. 12.]

John Sauvage had first given his faith to a woman named Hawysia, by whom he had a son named Roger, aged nineteen years. Afterwards he espoused this Hawysia, and had another son, named John, aged nine years. Wherefore, the jury leave it to the discretion of the King to decide which of the two is next heir. [Inq. 3 Edw. I. no. 13.]

On the decease of Isabella or Sibilla de Broc without issue, it is declared by the first jury that she had three sisters, who (if they had been living) would have been her heirs; viz., Edelina, Alicia, and Clementia. Edelina seems to have had no children, but Alice had two daughters, each of whom had a son, and Clementia had one son; and the first jury state that these three sons are the next heirs. The second jury, however, had doubts on this matter, and at last declare that, in their opinion, the son of the one sister is the heir, to the exclusion of the grandsons of the other sister. [Inq. 40 Hen. III. no. 40.]

Inquisition on the death of Philip de Hertugge states that his father, Richard de Hertugge, had a wife, by whom he had the said Philip, and a daughter named Joan: the wife died, and this Richard took another wife, named Clarice, by whom he had a son, Richard. Afterwards

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Fac-simile of this Inquisition, 38 Hen. III., prefixed to this Work.

Richard, the father, died, and his eldest son, Philip, succeeded to the inheritance, and died without issue. The jury, therefore, cannot decide to whom the inheritance should now descend, whether to his sister Joan by the same father and mother, or to Richard, the half-brother by the second wife, and they leave it to the decision of the King's Court. But a second Inquisition is afterwards directed to be taken, when the jury decide in favour of Joan, the sister of the whole blood. [Inq. 7 Edw. I. no. 27.]

On the death of Thomas de Nevill, 31 Edw. I., the inheritance of his property is disputed because of the outlawry of the father of one of the claimants. Whereupon both parties are ordered to attend before the King and his council at York to abide the decision which the Court shall come to in the matter. [Inq. 31 Edw. I. no. 30.]

The first Inquisition on the decease of John de Langford states that this John had given certain property to Nicholas, his son and heir, in free marriage with Katherine, his wife, and that the said Nicholas was heir thereof, but only sixteen years of age.

Further inquiry, however, is directed to be made; and in a second Inquisition the jurors state that there had been a treaty of marriage between the deceased and Henry de Braylesford respecting a double marriage between their children, whereupon the said John was to convey some property to his son Nicholas with Katherine, his wife, and to their heirs in tail; pursuant to which agreement a charter or deed to this effect was made. But the jurors declare that whereas seisin of the land was not given to them, and they were never in the actual posses-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> At this period the King's Court, "Curia Regis," travelled about with the sovereign.

sion of it during the lifetime of deceased, therefore the deed is altogether void and of no effect, and that the deceased died seised of the land in question.

Here they might have stopped; but the jurors seem to have been proud of their superior knowledge, and resolved to display it, and go on to state that the jurors of the first Inquisition, being simple persons not possessing a knowledge of the laws and customs of England, had supposed that the deed which had been given without the actual livery of seisin was sufficient to preserve the title of the said Nicholas and his wife to the property, whereas the deed without the livery of seisin had no effect whatever. [Inq. 32 Edw. I. no. 24.]<sup>1</sup>

An Inquisition in the fifty-fifth year of Henry III. respecting the heir of Henry Burhulle, states that, as regards the property in Burhull, Roger de Burhull, brother of the deceased, is his heir. But with respect to some property in Tullington, inasmuch as this Roger de Burhull is lord of Tullington, and cannot be lord and heir of the same tenement, they declare that Roger, son of Roger, and grandson of the deceased, is the next heir to this property. [Inq. 55 Hen. III. no. 4.]

It appears that a legal marriage could be constituted by a mutual promise verbally declared in the presence of witnesses. Philip de Baunville left three daughters, who conjointly inherited his property, and William de Stanleye claimed Joan, the eldest of them, as his wife. Whereupon a jury is summoned to decide on this contract of marriage, and one of the jurors gives the following account of it:—that the marriage was contracted between them by words spoken in the presence of two witnesses, William saying, "Joan, I plight thee my troth to have and hold thee as my lawful wife to my life's end." And

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See also Inq. 30 Hen. III. nos. 8 and 34; 20 Edw. I. no. 11; 23 Edw. I. no. 135; where other instances occur.

Joan pledged her troth to William by the same words. He adds that this took place before her father's death, and on Sunday after the Feast of St. Matthew, two years before, at the church of Astebury (Salop), that they had taken the opportunity of a banquet given by John de Stanleye, at which her father and his family were present, and that she had decided on this step because she expected that her father intended to marry her to the son of her step-mother.  $[Inq. 12 Edw. I. no. 3.]^1$ 

It would seem, however, that this stolen marriage was not recognized by the King, for he received her homage alone, under the name of Joan eldest daughter of Philip de Baunville, independent of and without any allusion to her husband, and her share of the property was thereupon delivered to her. [Fine Roll, 12 Edw. I. m. 14.]

There are also instances of the severity of the law in Severity of those days. In the thirty-ninth year of Henry III., Alice, daughter of Hugh le Noreys, was burned for felony. [Inq. 39 Hen. III. no. 19.] And in the fifty-sixth year of the same reign, Adam, son of Richard de Bedford, being found in company of pirates on the north side of Berwick bridge in Scotland, was beheaded. The jury being asked if he had been guilty of any felony in England since the proclamation of peace or before the disturbances began, say that he had not. [Inq. 56 Hen. III. m. 52.]

The Custom is stated to prevail in the forest of Pamber, Customs. that if a tenant of the King died without issue, his widow might claim to hold possession of the whole of his lands so long as she remained a widow; but if she re-married she was thenceforth only entitled to the third part. instances are given in the Record; in the first, the widow preferred taking a second husband, who tried, by bribing the steward of the forest, to retain all the land;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See Fac-simile of this Inquisition, 12 Edw. I., prefixed to this Work.

but the jury decided that by the widow's second marriage, two thirds of the property became escheat to the King, one third only remaining as her dower, in consequence of her re-marriage. [Inq. 44 Hen. III. no. 27b.]

The jury declare that the heir of John Gervase was of full (i. e. legal) age on the day of his birth, according to the usage and custom of the town of Bridport. [Inq. 53 Hen. III. no. 16.]

The custom of the City of London did not permit the jurors to affix their seals to an Inquisition; the officer only, before whom it was taken, was to affix his seal. [Inq. 56 Hen. III. no. 51.] But it was not the usual practice.

The jury state four instances in which they recollect that on the decease of the lords of the honor of Hawardine the dames had not and ought not to have had any dower assigned them out of the honor or lands of the manor of Hawardine. [Inq. 4 Edw. I. no. 88.]

Gilbert de Gaunt and Richard de Malebisse are declared to have the right to take a whale whenever caught in their port of Fiweby (Yorkshire), the head and the tail only being reserved for the King. [Inq. 6 Edw. I. no. 81.]

The jury declare that the deceased held land of the King in Mainesfeld (co. Nottingham) in soccage, and that by the custom of the manor his two sons, who were the heirs, were of full age, the elder being nineteen and the younger fourteen years old. [Inq. 17 Edw. I. no. 7.]

By the custom of the county of Chester, the lord of the fee is entitled to the custody of the lands of his tenants holding by knight's service, during the minority of their heirs, notwithstanding that those tenants also hold of the King in chief. [Inq. 23 Edw. I. no. 41.]<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The custom is more fully stated in an Inquisition on the Chester Plea Roll, 24-25 Edw. I. m. 1d., with the addition, that the lands of tenants

Richard Maurdyn, the grandson of John Maurdyn, deceased, being above thirteen years of age, is declared to be of full age to hold the lands according to the custom of the manor of Maurdyn (Hereford). [Inq. 27 Edw. I. no. 24.]

The inquest states that Anhareth, Eva, and Tanglutel, daughters of Owen ap Meurich, deceased, are his next heirs and illegitimate, but declares that in Buelt the illegitimate as well as the legitimate succeed to the inheritance of their ancestors, and have always been accustomed to do so. [Inq. 27 Edw. I. no. 139.]

The manor of Selford (co. Cambridge) was held by the Services. following service: that the tenant thereof should superintend the making or repair of the King's crown, receiving for his wages 2s. a day. [Inq. 3 Edw. I. no. 6.]

Bartholomew de Avilers held some lands and tenements by the serjeanty of being the Constable of the foot soldiers of Norfolk and Suffolk whenever the King should go with his army into Wales. [Inq. 4 Edw. I. no. 70.]

John Paternoster held lands in Esthenreth (co. Berks) by the service of repeating daily the Lord's Prayer with the Salutation of the Blessed Virgin, for the King and the souls of his progenitors, Kings of England. [Inq. 30 Edw. I. no. 1.]

Salomon de Chanuz held a tenement in Ceperlond and Atterton (co. Kent) by the service of holding the King's head whenever he crossed the sea to foreign parts. Royalty had evidently no privilege of exemption from sea sickness in those days. [Inq. 31 Edw. I. no. 34.]

in soccage were held by the nearest relations of the heir, during his minority, and not by the lord of the fee.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See other customs:— Inq. 35 Hen. III. no. 17; 39 Hen. III. no. 33; 45 Hen. III. no. 43; 56 Hen. III. no. 58; 57 Hen. III. no. 6; 5 Edw. I. no. 78; 7 Edw. I. no. 63; 9 Edw. I. no. 80; 23 Edw. I. no. 43; 31 Edw. I. no. 30.

Names.

Some particulars recorded in these Inquisitions relative to Christian names and Surnames are worth notice, since in matters of pedigree, and in tracing the descent of property, much difficulty is sometimes occasioned by the change or uncertainty of the name.

Surnames.

The first instance I shall mention calls to mind a case of voluntary change of name, which obtained notoriety not long since; with this difference, however,—that in the instance here recorded the party had been hung. The inquiry was respecting an escheat of some property, and the jury say that Roger de Cambridge had caused himself sometimes to be called "Roger de Cambridge," and sometimes "Roger de Derby," and thus had two names. But, inasmuch as he was the son of Nicholas de Cambridge, they conceive that he ought to bear the name of his father, and be called "Roger de Cambridge." [Inq. 51 Hen. III. no. 25.]

In the 28th year of Edward I. a writ of Diem clausit was issued in the name of "Dionisia de Helvyngton," and the Inquisition returned under the name of "Dionisia de Essex." This would have occasioned much confusion, had not the escheator, with laudable preciseness, added, that although in this Inquisition she was styled Dionisia de Essex, and in the writ Dionisia de Helvyngton, and he in rendering his account to the Exchequer had again called her Dionisia de Essex, yet that she was one and the same Dionisia. [Inq. 28 Edw. I. no. 21.]

A woman, on marrying, occasionally retained her name; and it appears further that her son sometimes took her name instead of his father's:—

John de Wotton held some land of the inheritance of Ela Byset his wife; and John Byset, son of the said John Wotton and Ela Byset, is the next heir. [Inq. 28 Edw. I. no. 30.]

<sup>1</sup> Jones or Herbert.

Surnames frequently took their origin from the place where the parties dwelt, and often from calling or trade or profession. "Smith," "Tailor," "Baker," and many others, will readily suggest themselves; but others not so common appear from these Inquisitions.

The ancestor of Simon La "Weyte," generations before, had been enfeoffed of some land by the service of being "Weyta" in Rockingham Castle. [Inq. incert. temp. Hen. III. no. 118.]

John "Paternoster" evidently took his name from being obliged to repeat daily the Lord's Prayer,—Pater noster.1

From some such cause, probably, a servant of King Henry III. was called "Pentecostes." [ Inq. 13 Edw. I. no. 13.]

Christian names were generally given to children Christian by or in honour of the sponsors, a custom which has been handed down to our own time: and it would appear that this was done irrespective of sex. Thus it is stated that on the birth of Henry, the heir of Henry son of Conan de Kelkefeld, a message was dispatched to Henry, son of Conan, the grandfather, begging him to attend the baptism of the infant, and that, being prevented going by illness, he sent special instructions that his own name should be given to the child, whether it was male or female. [28 Edw. I. no. 161.] this was perhaps the occasion of our finding so many names used for both males and females, merely changing the termination; thus, we have not only Johanna and Johannes, but Ada and Adam, Edmunda and Edmundus, Mathia and Mathias, Roberta and Robertus, and many others.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See before, under "Services," p. xxxv.

A variety of names, especially female, also occur, which have gone out of common use in the present day: thus we meet with Amydonia, Bona, Cutberga, Elysenta, Fina, Gyliana, Jacomina, Josiana, Leuca, Maisanta, Mariota, Mathania, Meroda, Pavia, Senicla or Sevicla, Sunnota, Theophania, with Anhareth and Tanglutel (Welsh).

With respect to female names it must also be borne in mind, to avoid confusion or mistakes, that Ida and Idonea are used indiscriminately for the same person, as are Elizabeth and Isabella, and Isabella and Sibilla.

A difficulty also arises from two children in the same family having the same name. Several instances occur: in one of them great care is taken to denote the fact, and prevent any mistake. It is stated that Isabel Wither, Alice de Baggerige, and Alice de Baggerige, being sisters, are the daughters and heirs of Robert de Baggryge, and that Isabel is 28 years of age, Alice 25 years, and the other Alice 22 years. [Inq. 34 Edw. I. no. 5.]

The importance attached to the seal of a document is well known, and on this account persons did not always use their own seals. Thomas de Lucy wrote a letter addressed to the King and his Chancellor, which he concludes by saying that, whereas his seal was unknown to them, he had obtained the use of the seal of the Chief Justice in Eyre in Cumberland. [Inq. 21 Edw. I. no. 212.]

Christiana de Daggewyl or Dagghevyle, on giving an acknowledgment that the Friars Minors had satisfied her for a tenement in Exeter, in witness whereof she had put her seal, adds, that whereas her seal was unknown, she had procured the use of the seal of the county of Devon. [Inq. 22 Edw. I. no. 62.]

On the subject of scals it may not be out of place to recall to mind a remarkable Memorandum respecting the Great Seal of England enrolled on the Fine and Patent

Seals.

Rolls. It begins by stating, in somewhat lofty style, the death of Edward the First on the 7th July, A.D. 1307, and in the 35th year of his reign, at Burgh-upon-Sands, on his way to Scotland, whither he was proceeding, inflamed with the zeal of devotion and faith, to chastise the sacrilegeous contumely of Robert Bruce, who had inhumanly slain John Comyn of Scotland, in the Church at Dumfries, and traitorously caused himself to be crowned King of Scotland.

The Memorandum then states, that the Chancellor, Ralph de Baudok, Bishop of London, being in London with the Great Seal, had used it to seal the ordinary writs from the said 7th July, on which the King died, up to the Feast of St. James the Apostle, (which would be the 25th July, 18 days after the King's death,) because he had received no certain information of the King's decease until that day; that is, during a period of eighteen days!

There is, moreover, one document on the Close Roll, (35 Edw. I. m. 1.) bearing date fourteen days after the King's decease:—" Teste Rege apud Burgum super Sabulones 21° die Julii."

<sup>(1)</sup> Memorandum quod die Veneris, videlicet, septimo die Julii anno Domini 1307, (jubente Ipso cujus famulantur imperio mors et vita, inclitæ recordationis Dominus Edwardus Rex Angliæ apud Burgum super Sabulones extra Karliolum, in eundo versus partes Scotiæ, zelo devotionis et fidei accensus, ad vindicandum despectum et sacrilegam contumeliam Deo et Sanctæ Ecclesiæ inhumaniter factos per Robertum de Brus, qui dominum Johannem Comyn de Scotia in ecclesia Fratrum Minorum de Dumfres' seditiose interfecerat, necnon et ad ejusdem Roberti rebellionem et pertinatiam in manu potenti salubriter reprimendam, pro eo quod contra homagii et fidelitatis suæ sacramentum se in Regem Scotiæ proditionaliter fecerat coronari,) et anno regni sui tricesimo quinto ab hac luce feliciter migraverat, cujus anima in celestibus collocetur, Magistro Radulpho de Baudok Episcopo London' Cancellario suo cum magno sigillo ipsius Regis London' tunc temporis existente, qui quidem Cancellarius Brevia de cursu cum eodem sigillo per consilium dominorum Ottonis de Grandissono, R. Le Brabazon et aliorum de consilio ejusdem Regis, necnon et per consilium dominorum Willielmi de Blyburgh' cancellarii, et Walteri Benaud custodis garderobæ domini Edwardi filii

There are a few matters of general history recorded in these documents, of not much importance, perhaps, in themselves, which, as they occupy little space, it was deemed advisable to retain in these volumes; for who can say that even such trifling facts may not be of use?

Battles.

Besides the battle of Lewes on the 14th May 1264, and the battle of Evesham on the 4th August 1265, in which the great Simon de Montfort was slain, a battle is mentioned at Dunbar¹ (famous for another battle in 1650), and one at Strivelyn or Sterling;² and one at Kyldroyn, between the English and Irish, in which Sir Robert Le Butiller was killed.³

Scarcity of corn.

In a "Proof of Age" one of the jury, after stating that the heir was of full age, says that he remembers the marriage of the heir's parents the year preceding his birth, because it took place in the year that a great scarcity of corn occurred. [Ing. 11 Edw. I. no. 111.]

Tournament.

In another "Proof of Age," respecting Almaric son of Almaric de St. Arnaud, a juror states that he was of full age at

et hæredis ipsius domini Regis usque ad diem Sancti Jacobi Apostoli scquentem proximo consignavit, eo quod præfatus episcopus de morte ejusdem Regis ante diem illum certitudinem non habebat, et die Sabbati proximo sequenti sero idem Cancellarius 'a dicto domino Edwardo filio tunc apud Karliolum existente, ubi domini Antonius de Bek Episcopus Dunolmensis et Patriarcha Jerusalem, Henricus de Lacy Comes Lincoln', et alii comites et barones regni secum existentes homagia et fidelitates suas eidem tanquam Regi fecerant, per literas domini Edwardi sub privato sigillo suo signatas recepit in mandatis ut sigillum dicti patris sui sibi deferret vel illud sibi sub salva et secura custodia sub sigillo suo mitteret, quod postmodum per dominum Hugonem de Burgo clericum de Cancellaria et dominos Ricardum de Lughteburgh' et Johannem de Munden clericos ipsius episcopi, die Martis in crastino Sancti Petri ad Vincula, sub sigillo ipsius episcopi et sigillo dicti domini Willielmi de Blyburgh' usque Karliolum missum fuit. [Rot: Fin., 35 Edw. I. m. 1.]

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inq. 27 Edw. I. no. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Inq. 29 Edw. I. no. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Inq. 29 Edw. I. no. 164.

Mid-lent last past; and he knows it, because this Almaric was born in the year that the tournament took place at Bedford, when Reginald de Grey and Almaric de St. Arnaud, father of the heir, led an ass between Bedford and Elvestowe, where the King was during the tournament, and at Lent last past it was 21 years since that tournament took place. [Inq. 17 Edw. I. no. 90.]

The lawless state of Ireland is forcibly described. Ireland. Richard de La Rokely, then Justiciar of Ireland, had a grant of some land from the King at a certain rent, and, although holding so high an office, was unable to obtain from the land even the amount of that rent. After his death, his son Philip de La Rokely fared no better, on account of the violence of the Irish, who knocked down his castles, and burned and laid waste his lands, so that he was glad to make an exchange with his relative Theobald Le Butiller, who, notwithstanding his great power, was equally unsuccessful, as was also his son Theobald after him. [Inq. 31 Edw. I. no. 145.]

Towards the end of the reign of Edward I., a few docu- william Walments occur relative to Scotland, and among them one in which the name of the celebrated William Wallace occurs. It relates to a certain Michael de Miggel, who seems to have been a person of consequence, and an Inquisition was taken at Perth on Wednesday after the Feast of the Decollation of St. John, 33 Edw. I., by Malise Earl of Stratherne, Sir Malcolm de Innerpefry, and several others, to inquire whether he had really been detained in Scotland by force and against his will. Miggel was present at the inquiry; and the jury say on their oaths that he had been taken by Wallace 'vi et armis,' that he made his escape, but he was pursued and brought back to Wallace, who had a great mind to put him to death; that he escaped a second time, but was again captured and brought back with much violence and ill usage, and this time he hardly escaped

being killed by Wallace, (who was restrained by the entreaties of his companions,) and only on penalty of death if caught a third time; and thus it was quite evident that he had not remained willingly with Wallace, but from compulsion and fear. The Earl of Stratherne and Sir Malcolm de Innerpefry set their seals to the Inquisition, with such of the other persons as had seals. [Inq. 33 Edw. I. no. 265.]

This inquiry took place only a few days after the execution of Wallace, when the news of that event had perhaps not reached Scotland.<sup>1</sup>

Pedigrees.

The large amount of family history to be obtained from a single document was alluded to at page v. To illustrate this more clearly, four Pedigrees so extracted are added to this Preface. [pp. lvi-lix.]

1. The first (from Inquisition 39 Hen. III. no. 10) is peculiar. On the death of Matilda de Rockeford, an inquiry is instituted as to the lands which she held in dower of the possessions of her late husband John de Bidun, and to whom those lands descended as the heirs of the said John. It is stated that he had five sisters, and the descendants of each are set forth; and as respects the fifth there is a double statement; the Record was altered by interlineation, but the words first written are not struck out, so that there is a double reading, in this manner:—

two sons.

Ermegerda the fifth sister of the said Amicia had a son, viz., John and Richard. John de Gatesden is dead, and the same John viz., Richard de Gatesden who survives and takes his share. had a son, viz., John who is now living.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wallace was executed 23 August, 33 Edward I., 1305.

duos filios,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Item Ermigerda quinta soror supradictæ Amiciæ habuit quendam scilicet Johannem et Ricardum. Johannes de Gatesden' primogenitus mortuus est: et idem filium, videlicet, Ricardum de Gatesden' qui vivit et partem suam tenet. Johannes habuit filium, scilicet, Johannem et adhuc vivit.'

- 2. The second Pedigree is taken from the Inquisition post mortem (3 Edw. I. no. 31.) of Aveline, wife of Edmund Earl of Lancaster the King's brother, when her possessions were shared by her five second cousins, representing some of the noblest families in the realm.<sup>1</sup>
- 3. The third Pedigree is from the Inquisition post mortem of Isabella, widow of Simon de Beauchamp, (23 Edw. I. no. 135.) with reference to the lands she held in dower of her late husband's possessions, as a part of the Barony of Bedford. The co-heirs of the barony are set forth, but as respects the share of Beatrix, one of the three sisters of the said Simon, the jurors declare their inability to decide whether her daughter Matilda by her first husband, or her son William by her second husband, is the heir, because she had a son, now deceased, by her first husband, who had outlived his mother.

There is, however, in this case, a subsequent writ filed with the Inquisition, which shows that Matilda the daughter (wife of John de Botetourt) was considered the rightful heir.<sup>2</sup>

4. The fourth Pedigree is from an Inquisition post mortem (34 Edw. I. no. 58.) taken on the death of Roger Fitz Peter Fitz Osbert as to the possessions which he held of the inheritance of his first wife Sarah, daughter of Bartholomew de Crek. It is shown that these possessions were held in succession by his three sons, who all died without issue, whereupon the property fell to their sister Sarah. She died without issue surviving, (as her only child Margery had died before her,) and the inheritance then reverted to the descendants of the two sisters of her father

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> I avail myself of the opportunity of giving this Pedigree, as drawn out by Mr. Sanders of the Public Record Office, and annexed to the 26th Report of the Deputy Keeper of the Public Records.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sec p. 512.

Bartholomew, Margaret and Isabella, viz., to John de Thorp, the grandson of Margaret, and to Rose, wife of Edmund de Pakenham, and Cicely, wife of Robert de Ufford, the great grand-daughters of Isabella.

Documents in Domesday Book.

Before concluding these observations, I must mention two documents to which my attention has been recently called, but I was unable to insert them in the body of this work. They are, and seem to have been for very many years, attached to one of the fly-leaves of Domesday Book, being fastened by thin parchment thongs, a common mode in former times. Why they were fixed there is not apparent, having no reference to Domesday. My supposition is, that being at an early period accidentally put within the cover, they were there found at a subsequent period by some officer who had charge of the Book, and who, not knowing where to place them, fixed them to the fly-leaf in order that they might not get further astray.

1. The first document has an additional interest as relating to an Irish family which in recent times has become so celebrated, that of the Wellesleys, about which, too, there is very little information to be found among the early Inquisitions.

It is an extent or valuation taken on Monday next before the Feast of St. Peter ad Vincula in the 48th year of King Henry III., 1264, of the lands which Walram de Welleslegh held at his death of the Bishop of Bath and Wells, in the county of Somerset, and after describing the property, it is stated that Michael de Welleslegh is the son and next heir [of the said Walram] and 19 years of age, and that he is dwelling in Ireland where his father died, as it is reported.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> The jury guard themselves in the assertion of this fact, as one they had no actual knowledge of.

It seems probable that this Inquisition was taken with reference to the rights or revenues of the Bishopric of Bath and Wells, to which Walter Giffard (the Chancellor) was instituted the same year, 1264, on the death of Bishop Bitton. At all events, the document proves that one branch of the Irish family of Wellesley had begun to settle in England at this early period.<sup>1</sup>

2. The second document is of much less interest, and would not have been noticed had it not been from its companionship with the preceding on the fly-leaf of Domesday.

It is only a Memorandum of some Inquisition, and is without any date. The name, too, is very obscure; it appears to be "EIIIIS TURBER'," the "EIIIIS" ending one line and the "TURBER'" beginning the next, therefore may be two names or one. The only matter worth stating is, that two daughters were the heirs, whereof one was 11 and the other 10 years of age: and that the widow of the

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Extensio terrarum et tenementorum Walrami de Welleslegh' quæ tenuit de episcopatu Bathon' et Wellen' in comitatu Sumerset' die quo obiit facta coram W. de Plumpton' die Lunæ proxima ante festum Sancti Petri ad Vincula anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo octavo per sacramentum subscriptorum \* \*; qui dicunt super sacramentum suum quod tenuit de prædicto episcopatu duas partes unius hidæ terræ, per servitium unius libræ cymini reddendi ad festum Sancti Michaelis pro omni servitio, continentes circiter sexies viginti et septem acras terræ et extenduntur ad 40s.; et 28 acras prati et dimidiam et extenduntur ad 28s. et 6d. Et dicunt quod curia cum gardino continet quatuor acras et extenduntur ad 13s. et 4d. Et dicunt quod [sunt] sex acræ bosci cum herbagio quæ extenduntur ad 6s. et 8d. Et redditus assisæ extenduntur ad 15s. 61d. Placita et perquisita curiæ extenduntur ad 5s. Michael de Welleslegh' est filius et hæres ejus propinquior et ætatis decem et novem annorum, et manet in Hibernia ubi pater ejus obiit, ut dicitur.

deceased was surviving. Below this on the same document is an account of the tenants of Guy de Wysker, in the manor of Melton.<sup>1</sup>

Chester Inquisitions. The Inquisitions for the County Palatine of Chester, returned into the Chester Exchequer, would have been included in this publication if any originals had been preserved for the period embraced in it, but the series of the Palatinate Inquisitions, brought from Chester Castle to the Public Record Office in 1854, only commences with the reign of Edward the Second. There are, however, several Inquisitions, Proofs of Age, &c., enrolled on the Chester Plea Rolls. A Calendar of these enrolments for the reigns of Henry III. and Edward I. is annexed to the 26th Report of the Deputy Keeper of the Public Records.

Fac-similes.

It only remains for me to mention the Fac-similes which accompany this work. They are taken from plates prepared from the original Records by photozincography at the Ordnance Survey Office, Southampton, under the superintendence of Colonel Sir Henry James, for a larger volume, containing Fac-similes of National Manuscripts, published by direction of the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury. I am indebted to Mr. Sanders of the Public Record Office (who had the charge of the Records while at Southampton), for the trouble he has taken in adapting these Fac-similes to the size of this publication.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Inquisitio facta per viros fidedignos de valore terrarum et tenementorum quæ fuerunt domino Emis turber' in villa de Uptone.

Item dicunt quod sunt due filie hæredes, quarum una est undecim annorum et alia decem annorum.

Item adhuc non est domina dotata ejusdem terræ.

Nomina tenentium Guydonis de Wysker in manerio de Melton'.

- 1. The first Fac-simile represents the Inquisition 38 Hen. III. no. 24, from which an extract is given at page 57, which has been already referred to, respecting the divorce pronounced in the Ecclesiastical Court against Alice wife of William de Cardunvill, and the doubt thereby created as to his heir.
- 2. At page 224 an extract will be found from the Record 3 Edw. I. no. 31, from which the second Fac-simile is taken, which has also been already noticed as supplying the pedigree for the Montfichet inheritance.
- 3. The Fac-similes on the third plate are from a writ of 'Diem clausit extremum' and Inquisition taken thereon—12 Edw. I. no. 3. (p. 339)—which affords another example, in addition to those before-mentioned,' of three daughters being declared by the jurors to be the next heir of their father Philip de Beaumvill.
- 4. The fourth plate is from the same set of Inquisitions—12 Edw. I. no. 3. (page 339)—being the Writ and Return respecting the marriage contracted by words spoken in the presence of witnesses.

The documents from which this and the preceding plates are taken have been at some time much stained, and their disfigurement is accurately represented in the photographs.

A comparison of these Fac-similes with the extracts given from the documents in the Calendar will enable those who are not fully skilled in deciphering the contractions of ancient Records to estimate the difference between the writing of the original and the printed version.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> See page xxix.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> See page xliii.

<sup>3</sup> See page xv.

<sup>4</sup> See page xxxii.

In expectation of the usefulness of this work, as well as to promote a more extended knowledge of the valuable documents preserved in his custody in the Public Record Office, the Master of the Rolls was pleased to recommend to the Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury that the present volumes should be published, as being likely to supply a want universally felt by persons having occasion to consult those portions of the National Muniments from which this Calendar has been compiled. That the "Calendarium Genealogicum" might be worthy of his recommendation has been my anxious care; and I venture to express a hope that its publication may be found not to be without good fruit.

CHARLES ROBERTS.

Rolls House, June 1865.

xlix

# LIST of Inquisitions removed to their proper Years.

| Formerly p      | placed.    | Now          | placed.    |
|-----------------|------------|--------------|------------|
| 3 Hen. III      | - No. 2.   | 43 Hen. III  | - No. 28.  |
| 28 Hen. III     | - No. 6.   | 38 Hen. III  | - No. 57.  |
| 29 Hen. III     | - No. 29.  | 53 Hen. III  | - No. 44.  |
| " -             | - No. 30.  | 28 Hen. III  | - No. 27b. |
| " -             | - No. 48.  | " -          | - No. 27c. |
| " -             | - No. 51.  | ,,   •       | - No. 27d. |
| " -             | - No. 52.  | <b>,,</b> -  | - No. 27e. |
| · · · · · · · - | - No. 53.  | 10 Edw. II   | - No. 95.  |
| 30 Hen. III     | - No. 17.  | 20 Hen. III  | - No. 16b. |
| " -             | - No. 25.  | 35 Hen. III  | - No. 85.  |
| 31 Hen. III     | - No. 50.  | 32 Hen. III  | - No. 1.   |
| 33 Hen. III     | - No. 4.   | · ,,         | - No. 2.   |
| ,, -            | - No. 13.  | <b>,,</b> .= | - No. 3.   |
| " -             | - No. 15.  | ,, -         | - No. 4.   |
| ,, -            | - No. 16.  | ,, -         | - No. 5.   |
| · " -           | - No. 68.  | ,, -         | - No. 6.   |
| 34 Hen. III     | - No. 14.  | 37 Hen. III  | - No. 65.  |
| 35 Hen. III     | - No. 59.  | 38 Hen. III  | - No. 49.  |
| 37 Hen. III     | - No. 46.  | 36 Hen. III  | - No. 82.  |
| 38 Hen. III     | - No. 1.   | 37 Hen. III  | - No. 61.  |
| ٠ ,, -          | - No. 14.  | " -          | - No. 73.  |
| " -             | - No. 15.  | 36 Hen. III  | - No. 77.  |
| . " -           | - No. 16.  | 29 Hen. III  | - No. 54.  |
| · " " -         | - No. 29.  | 37 Hen. III  | - No. 66.  |
| 39 Hen. III     | - No. 8.   | 29 Hen. III  | - No. 55.  |
| " -             | - No. 9.   | 36 Hen. III  | - No. 78.  |
| " -             | - No. 16.  | " -          | - No. 79.  |
| ,, -            | - No. 17.  | " -          | - No. 80.  |
| " -             | - No. 23b. | ,, -         | - No. 81.  |
| 40 Hen. III     | - No. 13.  | 50 Hen. III  | - No. 63.  |
| " -             | - No. 20.  | 42 Hen. III  | - No. 28.  |
| ,, -            | - No. 46.  | 50 Hen. III  | - No. 64.  |
| 43 Hen. III     | - No. 14.  | 46 Hen. III  | - No. 44.  |
| " -             | - No. 15.  | 48 Hen. III  | - No. 35.  |
| " -             | - No. 21.  | 44 Hen. III  | - No. 35.  |
| 44 Hen. III     | - No. 12.  | 48 Hen. III  | - No. 36.  |
| ,, -            | - No. 27a. | 43 Hen. III  | - No. 49.  |
| " -             | - No. 32.  | 54 Hen. III  | - No. 39.  |
| 46 Hen. III     | - No. 35.  | 56 Hen. III  | - No. 59.  |
|                 |            | •            | d 2        |

| Formerly place   | ed. |                      | Now p                      | lace | d.                  |
|------------------|-----|----------------------|----------------------------|------|---------------------|
| 47 Hen. III      | -   | No. 12.1             | 49 Hen. III                |      | No. 34.             |
| ,, -             | -   | No. 16.1             | 50 Hen. III                | -    | No. 65.             |
| <b>,,</b> -      | -   | No. 35.              | 45 Hen. III                | _    | No. 55.             |
| 48 Hen. III      | -   | No. 13.              | 52 Hen. III                | -    | No. 39.             |
| 50 Hen. III      | -   | No. 6.               | 48 Hen. III                | _    | No. 37.             |
| ,, "             | -   | No. 7.               | 49 Hen. III                | -    | No. 35.             |
| ,,               | -   | No. 12.              | 40 Hen. III                | -    | No. 49.             |
| " -              | -   | No. 19.              | 48 Hen. III                |      | No. 38.             |
| » -              | -   | No. 35.              | 33 Hen. III                | -    | No. 78.             |
| <b>"</b>         | -   | No. 40.              | 53 Hen. III                | -    | No. 45.             |
| ,, -             | -   | No. 60.              | 40 Hen. III                | -    | No. 50.             |
| 51 Hen. III      | -   | No. 31.              | 41 Hen. III                | -    | No. 43.             |
| » -              | -   | No. 51.              | 52 Hen. III                | -    | No. 40.             |
| 53 Hen. III      | -   | No. 2.               | 29 Hen. III                | -    | No. 56.             |
| ,, -             | •   | No. 33.              | 55 Hen. III                | -    | No. 55.             |
| 54 Hen. III      | -   | No. 31.              | 44 Hen. III                | -    | No. 36.             |
| 55 Hen. III      | -   | No. 3.               | 55 Hen. III                | -    | No. 29.             |
| <b>,,</b> -      | -   | No. 10.              | 56 Hen. III                | -    | No. 60.             |
| " -              | -   | No. 45.              | 45 Hen. III                | -    | No. 56.             |
| <b>"</b>         | •   | No. 52.              | 56 Hen. III                | -    | No. 27.             |
| 56 Hen. III      | -   | No. 10.              | 55 Hen. III                | -    | No. 56.             |
| ,, <u> </u>      | •   | No. 30.              | 46 Hen. III                | -    | No. 45.             |
| 57 Hen. III      | -   | No. 1.               | 47 Hen. III                | -    | No. 45.             |
| De incert. temp. |     |                      |                            |      |                     |
| Hen. III.        | -   | No. 7.               | App. I., Edw. I.           | -    | No. 61.             |
| "                |     | No. 22.              | 33 Hen. III                | -    | No. 77.             |
| "                |     | No. 25a.             | App. I., Edw. I.           | -    | No. 62.             |
| "                |     | No. 41.              | 34 Hen. III                | •    | No. 55.             |
| "                |     | No. 44a.<br>No. 46.  | 40 Hen. III<br>35 Hen. III | •    | No. 51.             |
| "                |     | No. 46. ' No. 49.    | 40 Hen. III                | -    | No. 69.             |
| ,,               |     | No. 49.<br>No. 58.   | 7 Hen. III                 | •    | No. 52.             |
| ,,               |     | No. 93.              | 39 Hen. III                | -    | No. 4b.             |
| "                |     | No. 101.             | 26 Hen. III                | -    | No. 46.<br>No. 23a. |
| **               |     | No. 101.<br>No. 103. | 31 Hen. III                | _    | No. 57.             |
| "                |     | No. 108.             | 39 Hen. III                | _    | No. 47.             |
| "                |     | No. 200.             | 45 Hen. III                | _    | No. 49.             |
| "                |     | No. 203.             | 35 Hen. III                | _    | No. 69.             |
| "                |     | No. 209.             | App. I., Edw. I.           |      | No. 63.             |
| "                |     | No. 225.             | 56 Hen. III                | _    | No. 64.             |
| "                |     | No. 227.             | 38 Hen. III                | •    | No. 53.             |
| "                |     | No. 282.             | 51 Hen. III                | _    | No. 52.             |
| ***              |     |                      |                            |      | 210. UZ.            |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Of the documents formerly placed with this number a portion only has been transferred.

| App. Inq.<br>Hen. III. |   | Now placed.           | App. Inq.<br>Hen. III. | Now placed.          |
|------------------------|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| No. 1.                 | - | 36 Hen. III. No. 83.  | No. 41. '-             | 34 Hen. III. No. 54. |
| No. 2.                 | - | 45 Hen. III. No. 57.  | No. 42                 | 33 Hen. III. No. 60. |
| No. 3.                 | - | 43 Hen. III. No. 50.  | No. 43                 | 34 Hen. III. No. 55. |
| No. 4.                 | - | 38 Hen. III. No. 50.  | No. 44                 | 35 Hen. III. No. 68. |
| No. 5.                 | - | 34 Hen. III. No. 51.  | No. 45                 | 35 Hen. III. No. 69. |
| No. 8.                 | - | 20 Hen. III. No. 16a. | No. 46                 | 37 Hen. III. No. 68. |
| No. 9.                 | - | 36 Hen. III. No. 84.  | No. 47                 | 37 Hen. III. No. 69. |
| No. 11.                | - | 52 Hen. III. No. 41.  | No. 48                 | 37 Hen. III. No. 70. |
| No. 14.                | - | 30 Hen. III. No. 46.  | No. 49                 | 37 Hen. III. No. 71. |
| No. 15.                | - | 51 Hen. III. No. 53.  | No. 50                 | 38 Hen. III. No. 52. |
| No. 16.                | - | 13 Hen. III. No. 4c.  | No. 51                 | 38 Hen. III. No. 53. |
| No. 17.                | - | 44 Hen. III. No. 37.  | No. 52                 | 38 Hen. III. No. 54. |
| No. 18.                | - | 32 Hen. III. No. 7.   | No. 53                 | 38 Hen. III. No. 55. |
| No. 19.                | - | 40 Hen. III. No. 53.  | No. 55                 | 46 Hen. III. No. 46. |
| No. 20.                | - | 38 Hen. III. No. 51.  | No. 56                 | 47 Hen. III. No. 48. |
| No. 21.                | - | 51 Hen. III. No. 54.  | No. 57                 | 51 Hen. III. No. 56. |
| No. 22.                | - | 45 Hen. III. No. 58.  | No. 59                 | 51 Hen. III. No. 57. |
| No. 23.                | - | 37 Hen. III. No. 67.  | No. 60                 | 51 Hen. III. No. 58. |
| No. 24.                | - | 40 Hen. III. No. 54.  | No.61                  | 51 Hen. III. No. 59. |
| No. 25.                | - | 14 Hen. III. No. 4d.  | No. 62                 | 52 Hen. III. No. 42. |
| No. 26.                | - | 51 Hen. III. No. 55.  | No. 63                 | 52 Hen. III. No. 48. |
| No. 27.                | • | 40 Hen. III. No. 55.  | No. 64                 | 52 Hen. III. No. 44. |
| No. 28.                | - | 32 Hen. III. No. 8.   | No. 65                 | 52 Hen. III. No. 45. |
| No. 29.                | - | 47 Hen. III. No. 46.  | No. 66                 | 52 Hen. III. No. 46. |
| No. 30.                | - | 32 Hen. III. No. 9.   | No. 67                 | 54 Hen. III. No. 68. |
| No. 31.                | - | 47 Hen. III. No. 47.  | No. 68                 | 54 Hen. III. No. 69. |
| No. 32a.               |   | 49 Hen. III. No. 36.  | No. 69                 | 54 Hen. III. No. 70. |
| No. 32b.               | - | 31 Hen. III. No. 57.  | No. 70                 | 54 Hen. III. No. 71. |
| No. 33.                | - | 31 Hen. III. No. 58.  | No. 71                 | 56 Hen. III. No. 62. |
| No. 34.                | - | 33 Hen. III. No. 79.  | No. 72                 | 56 Hen. III. No. 63. |
| No. 35.                | - | 33 Hen. III. No. 80.  | No. 73                 | 56 Hen. III. No. 64. |
| No. 36.                | • | 33 Hen. III. No. 81.  | No. 74                 | 56 Hen. III. No. 65. |
| No. 37.                | - | 33 Hen. III. No. 82.  | No. 75                 | 37 Hen. III. No. 72. |
| No. 38.                | - | 33 Hen. III. No. 83.  | No. 80                 | App. Edw. I. No. 60. |
| No. 39.                |   | 34 Hen. III. No. 52.  | No. 96                 | 51 Hen. III. No. 60. |
| No. 40.                | - | 34 Hen. III. No. 53.  | No. 101                | 38 Hen. III. No. 56. |

| Formerly placed | <b>i.</b> | Now pl        | aced.     |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 Edw. I        | No. 32.   | 12 Edw. I     | No. 16.   |
| "               | No. 37.   | 2 Edw. I      | No. 85.   |
| ,,              | No. 60.   | " -           | No. 86.   |
| 2 Edw. I        | No. 40.   | 7 Edw. L - ·  | No. 84.   |
| 8 Edw. I        | No. 51.   | 6 Edw. I      | No. 112.  |
| 4 Edw. I        | No. 14.   | 1 Edw. I      | No. 63.   |
| "               | No. 25.   | 8 Edw. I      | No. 90.   |
| ,,              | No. 57.   | 1 Edw. I      | No. 64.   |
| ,,              | No. 94.   | 56 Hen. III.  | No. 66.   |
| ,,              | No. 110.  | 1 Edw. I      | No. 65.   |
| 5 Edw. I        | No. 59.   | App. Edw. II. | No. 72.   |
| 6 Edw. I        | No. 73.   | 3 Edw. I      | No. 91.   |
| "               | No. 77.   | 5 Edw. I      | No. 77.   |
| ,,              | No. 95.   | 3 Edw. L -    | - No. 92. |
| "               | No. 96.   | ,, -          | No. 93.   |
| ,,              | No. 100.  | 5 Edw. I      | - No. 78. |
| "               | No. 102.  | 3 Edw. I      | No. 94.   |
| 7 Edw. I        | No. 38.   | 6 Edw. I      | No. 97.   |
| ,,              | No. 49.   | " -           | 2101 2201 |
| "               | No. 50.   | 8 Edw. I      | No. 87.   |
| 9 Edw. I        | No. 3.    | ,, -          | No. 88.   |
| <b>"</b>        | No. 72.   | 10 Edw. I     | No. 51.   |
| "               | No. 77.   | ,, -          | No. 52.   |
| 11 Edw. I       | No. 31.   | "             | No. 53.   |
| 12 Edw. I       | No. 38.   |               | No. 117.  |
| 18 Edw. I       | No. 81.   | 14 Edw. I     | No. 81.   |
| 15 Edw. I       | No. 37.   | "             | No. 82.   |
| 16 Edw. I       | No. 41.1  | 15 Edw. I     | No. 76.   |
| 17 Edw. I       | No. 87.   | 14 Edw. I     | No. 83.   |
| ,,              | No. 44.   |               | No. 151.  |
| "               | No. 45.   |               | No. 77.   |
| "               | No. 58.   | 18 Edw. I     |           |
| "               | No. 68.   | 16 Edw. I     |           |
| ,,              | No. 84.   | 12 Edw. I     |           |
| 18 Edw. I       | No. 111.  | 14 Edw. I     |           |
| "               | No. 119.  | 17 Edw. I     | _,,,,     |
| "               | No. 138.  | 19 Edw. I     | No. 108.  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Of the documents formerly placed with this number a portion only has been transferred.

| Forme                                   | zły pla | ced | •                     |                          | Now plac | ed.                        |
|-----------------------------------------|---------|-----|-----------------------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 19 Edw. L                               | -       | -   | No. 26.               | 28 Edw. I.               |          | No. 164.                   |
| <b>&gt;&gt;</b>                         | -       | -   | No. 52.               | 18 Edw. I.               |          | No. 153.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 60.               | ,,, .                    |          | No. 154.                   |
| <b>37</b>                               | -       | -   | No. 88.               | 20 Edw. I.               |          | No. 165.                   |
| 20 Edw. I.                              | -       | -   | No. 44.               | 19 Edw. I.               | -        | No. 105.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 74.               | 3,                       |          | No. 106.                   |
| ,,                                      | -       | -   | No. 79.               | .,,                      |          | No. 107.                   |
| ,,                                      | -       | -   | No. 82.               | "                        |          | No. 109.                   |
| >>                                      | -       | -   | No. 87.               | "                        |          | No. 110.                   |
| **                                      | -       | -   | No. 124.              | 21 Edw. I.               |          | No. 210.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 154.              | 19 Edw. I.               |          | No. 111.                   |
| ,,                                      | •       | -   | No. 155.              | 18 Edw. I.               |          | No. 155.                   |
| >>                                      | •       | -   | No. 162.              | 19 Edw. I.               |          | No. 112.                   |
| 21 Edw. I.                              | -       | -   | No. 87.               | 20 Edw. I.               | • •      | No. 168.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 108.              | 18 Edw. I.               |          | No. 156.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 136.              | 20 Edw. I.               |          | No. 169.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 137a.             | · "                      |          | No. 170.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 140. <sup>1</sup> | 24 Edw. L                |          | No. 114.                   |
| "                                       | •       | -   | No. 144.              | "                        |          | No. 171.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 150.              | 29 Edw. II               |          | 64 (2 <sup>s</sup> . nrs.) |
| ,,                                      | -       | -   | No. 189.              | 22 Edw. I.               |          | No. 158.                   |
| 22 Edw. L                               | •       | -   | No. 50.               | 21 Edw. I.               |          | No. 211.                   |
| 23 Edw. I.                              | •       | -   | No. 113.              | 33 Edw. I.               |          | No. 270.                   |
| 24 Edw. I.                              | •       | -   | No. 41.               | 23 Edw. I.               | • •      | No. 134.                   |
| "                                       | -       | -   | No. 57.               | >>                       |          | No. 135.                   |
| 29                                      | -       | -   | No. 65.               | <b>»</b>                 |          | No. 136.                   |
| 25 Edw. I.                              | -       | -   | No. 6.                | 26 Edw. I.               |          | No. 75.                    |
| 19                                      | -       | -   | No. 8.                | 24 Edw. I.               | • •      | No. 115.                   |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | -       | -   | No. 29.               | »                        | • •      | No. 116.                   |
| 26 Edw. I.                              | -       | •   | No. 12.               | 23 Edw. I.               |          | No. 137.                   |
| ,,                                      | -       | -   | No. 29.               | 25 Edw. I.               |          | No. 124.                   |
| "                                       | •       | •   | No. 33. 1             | 27 Edw. I.               |          | No. 159.                   |
| 27 Edw. I.                              | •       | •   | No. 38.               | ,,<br>00 E3 T            |          | No. 30.3                   |
| 99                                      | •       | -   | No. 586.              | 23 Edw. I.               |          | No. 138.                   |
| **                                      | -       | •   | No. 76.<br>No. 91.    | 18 Edw. I.<br>20 Edw. I. |          | No. 157.<br>No. 172.       |
| "                                       | •       | •   | No. 91.               | 20 Edw. I.<br>25 Edw. I. |          | No. 172.<br>No. 125.       |
| "                                       | •       | -   | No. 126a.             | 25 Edw. I.<br>22 Edw. I. |          | No. 125.<br>No. 159.       |
| "                                       | -       | -   | No. 140.              | 25 Edw. I.               |          | No. 139.<br>No. 126.       |
| >>                                      | -       | -   | 110. 110.             | LO EUW. I.               | •        | 140, 120,                  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Of the documents formerly placed with this number a portion only has been transferred.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> No. 30 was marked *Deest*; the documents were misplaced with No. 38.

| Formerly p     | laced.                 | Now         | Now placed. |  |  |
|----------------|------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 28 Edw. I      | - No. 1.               | 27 Edw. I   | - No. 1.    |  |  |
| ,, -           | - No. 25.              | ,, -        | - No. 155.  |  |  |
| » –            | - No. 38.              | ,,          | - No. 156.  |  |  |
| " -            | - No. 67.              | 21 Edw. I   | - No. 212.  |  |  |
| " -            | - No. 128.             | 27 Edw. I   | - No. 157.  |  |  |
| <b>,</b> , -   | - No. 135.             | 29 Edw. I   | - No. 169.  |  |  |
| ,, -           | - No. 151.             | 27 Edw. I   | - No. 158.  |  |  |
| 29 Edw. I      | - No. 5.               | 28 Edw. I   | - No. 165.  |  |  |
| ,, -           | - No. 36.              | ,, -        | - No. 166.  |  |  |
| ,, -           | - No. 128.             | ,, -        | - No. 167.  |  |  |
| 30 Edw. I      | - No. 2.               | 31 Edw. I   | - No. 180.  |  |  |
| ,, -           | - No. 13.              | 29 Edw. 1   | - No. 170.  |  |  |
| 31 Edw. I      | - No. 12.              | 30 Edw. I   | - No. 148.  |  |  |
| " -            | - No. 16.              | ,, -        | - No. 149.  |  |  |
| »              | - No. 99. <sup>1</sup> | 28 Edw. I   | - No. 168.  |  |  |
| " -            | - No. 99. <sup>1</sup> | 30 Edw. I   | - No. 150.  |  |  |
| " -            | - No. 100.             | " -         | - No. 151.  |  |  |
| <b>"</b>       | - No. 101.             | 29 Edw. I   | - No. 171.  |  |  |
| ,, -           | - No. 143.             | 30 Edw. I   | - No. 152.  |  |  |
| 32 Edw. I      | - No. 7.               | 33 Edw. I   | - No. 268.  |  |  |
|                | - No. 27.              | 31 Edw. I   | - No. 181.  |  |  |
| 33 Edw. I      | - No. 2.               | 32 Edw. I   | - No. 201.  |  |  |
| 34 Edw. I      | - No. 32. 1            | 10 Edw. II. | - No. 96.   |  |  |
| " -            | - No. 80b.             | 13 Edw. I   | - No. 80.   |  |  |
| » -            | - No. 116b.            | ,, -        | - No. 116.  |  |  |
| <b>"</b>       | - No. 137b.            | 29 Edw. I   | - No. 172.  |  |  |
| ,, -           | - No. 140. 1           | 33 Edw. I   | - No. 269.  |  |  |
| " -<br>of El T | - No. 199.             | 31 Edw. I   | - No. 182.  |  |  |
| 35 Edw. I      | - No. 15.              | 1 Edw. II.  | - No. 70.   |  |  |
| " -            | - No. 38.              | 34 Edw. I   | - No. 246.  |  |  |
| ,, -           | - No. 102.             | " -         | - No. 247.  |  |  |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Of the documents formerly comprised in this number a portion only has been transferred.

| App. Inq.<br>Edw. I. |   | Now placed.         | App. Inq.<br>Edw. I. | Now placed.         |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| No. 1.               | - | 4 Edw. II. No. 52.  | No. 33               | 8 Edw. II. No. 76.  |
| No. 2.               | - | 10 Edw. I. No. 47.  | No. 34               | 11 Edw. I. No. 107. |
| No. 3.               | - | 11 Edw. I. No. 105. | No. 35               | 11 Edw. I. No. 108. |
| No. 4.               | - | 29 Edw. I. No. 157. | No. 36               | 8 Edw. I. No. 84.   |
| No. 5.               | - | 26 Edw. I. No. 73.  | No. 37               | 15 Edw. L No. 64.   |
| No. 6.               | - | 22 Edw. I. No. 152. | No. 38               | 14 Edw. I. No. 54.  |
| No. 8.               | - | 31 Edw. I. No. 178. | No. 39               | 11 Edw. I. No. 109. |
| No. 9.               | - | 35 Edw. 1. No. 154. | No. 40               | 27 Edw. I. No. 147. |
| No. 10.              | - | 27 Edw. I. No. 143. | No. 41               | 3 Edw. I. No. 89.   |
| No. 11.              | - | 29 Edw. I. No. 158. | No. 42               | 6 Edw. I. No. 110.  |
| No. 12.              | • | 29 Edw. I. No. 159. | No. 43               | 34 Edw. I. No. 238. |
| No. 14.              | • | 12 Edw. I. No. 96.  | No. 44               | 3 Edw. I. No. 85.   |
| No. 18.              | - | 10 Edw. I. No. 48.  | No. 45               | 25 Edw. I. No. 43.  |
| No. 19.              | - | 22 Edw. I. No. 153. | No. 46               | 11 Edw. I. No. 110. |
| No. 21.              | - | 11 Edw. I. No. 106. | No. 47               | 34 Edw. I. No. 239. |
| No. 22.              | - | 27 Edw. I. No. 144. | No. 48a              | 14 Edw. I. No. 37.  |
| No. 23.              | - | 27 Edw. I. No. 146. | No. 48b              | 28 Edw. I. No. 155. |
| No. 24.              | - | 27 Edw. I. No. 145. | No. 49               | 15 Edw. IL No. 56.  |
| No. 25.              | - | 8 Edw. II. No. 73.  | No. 50               | 22 Edw. L No. 154.  |
| No. 26.              | - | 23 Edw. I. No. 31.  | No. 51               | 23 Edw. I. No. 133. |
| No. 27.              | - | 1 Edw. I. No. 61.   | No. 52               | 14 Edw. I. No. 11.  |
| No. 28.              | - | 3 Edw. I. No. 88.   | No. 53               | 25 Edw. I. No. 119. |
| No. 29.              | - | 3 Edw. I. No. 89.   | No. 54               | 7 Edw. I. No. 81.   |
| No. 30.              | - | 5 Edw. II. No. 93.  | No. 55               | 15 Edw. I. No. 77.  |
| No. 31.              | - | 5 Edw. I. No. 71.   | No. 56               | 25 Edw. I. No. 43.  |
| No. 32.              | - | 7 Edw. I. No. 80.   | No. 58               | 7 Edw. I. No. 82.   |

Inquisition 39 Hen. III. nº 10.



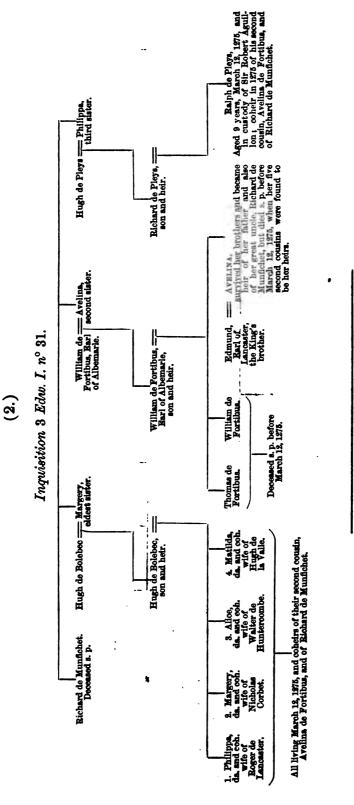

[Richard de Montfichet was one of the 25 Barons elected to enforce the observance of Magna Carta.]

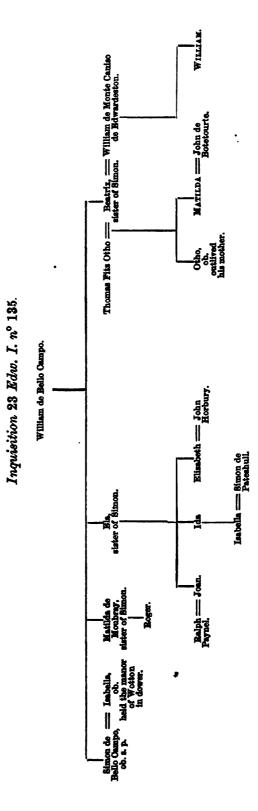

. .



Inquisition 34 Edw. I. nº 58.

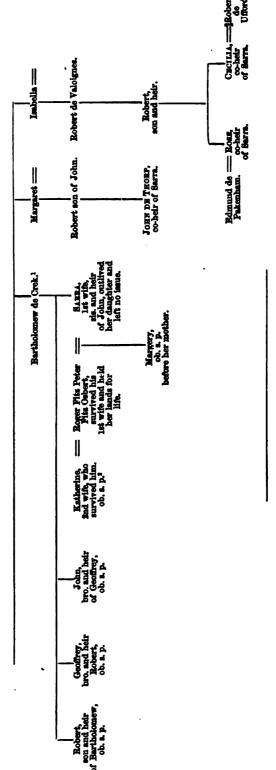

) by her husband and herself descended to his heirs, vis. to Isabella, widow of Walter Gernegan or Jernegan, one of his sisters, or of the said Roger Fits Peter Fits Oebert.

Specimen for a "General Calendar" of the Inquisitions post mortem, by Sir Francis Palgrave:—

WILLIELMUS DE AUDITHELLY, ALDELEYE, AUDELEYE, AUDITHELEYE.
11 EDW. I. No. 84.

| County.   | Date and Particulars<br>of Inquisition, &c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Property, &c.                                                                                                                                        | Tenure.                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub-Tenants.                                                   | Heirship and other special Matter.                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHESTER . | At Chester on Sunday next after the Circumcision, 11 Ed. I. 3 Jan. 1283, (pursuant to writ of diem clausit ext. tested at Rhuddlan, 25 Dec. 11 Edw. I. 1282,) by the oaths of Ricardus de Stokport, Ricardus de Macy, and Ridmundus Fylon, Knights; Willialmus Bulkel, Patricius de Praeriis, Thomas de Praeriis, David de Egerton, Matheus de Alpreham, Willielmus de Bykerton, Robertus de Stocton. | "LA NEWEHALL." Five Plough-lands; rents of assize, &c.  "WYCHMALBANK." Rents, &c.  "BLAKENHALL." Two Plough-lands; rents, &c.                        | Of the King in Capite by the service of five Knights' fees and a half, "sed idem Williamus habet acquietanciam de Ranulpho quondam Com. Cestrize de toto servicio illo, præterquam de decima parte feodi unius militis.  Of Radulphus de Vernon, by the service of one Knight's fee. | None<br>noticed.                                               | "NICHOLAUS, the brother of the said Willielmus, is his next heir, and of full age."*                                    |
|           | mus de Stocton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "WYRISWALL." Three Ox-gangs.  "SMALLEWOD" and "PYCKEMERE."                                                                                           | Of Ricardus de Breey and the Heir of Ricardus de Bulkel, by the rent of three shillings.  Of Warynus de Meymouryn, in                                                                                                                                                                |                                                                | , .                                                                                                                     |
|           | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rents, &c.                                                                                                                                           | Frank-marriage.                                                                                                                                                                                                                                                                      | ي ا                                                            |                                                                                                                         |
| STAFFORD  | At New-Borough, on Tuesday next, before the Epiphany, 11 Edw. I. 15 Jan. 1283, pursuant to writ of diem clausit extremum, tested at Rhuddlam, 28th Dec. 11 Edw. I. 1283, by the eaths of Robertus de Bromeleg', Willelmus de Mere, Rogerus de Baduif, Rogerus de Bajoston, Hugo de Knaghton, Thomas de Tineshouere, Rogerus de Derlaston, Gaifridus de Cokaterien, Robertus de Barnevoll, and Johannes le Forester.                                                                                                 | "AUDITHELE," Manor. "HELEGH" Castle, "ENEDON," Manor. Also two Plough-lands, a Park, and certain profits of courts, rents and easements in "HELEGH." | Of Theobaldus de<br>Verdon, by the<br>service of one<br>Knight's fee.                                                                                                                                                                                                                | ELA, mother of the said WILLIEL MUS, holds one-third in dowry. | "NICHOLAUS DEAUDITHE- LE, brother of the said WIL- LIELMUS, is his next heir, and of the age of 24 years and upwards."* |

<sup>•</sup> The finding of the heir should be repeated from each Inquisition, for the particulars frequently differ, as may be here observed.

## LIST OF DENOTING MARKS USED IN THIS WORK.

<sup>\*</sup> is prefixed to such Documents as are not noticed in the Calendar printed by the Record Commissioners in 1806, or have been added to the series since their publication.

<sup>†</sup> is prefixed to such Documents as are, in the same Calendar, placed in the wrong year, and are now removed to the right year.

<sup>‡</sup> is prefixed to such Documents as are without date, or where the date is doubtful from obliteration or decay.

<sup>• . . . .</sup> denote the Record to be decayed or obliterated.

<sup>\* \*</sup> when placed in the Extracts, signify that irrelevant portions are omitted.

passages enclosed in these thick brackets are cancelled in the Record.

<sup>&#</sup>x27; signify that the word or passage between them is interlined, or in a few cases written on an erasure.

|   |   | : |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
| 1 |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## CALENDARIUM GENEALOGICUM.

### 2º Hen. III.

1. Perambulatio forestæ in comitatu Leicestr'.

## . 3º Hen. III.

- 1 a. Perambulatio forestæ in comitatu Huntingdon.'
  - 2. De anno 43º Hen. III. nº 28. (Inquisitio capta in comitatu Norfolc'.)
  - 3. Extenta terrarum.
  - 4. Abbas de Wautham et Johannes Gernun. Assisa novæ disseisinæ de communa pasturæ.

#### 7° Hen. III.

- 4a. Walterus de Halgton' alias Haleton', defunctus. De terra sua, &c.

  Prædictus Walterus tenuit quandam hidam terræ in Halton' nomine
  dotis Aliciæ uxoris suæ, et nihil ibidem tenuit hæreditarie nec de
  maritagio. Et terram illam nunc tenet Ricardus de Haleton' cum
  Beatricia uxore sua, quæ hæres est.

  Oxon'.
- † 4b. PHILIPPUS LUTTEL'. Breve de quo warranto teneat terram.

## 13° Hen. III.

† 4c. WILLIELMUS FILIUS ALULFI. De terris quas ipse tenuit anno primo Regis Ricardi, et de eis qui dictas terras modo tenent.

#### 14º Hen. III.

† 4 d. WILLIELMUS DE ALBINIACO. Breve de attornato suo in loquela inter ipsum et Gilbertum de Gaunt.

17° Hen. III.

5. HENRICUS DE WENGHAM. Extenta manerii.

<sup>\*</sup> is prefixed to such Documents as are not noticed in the Calendar printed by the Record Commissioners in 1806, or have been added to the series since their publication.

<sup>†</sup> is prefixed to such Documents as are, in the same Calendar, placed in the wrong year, and are now removed to the right year.

<sup>‡</sup> is prefixed to such Documents as are without date, or where the date is doubtful from obliteration or decay.

## 19º Hen. III.

- 6. PRIOR DE LENTON'. De libertatibus.
- 7. De foresta.

#### 20° Hen. III.

8. RICARDUS NOEL. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Ricardi propinquior hæres est ejusdem Ricardi. Cant'.

[Vide Excerpta & Rotulis Finium, I. 308.]

9. GILBERTUS LE BRET alias BRUT, defunctus. Extenta terrarum. Mater et uxor ipsius Gilberti dotatæ sunt.
[Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 298; II. 33.]

TT----- 7' TT---- T----

10. CECILIA HOESE alias HUSE. Inq. p.m.

Mathæus filius suus propinquior hæres ipsius Ceciliæ inde est.

Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 279, 288, 304.]

11. WILLIELMUS AVENEL. Inq. p. m.

Dulcia filia sua est propinquior hæres dicti Willielmi. Gloucestr'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 109, 304, 319.]

12. MARGARETA alias MARGERIA DE CORMEILLES. Inq. p. m.

Prædicta Margeria habuit duas filias maritatas, Aliciam et Isabellam; et Aliciam primogenitam desponsavit Robertus Le Archer, alteram desponsavit Simon de Solers, et sunt ejus hæredes de Waltero de Stokes marito suo.

Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 304.]

- 13. PRIOR DE MODINDEN'. De tenementis, &c.
- 14. Robertus filius Walteri, defunctus. Extenta terrarum.
  [Vide Excerpta d Rot. Fin., I. 294, 301.]
- 15. ROBERTUS DE GOUYZ alias GUUYZ. Extenta terrarum.
  [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 188; II. 111, 228.]
- 16. RICARDUS DE TYVILL. De sectis comitatuum, &c.
- † 16 a. Hugo de Meriet. Inq. p. m.

Nicholaus filius dicti Hugonis propinquior hæres ejus est. Somerset.'
[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 183, 302.]

† 16 b. MARGARETA DE CORMEYLES alias CORMAILLES. Inq. p. m. Nihil soiunt juratores de terra vel hærede ejus. [Vide supra, nº 12.] Gloucestr'.

#### 25° Hen. III.

- 17. SEYMIRETTUS JUDÆUS DE NORWICO, utlagatus pro circumcisione pueri.

  De tenemento.
- 18. CIVES EBOR. De purprestura.

# 26° Hen. III.

- 19. Hugo Fytun. De seisina manerii.
  [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 453.]
- 20. WILLIELMUS FILIUS HENRICI. De seisina molendini.
- 21. Episcopus Coventr' et Lichfeld'. Pretium bladorum.
- 22. THOMAS QUONDAM COMES WAREWICI. De feodis militum, præter feoda illa quæ assignata sunt in dotem Philippæ quondam uxori Henrici Comitis Warewici et Matildæ quondam uxori Henrici de Oylly.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 381, 385, 409; II. 357.]

23. WILLIELMUS DE ALBINIACO, defunctus. Extentæ terrarum.

[Vide Excerpta d Rot. Fin., I. 303, 306, 384, 387, 400; II. 42.]

† 23 a. NICHOLAUS DE SUNINGEWELLE, utlagatus. De têrra sua. Ysolda quæ fuit uxor Henrici de Sunigewelle dotata est.

## 27º Hen. III.

- 24. WILLIELMUS DE SAY. Breve de feodo militis.
  [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 202, 430.]
- 25. WILLIELMUS DE MUNCELL', defunctus. De manerio. [Vide Excerpta à Rot. Fin., I. 400, 403.]
- 26. REGINALDUS CURBRAUINT alias CORBORAUND alias CORBRANT, defunctus.

  Ricardus filius ejus propinquior hæres ejus est, et habet ætatem viginti unius annorum.

  Salop'.

  Ricardus hæres suus est de ætate octo annorum et amplius.

Uxor sua dotata est. Salop'.

\* 26. WILLIELMUS LA CURT alias CORT, defunctus.

Ricardus hæres dicti Willielmi est de ætate trium annorum et amplius.

\*Uxor sua dotata est.\*

Salop'.

27. WENTLYENA QUÆ FUIT UXOR ROBERTI DE BUTLERS. De dote.

Robertus de Buthlers tenuit terram illam et fuit Anglicus. Et post decessum suum descendit ad Baldewinum fratrem suum juniorem qui Wentlehanam duxit in uxorem. Wiltes'.

- 28. ROGERUS BUREWARDESLE alias BOREWARDESLEG'. Inq. p. m.
  - Tres sorores Rogeri prædicti sunt propinquiores hæredes ejus, scilicet,
    Mabilla primogenita, et Alicia postgenita et Margeria. Uxor
    Philippi de Borewardesleg' dotata est.

    Stafford'

. [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 413.]

29. EGIDIUS DE BERKELE. Inq. p. m.

Egidius de Berkele non tenuit terram suam cum pertinentiis quam habuit in Saltford' de Johanne filio Alani in capite; sed tenuit prædictam terram cum pertinentiis de hæredibus Roberti de Turvill',

quia idem Robertus dedit prædictam terram in liberum maritagium Willielmo de Berkele cum Dionisia filia sua, quorum iste Egidius erat.

Oxon'.

30. De custodia terra, vacante sede London'.

31. HUGO DE SANCTO MARTINO, defunctus.

Terra de Serviton' descendit dicto Hugoni de quadam domina, Ereburg nomine, matre ejusdem Hugonis, sicut hæredi. \* \* Ante transfretationem domini Regis in Britanniam, dominus Rex seisivit dictam terram de Serviton' in manum suam occasione quod idem Hugo transfretavit in Normanniam illicentiatus. Et postea dominus Rex eandem terram commisit cuidam Hingelrano fratri ejusdem Hugonis juniori, qui illam per aliquod tempus tenuit. Postea venit dictus Hugo, dicto Hingelrano absente et misit se in seisina dictæ terræ. \* \* Idem Hugo nullum habet hæredem de se nisi tantum nepotes ex parte cujusdam sororis suæ, qui ei propinquiores sunt. Et sunt potestate Regis Franciæ et ibidem nutriti.

- 32. Extenta manerii.
- ‡ 33. MATILDA DE LUCY. Inq. p. m.

Quis autem fuerit hæres propinquior ipsius Matildæ, scilicet, dominus B. de Ripariis filius prædictæ Matildæ postnatus, aut filius domini Ricardi de Ripariis, qui fuit filius filii dictæ Matildæ antenatus et qui obiit ante decessum ipsius Matildæ, ignotum est juratoribus; sed dicunt quod filius dicti domini Ricardi fuit ætatis quatuor annorum in crastino Nativitatis Beatæ Mariæ anno regni Regis domini Henrici qui nunc est xxvij° [vel xxviij°].

[Vide Excerpta d Rot. Fin., I. 402, 407; II. 247.]

‡ 34. RICARDUS DE BURGO. Extenta maneriorum, &c., quæ fuerunt dicti Ricardi. [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 44, 78, 156.]

#### 28º Hen. III.

1. WALTERUS DE BASKERVILL'. Inq. p. m.

Dominus Walterus de Baskervill' filius suus est propinquior hæres.

Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 420.]

2. Thomas quondam Comes Warewici. De feodis militum, præter ea feoda quæ assignata fuerunt Philippæ quondam Comitissæ Warewici; quorum feodorum assignandæ sunt duæ partes Johanni de Plesseto et Margeriæ uxori ejus sorori et hæredi præfati Comitis, et tertia pars eorundem Elæ quæ fuit uxor dicti Comitis in dotem. Hertford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 381, 385, 409; II. 357.]

3. WALTERUS DE STOCKTON'. Inq. p. m.

Ricardus de Stockton' filius suus est propinquior hæres. Salop'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 425.]

4. HENRICUS DE MERSTON', fugitivus. De terra.

Sex boyatæ terræ cum pertinentiis in Cnapeton' [alias Knapeton'] fuerunt liberum maritagium Agnetis uxoris dicti Henrici de Merston' et non hæreditas ipsius Henrici.

5. HENRICUS DE TURBERVILL', defunctus. Extenta manerii.

Hawisia quæ fuit uxor ejus dotata est.

Devon'.

- 6. De anno 38º Hen. III. nº 57.
- 7. WILLIELMUS DE TURRI. Inq. p. m.

Uxor prædicti Willielmi habet tertiam partem prædictæ terræ ad dotem suam. • • Nullum in partibus illis de corpore suo genitum habuit hæredem. \* \* Dicunt [juratores] prædictum Willielmum de Turri esse fratrem Ricardi de Turri qui est cum ..... ite Ricardo, et nesciunt alium hæredem præter prædictum Ricardum.

MABILIA QUE FUIT UXOR PETRI DE ESCOTENY alias SCOTENY. De terra quam tenet tam de dote de terra quæ fuit Petri de Scoteny quondam viri sui, quam de hæreditate sua propria.

Dominus Johannes Rex, pater domini Regis, ipsam maritavit dicto Petro de Scoteny. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 427, 456.]

- 9. WILLIELMUS DE SYMELEY, defunctus. Extenta manerii. [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 110, 385.]
- 10. CICESTR' EPISCOPUS. Extenta manerii.
- 11. ALICIA QUÆ FUIT UXOR ROBERTI LE ARCHER, defuncta. Extenta

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 304, 326, 329, 411, 419.]

- 12. GALFRIDUS DE SANE. De redditu assisce.
- 13. Adam de Audno alias Auno. Inq. p. m. Godfridus de Auno est ejus propinquior hæres.

Hibern'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 155.]

14. Thomas Scott, diaconus, utlagatus. Extenta terrarum, &c.

Prædictus Thomas dedit prædicta molendina prædicto Roberto patri suo et Matildæ matri suæ uno anno et dimidio elapso antequam utlagatus fuit.

15. Thomas de Warnetham alias Warnetteham. Inq. p. m.

Ingelramus de Warnetham, filius prædicti Thomæ de Warnetham, Northumbr'. est propinquior hæres ipsius Thomæ.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 414.]

16. RADULPHUS DE FETHERESTAN. Inq. p. m.

Oliva filia prædicti Radulphi propinquior hæres ejus est, quæ est de ætate sexdecim annorum et dimidii; quia idem Radulphus tenuit quandam feminam, nomine Emmam, antequam matrimonium fuit inter eos contractum per decem annos, et genuit ex ea Ricardum filium suum; et post matrimonium inter eos contractum genuit ex eadem Emma dictam Olivam.

- 17. Extenta terræ.
- 18. Extenta villæ Preston'.
- 19. RICARDUS MASCULUS. Inq. p. m.

Dictus Ricardus obiit dum Episcopatus [London'] fuit vacans et in manu domini Regis existens. Willielmus Masculus filius ejus est propinquior hæres ejus. Complevit autem idem Willielmus novemdecim annos septimana proxima post Pentecosten anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis xxviijo.

- 20. PRIORISSA DE ACORNEBIRE. Extenta terros.
- 21. De metis et divisis inter duo maneria.
- † 22. Hugo de Vivona, defunctus. Extenta manerii. Petronilla quæ fuit uxor dicti Hugonis dotata est.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 165, 221, 290, 299.]

- † 23. Hugo de Kylpek. Inq. p. m.
  - ..... filias quarum junior est de ætate septendecim annorum." Gloucestr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 412; II. 252.]

- 24. GERARDUS DE LA BARE qui fuit Balistarius Regis. Extenta terrarum,
- 25. Hugo de Vivoun'. Extenta manerii eidem Hugoni commissi.
- 26. JOHANNES DE MANEBRIGG' alias MANESBRIG'. Inq. p. m.

Agnes Peverel soror dicti Johannis propinquior hæres ejus est, et quædam Juliana filia neptis dictæ Agnetis cum ipsa Agnete ex parte Clementiæ sororis dictorum Johannis et Agnetis. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 410, 411.]

27. WILLIELMUS PYNEL. Inq. p. m.

Dictus Willielmus Pynel duas filias habuit hæredes, quæ extra potestatem vestram et in potestate Regis Franciæ maritatæ sunt. Uxor Johannis Pynel dotata est. Geresey Insula

- 27 a. RICARDUS FILIUS LESCELINI, qui abjuravit regnum. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- · 27 b. Nicholaus filius Bernardi. Inq. p. m.

Habuit quendam filium, Bernardum nomine, qui de voluntate patris sui duxit uxorem in comitatu Here . . . in Coure, et dictus Bernardus procreavit duos filios et unam filiam ex uxore sua, sed nihil sciunt [juratores] de ætate puerorum: et dicunt quod dictus Bernardus obiit ante Nicholaum patrem suum. Dicunt etiam quod dictus Nicholaus habuit tres filias quarum dum maritates sunt in partibus Buckingham', et tertia soror maritata est in comitatu Wilecestr'.

Buckingham'. Buckingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 413, 416; II. 62.]

- † 27 c. De parcariis parci Regis, &c.
- † 27 d. GODFRIDUS DE BURUN. De sectis comitatuum. Inq. ad q. d.
- † 27 e. WILLIELMUS KYNG alias KING. De morte Radulphi de La Grave.

# 29° Hen. III.

28. EGIDIA QUÆ FUIT UXOR RICARDI DE BURG'. Breve de dote assignanda et extenta terrarum facienda.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 128; II. 44.]

- 29. De anno 53° Hen. III. nº 44.
- 30. De anno 28° Hen. III. n° 27 b.
- 31. PETRUS DE PELEVILL'. Inq. p. m.

Petrus de Pelevil' filius ejus est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti quatuor annorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 434, 453.]

- 32. GALFRIDUS DE AUMBLYE alias AMBELY. De tenura sua. Willielmus de Ambely frater est dicti Galfridi.
- 33. THOMAS DE STRATTON'. Inq. ad q.d.
- 34. Alanus de Singilton'. Inq. p. m.

Willielmus de Singilton' est propinquior hæres ejus. Lancastr'. [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 429.]

- 35. Thomas Fromond, felo. De hæreditate Plesentiæ uxoris suæ.
- 36. ROGERUS DE LOKINTON'. De communa.
- ‡ 37. JOHANNES DE COTELE. De tenura terræ quam ipse aliquando tenuit.

Alianor Cotele tenet tertiam partem, \* \* et Asceline Cotele soror dictæ Alianoræ tenet aliam tertiam partem, \* \* et Willielmus de Lucy tenet cum Matilda Cotele uxore ejus, sorore dictæ Alianoræ, tertiam partem.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 345, 346, 378; II. 88.]

38. JACOBUS BULINGEHAM. Extenta terrarum in manum Regis captarum eo quod dictus Jacobus est in potestate Regis Franciæ.

[Vide ao 31º Hen. III. no 8; et Excerpta d Rot. Fin., I. 246?]

39. RANULPHUS LE POER. Inq. p. m.

Ranulphus filius Ranulphi Le Poer ætatis novem annorum propinquior hæres ejus est. Nottingham'.

[Vide a° 31° Hen. III. n° 22.]

40. WILLIELMUS DE WERNEVILL' alias WENNERVILE. Inq. p. m.

Idem habet hæredem masculum, et habebit quatuordecim annos ad festum Sancti Egidii proximo futurum. Domina dotata est.

Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 429, 431.

41. WILLIELMUS DE SIFREWAST, defunctus. Breve de extenta terrarum facienda.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 428; II. 169, 252.]

- † 41. De terris, feodis, &c., per diversos tentis.
  - 42. HENRICUS DE COLNE, defunctus. Extenta terrarum.

    [Vide Excerpta \( \partial \) Rot. Fin., I. 448.]
  - 43. De episcopatu Laoniens' (Killaloe).
  - 44. WILLIELMUS DE KENTEWELL'. Inq. p. m.

Amabilia filia Walteri de Kentewell' est propinquior hæres dicti Willielmi.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 118, 135, 140.]

45. JOHANNES LE VISCUNTE. Inq. p. m.

Rameta uxor Everardi Teutonici fuit filia prædicti Johannis Le Viscunte et hæres ejus propinquior est. Northumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 28; II. 104.]

- 46. GILBERTUS DE UNFRAMVILL', defunctus. Extenta terrarum suarum &c. pro assignatione dotis Matildæ quæ fuit uxor dicti Gilberti.
  [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 433, 436.]
- 47. Baldewinus de Ripariis quondam Comes Devon'. Extenta terrarum. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 126, 397, 431, 455; II. 88, 103, 140, 192, 340.]
- 48. De anno 28º Hen III. nº 27 c.
- 49. GALFRIDUS LE FAUCUNER alias FAUKENER, defunctus. De eschaeta terræ quam tenuit de ballio Johannis Regis.
  - Johanna quæ fuit uxor prædicti Galfridi tenet eandem terram de ballio domini Regis; et bene credunt [juratores] quod ipsa habeat chartam domini Regis de prædicta terra in vita sua pro redditu duarum marcarum per annum.

    Warewic'.
- ‡ 50. ROGERUS DE SOMERY. Extenta burgi de Neuport Paynel.

  [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 182, 295; II. 173, 187.]
  - 51. De anno 28º Hen. III. nº 27 d.
  - 52. De anno 28º Hen. III. nº 27 e.
  - 53. De anno 10° Edwardi II. nº 95.
- † 54. ROBERTUS ARTUR, defunctus. De terra et hærede ejus.

Noveritis me [Ballivum de Geresey] per inquisitionem distincte et aperte factam invenisse quod prædictus Robertus Artur fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de dicta terra cum pertinentiis die quo obiit, et quod Robertus Artur filius ejus, lator præsentium, est ejus hæres propinquior, et quod tempore mortis dicti Roberti patris sui dictus Robertus in partibus remotis morabatur, et per

defectum hæredis propinquioris dicta terra pervenit ad manum dicti Ricardi Baudein qui postea feloniam commisit, propter quod dicta terra capta fuit in manum vestram et adhuc detinetur."

Geresey.

† 55. ALICIA QUE FUIT UXOR ADE WENE, ET POSTEA NUPTA ROBERTO DE WELBELEG' suspenso. De messuagio.

Alicia quæ fuit uxor Adæ Wene tenuit quoddam messuagium cum pertinentiis in Wigorn' in dote de dono prædicti Adæ; et Robertus de Welbeleg', secundus vir ejusdem Aliciæ qui suspensus est, unde illud messuagium captum fuit in manus domini Regis, nihil habuit in dicto messuagio nisi occasione dictæ Aliciæ. Wigorn'.

† 56. ROBERTUS DE HOGGESHAM alias HOKESHAM, defunctus.

Willielmus de Hokesham propinquior hæres ejus est.

Devon'.

[Vide Excerpta è Rot Fin., I. 429.]

## 30° Hen. III.

1. WILLIELMUS DE BRUG'. Inq. p. m.
Ricardus frater ejus est propinquior hæres.

Salop'.

2. THOMAS DE NORMANVILL'. Inq. p. m.

Radulphus de . . . . . . . . . . . Normanvile, et est plense setatis.

Cant'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 87.]

- 3. RICARDUS DE BURTON', defunctus. Extenta terræ quæ devenit in manum Regis post mortem illius Ricardi.
- 4. Walterus de Lacy, [defunctus?] De eschaeta manerii de Stokelacy.

Nullus hæredum Normannorum illud manerium ultimo tenuit; sed Ricardus de Bellofago per Walterum de Lacy illud tenuit, quia Hugo de Lacy illud dedit in liberum maritagium Ricardo de Beufou, patri Ricardi prædicti, qui ultimo tenuit illud cum Elayre uxore sua.

Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 337, 346, 413, 445.]

5. ISOLDA DE GREY alias GRAY. Inq. p. m.

Ricardus de Gray est filius et propinquior hæres ejus.

Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 129, 457.]

- 6. GALFRIEUS DE SAUCEMARE. De messuagio et bosco.
- 7. GALFRIDUS DE EVERLE. De hæreditate Aliciæ uxoris suæ, et maritagio hæredis ipsius Aliciæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 90, 189.]

8. PHILLIPUS DENEBAUD. Inq. p. m.

Willielmus Denebaud fuit filius senior dicti Philippi et per voluntatem patris sui duxit uxorem, cui Philippus tradidit dimidietatem terræ suæ \* \* ad se sustentandum et uxorem suam, et ex uxore sua habuit quatuor filios in domo patris sui; postea obiit dictus Willielmus priusquam pater suus. Dictus vero Willielmus habuit duos fratres, Mathæum et Hamonem juniorem. Uxor dicti Willielmi habet totam terram quam Philippus tradidit dicto Willielmo. Dicunt etiam [juratores] quod dictus Philippus dedit, post mortem dicti Willielmi, dicto Hamoni filio suo juniori illam dimidietatem quæ prius penes se remansit, pro homagio et servitio suo, ad festum Sancti Petri ad Vincula anno regni Regis Henrici xxix°. Dicunt etiam quod filius senior dicti Willielmi est de septem annis et vocatur Philippus, unde nesciunt [juratores] quis sit propinquior hæres.

Somerset'.

[Vide nº 34, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., I. 455, 457.]

9. Thomas de Escoteny alias Scoteny. Inq. p. m.

Petrus de Scoteni est filius ejus et propinquior hæres et plenæ ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 462, 464; II. 173.]

10. WILLIELMUS DE HAMPTON'. Inq. p. m.

Stephanus filius ejus propinquior hæres ejus est.

Oxon'.

Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 463.]
11. REGINALDUS DE VALLE TORTA. Ing. p. m.

Radulphus de Valle Torta, frater prædicti Reginaldi, ejus propinquior hæres est.

Devon'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 48, 154, 435, 450; IL. 20, 167.]

12. WILLIELMUS DE PERCY, defunctus. De redditu.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 417, 423, 440; II. 4, 47.]

13. CLEMENTIA DE LUNGVILERS. Inq. p. m.

Johannes de Lungvilers, filius ejusdem Clementiæ, est propinquior hæres ejus.

Lincoln'.

Dominus Johannes de Lungvilers hæres ejus propinquior est.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 454; II. 271.]

14. MATILDA DE HEREYERD'. De terra alienata.

Ricardus filius Roberti Sifrewast propinquior hæres est Matildæ de Hereyerd'. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 72, 279.]

15. MORGANUS DE KARLIUN. De bosco.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 31.]

16. HENRICUS DE MERTON', defunctus. Extenta terrarum.

[Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 164, 326, 456, 458.]

- 17. De anno 20° Hen. III. nº 16. b.
- 18. Homines de Schorston' et Sunderland.' De consuetud nibus et servitiis.
- 19. WALTERUS DE ESSELEGH'. Inq. p. m.
  - Mabilia Revel, soror dicti Walteri, est hæres ejus propinquior, et est ætate sexaginta annorum et amplius. Somerset'.
  - Mabilia Revel soror ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate quinquaginta annorum ut credunt [juratores]. Gloucestr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 197, 401, 455, 456.]

- 20. VIVIANUS GERNET, in inquisitione dictus VIVIANUS DE HEESAM.

  Inq. p. m.
  - Rogerus filius suus est hæres ejus propinquior, et est de ætate.

    Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 389, 453.]

- 21. DIONISIA QUÆ FUIT UXOR RANULPHI LE POER. De inquirendo si maritata sit, et de terra sua.
  - Dicta Dionisia ut intelligunt [juratores] et prout fama laborat maritata est cuidam homini, Galfrido 'Le Rus' nomine, de comitatu Hereford', et ex hoc dubitant de veritate quia raro est conversans in partibus Nottingham'.

    Nottingham'
- 22. Robertus de Horton. Inq. p. m.
  - Hugo de Horton' propinquior ejus hæres est, et plense ætatis. Ebor'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 459.]
- 23. Hubertus Hopeschort alias Hoppeshort, defunctus. Extenta terrarum.

  Matilda quæ fuit uxor Roberti de Renny dotata est.
- 24. THOMAS CORBET. Inq. ad q. d. De libera warenna et theoloneo.

  Thomas Corbet habuit filiam, vocatam Wennunwyne, maritatam.
- 25. De anno 35 Hen. III. nº 35.
- 26. HENRICUS DE LA MARE. Inq. ad q. d.
- 27. ABBAS DE CUMBERMERE. Inq. ad q. d.
- 28. VINCENTIUS DE HASTINGES, defunctus. De redditu domus.
- 29. De terris et tenementis de dominicis terris Regis, qua alienata fuerunt post guerram motam inter Johannem Regem et Barones suos.
- 30. PRIOR DE ORMESBY. Inq. ad q. d.
- 31. RICARDUS FILIUS RICARDI DE BELLA FAGO. De terra quam tenuit de terra Normannorum: et de ingressu et hærede Ricardi patris ipsius Ricardi.
  - Propinquior hæres prædicti Ricardi patris Ricardi est Henricus de Bella fago, et remansit in Normannia. Oxon.'

[Vide nº 4, hoc anno.]

32. THOMAS DE AUNOU alias ALNOU alias AUNO, defunctus. Extenta terrarum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 420, 446.]

33. ROBERTUS DE Novo BURGO, defunctus. Extenta terrarum.

Hæres ejus erit de viginti tribus annis ad Nativitatem Beatæ Virginis.

Somerset'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 7, 454, 460.]

34. PHILIPPUS DE ANEBOU alias DENEBOUD. Inq. p. m.

Philippus Deneboud plures habuit filios; et primogenito pluribus annis elapsis dedit quandam terram in Anglia, qui uxorum duxit et ex ea genuit liberos, qui jam tribus annis elapsis decessit. Postea dedit dictus Philippus Mathæo filio suo prædictum manerium de Portesciwet in bona et ligea potestate sua et ipsum coram multis in plenam seisinam posuit et se ipsum deposuit, qui tempore suo tenuit et uxorem duxit, et adhuc tenet, et maturæ est ætatis: quis autem sit hæres proximus non est eorum judicare ut dicunt et sciunt [juratores].

[ Vide no 8, hoc anno; et Excerpta & Rot. Fin., I. 455, 457.]

35. ROBERTUS DE PONT DE LARCHE alias PONTE ARCHE. Inq. p. m.

Radulphus de Ponte Arche, frater prædicti Roberti, propinquior hæres ejus est post Willielmum de Ponte Arche qui nuper utlagatus fuit in terra Angliæ. Gloucestr'.

Constantia quæ fuit uxor dicti Roberti modo tenet aliqua feoda.
[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 318, 448.]

36. ROBERTUS DE SANCTO GEORGIO. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod domina Petronilla quondam uxor dicti Roberti debet habere tertiam partem dictæ terræ ratione dotis. Dicunt etiam quod Radulphus filius dicti Roberti propinquior hæres ejus est, et erit de ætate quindecim annorum ad Pentecosten anno regni Regis Henrici tricesimo.

Lincoln'.

37. ROBERTUS DE CHANCY alias CHANCI, defunctus. De eschaeta.

[Vide n° 45, hoc anno; et Excerpta d Rot. Fin., I. 321, 458; II. 53, 478.]

- 38. Persona ecclesiæ Sancti Petri de Winchecumbe. Inq. ad q. d.
- 39. JOLLANUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Jolanus filius dicti Jolani propinquior hæres est, et de ætate viginti duorum annorum et dimidii." Cant'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 40, 426, 455, 464.]

40. De terris, &c., qua tenentur in comitatu Sussex' de comitatu Leicestr.

42. HUGO WAKE. De executoribus suis, et bonis et catallis quæ in manus ipsorum et Johannæ Wake, quondam uxoris prædicti Hugonis, devenerunt.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 359, 363, 364; II. 110.]

- 43. SIMON FILIUS ROGERI. Rectatus de morte Roberti de Piltne alias Pultene.

  Simon filius Rogeri non est culpabilis de morte prædicti . . . . . . . . . ne aliquis alius, sed recta morte moriebatur. Dicunt etiam [juratores] quod . . . . . . . et filia sua ipsum Simonem rectaverunt de dicta morte quia præd . . . . . . . . placitavit sororem dicti Simonis, et dictus Simon in dicto placito . . . . . . . auxilians sorori suæ.
- 44. ROGERUS LA PES. De morte Johannis de Kingeshag' unde Alicia que fuit uxor dicti Johannis eum appellat.
- † 45. Robertus de Cancy alias Chancy. Inq. p. m.

Thomas filius prædicti Roberti de Cancy propinquior hæres ejus est, et habebit ætatem duorum annorum ad festum Inventionis Sanctæ Crucis anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo. \* \* \* Margareta quæ fuit uxor dicti Roberti habet tertiam partem.

[In dorso] Et præterea sciendum est quod postquam dictus Robertus de Chancy obiit, quædam domina quæ fuit uxor domini Walteri de Chancy, avunculi dicti Roberti, obiit; unde cecidit tota dos ipsius in manum domini Regis occasione custodiæ.

Ebor'.

[Vide n° 37, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., I. 180, 182, 317, 321, 458; II. 53, 478.]

† 46. WARINUS DE REDENHAL'. Inq. p. m.

Robertus filius ejus est propinquior hæres ejus.

Norfolc'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 452.]

‡ 47. WILLIELMUS CARPENTER alias LE CARPENTAR. De morte ejus. Mabilia fuit uxor dicti Willielmi.

# 31º Hen. III.

1. GILBERTUS DE BOLEBEC alias BOLEBEK. Inq. p. m.

Erbertus de Bolebec filius dicti Gilberti propinquior hæres ejus est. Buckingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 16.]

2. Agatha Trussebuth alias Trussebut, defuncta. De inquirendo si fuerit compos mentis suce tempore quo dedit Rogero Euzun custodiam terræ quæ fuit Alexandri de Chenay.

3. STEPHANUS DE SUMERY, defunctus. De seisina redditus de medietate manerii de Wisheleg' dimissa ad feodi firmam Roberto de Briwes per Rogerum de Sumery primogenitum fratrem ipsius Stephani.

Dictus Stephanus obiit septem annis elapsis.

Surr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 182, 295, 319 bis, 320 bis, 324, 328.]

4. LAMBERTUS DE MULETON'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Thomas filius dicti Lamberti est propinquior hæres ejus. Et dicunt quod dictus Thomas fuit in crastino Inventionis Sanctæ Crucis proximo præteritæ ætatis viginti unius anni.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 3, 5.]

- 5. STEPHANUS DE SANCTO ALBANO.

  De disseisina.
- 6. PETRUS DE CAMERA ET ADAM LE DRAK'.

  De eschaeta.
- 7. WILLIELMUS FILIUS HENRICI DE NEUTUN, alias NEUTON', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent, &c.
- 8. Jacobus Bui.ingham. Extenta terros quos fuit dicti Jacobi quos est eschaeta Regis de terris alienigenarum.

[Vide ao 29 Hen. III. no 38; et Excerpta è Rot. Fin., I. 246?]

- 9. Philippus de Glammorgan, qui tenuit de Rege ratione custodiæ terræ et hæredis Baldewini de Insula quondam comitis Devon'. Inq. p. m.
  - Willielmus [?] de Glammorgan, miles, est hæres præfati Philippi sine calumpnia et . . . . . . . . . . . . . . . . Southampton'.
- 10. RADULPHUS DE HODENG alias HODEING', defunctus. Extenta terræ. [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 418; II. 15, 16.]
- 11. ELIAS DE BOCTUN' alias BOCTON'. Inq. p. m.

Petrus filius dicti Eliæ primogenitus suus est ejus proximus hæres, et est viginti duorum annorum et amplius. Cant'

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 21.]

12. ROBERTUS DE WODETON', defunctus (?).

Robertus de Wodeton' tenuit de Isabella de Mortuo Mari medietatem manerii de Huggel' cum capitati messuagio per servitium dimidii feodi militis, et ea ratione quod Hugo de Mortuo Mari, filius Rogeri de Mortuo Mari, assignavit dictum dimidium feodum militis ipsi Isabellæ in dotem suam.

13. NICIA DE CLINTON'. Inq. p. m.

Willielmus de Parys, miles, est filius dictæ Niciæ de Clinton' et propinquior hæres suus. Alicia uxor Roberti de Bello Campo et domina Eva de Clynton' dotatæ sunt. Buckingham'.

[ Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 5 bis.]

14. WALTERUS DE KEN alias KAN.

De seisina redditus quem tenuit ex dono Willielmi de Kan.

15. Osbertus de Brichtlingeseye alias Brihtlingeseya. Inq. p. m.

Avelina uxor Petri de Aldham, Johanna uxor Rogeri de Blakeham, et Roysia uxor Ricardi de Munvirun, sorores ipsius Osberti, sunt propinquiores hæredes ejusdem Osberti.——Sunt plenæ ætatis. Essex'.

[Vide Excerpta de Rot. Fin., II. 6.]

16. RICARDUS DE ARGENTEIN alias DARGENTEIN. Inq. p. m.

Egidius Dargentein propinquior hæres ejus est.

Hertford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 5.]

17. MAGISTER ODO DE STERINTON'. Inq. p. m.

Walranus de Sterinton', frater dicti Odonis, est propinquior hæres ejus, et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Cant'.

18. HUGO DE SANCTO MARTINO. Inq. p. m.

Petrus filius dicti Hugonis est hæres ejusdem Hugonis, et est de ætate viginti trium annorum.

Oxon'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 25.]

- 19. ROBERTUS BON ET SUI PARTICIPES. De redditu.
- 20. Philippus de Abingeton' alias Abbington'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus filius dicti Philippi est proximus hæres ipsius Philippi. Dicunt etiam quod habet ætatem viginti sex annorum. Cantebr.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 9.]

21. AGATHA TRUSSEBUT. Inq. p. m.

Willielmus de Ros propinquior hæres dictæ Agathæ est.

Ebor'.

Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 9.]

22. RANULPHUS LE POER, defunctus.

Ranulphus filius Ranulphi Le Poer est rectus hæres, et de ætate duodecim annorum. Uxor Ranulphi Le Poer patris istius Ranulphi dotata est.

Derb.

[Vide ao 29º Hen. III. no 39.]

23. ROBERTUS MUSARD. Inq. p. m.

Radulphus Musard, frater prædicti Roberti, propinquior hæres ejus est, et est de ætate quadraginta annorum et eo amplius.

Berk'.

Radulphus Musard est propinquior hæres ejus, et plenariæ ætatis.

Derb'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 198, 203, 330, 405; II. 13.]

24. Thomas de Plumberghe alias Plumberche. Inq. p. m.

Laurentius filius ejusdem Thomæ . . . . . quior hæres ejus est, qui est de ætate triginta annorum et eo amplius. Essex'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 302, 327; II. 12, 40.]

24. Item, de seisina.

Prædictus Thomas [de Plumberghe] obiit seisitus de marisco de Magno Rogewerde quia Christiana uxor ejusdem Thomæ cepit profectus dicti marisci ad opus dicti Thomæ viri sui usque ad obitum suum.

\* \* Prædictus Thomas non obiit seisitus de viginti acris terræ in Plumberghe quia Johannes filius ejusdem Thomæ habuit plenam seisinam prædictarum viginti acrarum die quo pater suus obiit.

Essex'.

- 25. Johannes de Boulton' alias Bodiltun', Civis Carlioli. De terris quas
  Rex ei commisit custodiendas.
- 26. PHILIPPA COMITISSA WAREWICI. De quanto deperiret ei si Galfridus Dispensarius et Emma uxor ejus quieti essent de secta ad hundredum de Bolenden'.
- 27. GILBERTUS FILIUS DANIELIS DE DUNESDEN' alias DUNNESTON'. Inq. p. m.

  Etena filia dicti Gilberti de Dunneston' propinquior hæres ejus est; de

  ætate duorum annorum et dimidii. Annora uxor dicti Gilberti
  petit dotem.

  [Vide Excerpta de Rot. Fin., II. 65.]
- ‡ 28. WILLIELMUS FILIUS HAMONIS. Inq. p. m.

Alanus filius Hamonis frater ejus est propinquior hæres.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 36.]

29. MATILDA QUE FUIT UXOR PETRI DE LINCOLN'. Inq. p.m.

Dicunt etiam [juratores] super sacramentum suum quod prædicta Matilda habuit quatuor filias quæ sunt propinquiores ejus hæredes; et dicunt quod junior prædictarum filiarum est de ætate viginti quatuor annorum; et quod Willielmus de Castre habet in uxorem primogenitam prædictarum filiarum.

Godfridus de Raynham habuit in uxorem sororem dictæ Matildæ.

Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 10, 315 bis.]

30. RICARDUS DE ORRIC'. Inq. p. m.

Isabella et Matildis sorores dicti Ricardi defuncti . . . . . . . et sunt plenæ ætatis. Essex'.

31. Thomas Corbet, de Tasselegh'. Inq. p. m.

Rogerus Corbet filius prædicti Thomæ propinquior hæres est, et est de ætate de viginti quinque annis. Stafford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 94, 125, 241 (?), 284 (?); II. 18, 312.]

32. JOHANNA DE MORVIL'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dicta Johanna dedit domino Ricardo de Wennun unam de filiabus suis, 'nomine Helewisiam.' et cum ea dedit in maritagio sex carucatas terræ. \* \* Item dicunt quod dicta Johanna dedit domino Radulpho de Leventon' cum Ada filia sua 'in tota vita sua quicquid contingat de dicta Ada' in maritagio sex carucatas terræ. \* Item dicunt quod dictæ Helewisia et Ada sunt hæredes dictæ Johannæ. Item dicunt quod dictæ Helewisia et Ada hæredes dictæ Johannæ sunt de plena ætate. Cumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 10.]

33. ALICIA HAGET, defuncta. De terra quam tenuit de filio et hærede J. de Lacy Comitis Lincoln'; et de hærede.

Dicta Alicia habet duos hæredes, scilicet, Ricardum Wallensem, filium filiæ primæ dictæ Aliciæ, et Nicholaam aliam filiam dictæ Aliciæ.

Ebor'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 11.]

- 34. De eis qui se a secta ad hundredum de Axeministre subtraxerunt.
- 35. IDONEA DE VETERI PONTE, defuncta. De custodia terrarum suarum.

Petrus de Malo Lacu in recessu suo de partibus Ebor', quando iter arripuit versus Terram Sanctam, concessit domino Gerardo La Grue primam custodiam vel eschaetam quæ ei accideret, et injunxit cuidam Reginaldo senescallo suo quod ei habere faceret cum tempus et locus se offerent. Et cum domina Idonea de Veteri Ponte decessisset idem Reginaldus dictum Gerardum in seisina terrarum de Westerfeud et de Bautre posuit, eo quod custodia dictarum terrarum ad dictum Petrum debuit pertinere. \* \* Dictus Gerardus habuit seisinam prædictæ custodiæ die Omnium Sanctorum anno regni domini Regis qui nunc est xxvj°. Et ad Circumcisionem Domini proximo sequentem ceperunt ballivi domini Regis seisinam terrarum quæ fuerunt domini Petri de Malo Lacu. Ebor.'

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 168, 357, 371.]

36. MAGISTER ALEXANDER LE SECULER. Inq. p. m.

Nicholaus Le Seculer, frater prædicti Magistri Alexandri, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis et maturæ, scilicet, triginta annorum et amplius.

Hereford'.

[ Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 301; II. 20, 22.]

37. SIMON DE BRIOYN alias BRION alias BRYAN. Inq. p. m.

Propinquior hæres ejus est una filia ejus nata in vigilia Sanctæ Margaretæ Virginis anno regni Regis Henrici xxxj°. et vocatur nomen tiliæ Margareta, ut dicitur.

Dorset'.

Quis propinquior hæres ejus est nesciunt [juratores], sed audierunt dici quod habet unum puerum ætate unius anni.

Oxon'.

Prædictus Simon de Bryan filius et hæres fuit Willielmi de Bryan qui fuit nepos et hæres Thomæ Le Bretun.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 187, 395.]

- 38. Comes Patricius. De terris quas idem Comes tenet de Rege in serjantia in comitatu Northumbr.
- 39. WILLIELMUS BURDUN, qui tenuit de Rege de hæreditate Agnetis Angevine quondam uxoris suæ. Ing. p. m.

Alexander, filius Nicholai de Riston' et Aliciæ primogenitæ filiæ prædictorum Willielmi Burdun et Agnetis uxoris suæ, est unus propinquiorum hæredum prædictorum Willielmi et Agnetis. Et ipse Alexander est ætatis sexdecim annorum. Et Juetta junior filia

prædictorum Willielmi et Agnetis, quæ modo est uxor Simonis . . . . . . . . [de Draiton'], est altera propinquior hæres prædictorum Willielmi et Agnetis. Et ipsa Juetta est . . . . . . annorum. Northampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 8.]

- \* 40. DAVID LE LARDENER. De reparatione gaolæ de foresta in civitate Ebor'.

  [Vide etiam n° 57, hoc anno.]
  - 41. OSBERTUS GIFFARD ET ISABELLA UXOR EJUS ET ALICIA MURDAC, defuncti.

    Extenta terrarum.
    - Osbertus Giffard, filius Osberti Giffard, est propinquior hæres dicti Osberti, et est de ætate duodecim annorum et dimidii. Somerset'.
    - Osbertus filius dicti Osberti propinquior est hæres dicti Osberti, et in quindena ante festum Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis xxxj°. erat dictus Osbertus ætatis tredecim annorum.

      Dorset'.
    - Osbertus filius Osberti Gyffard propinquior ejus [dictæ Aliciæ] hæres est, et est de ætate tredecim annorum et dimidii. Oxon'.
    - Dicta Alicia Murdac tenuit quandam terram de Beatricia sorore sua.
      [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 186 bis; II. 19, 27, 145.]
  - 42. Deest. [PRIOR DE WENLOKE.]
  - 43. ROBERTUS LUPUS, defunctus. Extenta manerii.

    [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 129, 253, 296; II. 13.]
  - 44. ROBERTUS ADVOCATUS BETUN alias BETHUN. De homagiis et servitiis militum.
  - 45. WILLIELMUS DE LANCASTR'. Inq. p. m.
    - Dicunt [jurati] quod Petrus de Brus et Walterus filius Willielmi de Lyndeseya sunt propinquiores hæredes, et quod Petrus de Brus plenæ ætatis est, et Walterus est de ætate sexdecim annorum.

Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 47, 48; II. 4, 7, 29.]

- 45. Item, Inquisitio de feoffatis per dictum Willielmum de Lancastr' dum jacuit in lecto suo mortali.
  - Idem Willielmus de Lancastr' feoffavit Johannem de Brus in lecto suo mortali de manerio de Kylington' die Martis proxima post festum Sancti Edmundi anno regni Regis Henrici xxxj°. et obiit die Mercurii in vigilia Sancti Andreæ Apostoli.

    Westmorland'.
- 46. Petrus Tylloll alias Tillolf, defunctus. Extenta terrarum cum maritagio hæredis ejusdem Petri.
  - Filius et hæres prædicti Petri de Tillolf, nomine Galfrido, fuit de ætate sexdecim annorum in prima septimana Quadragesimæ anno regni Regis xxx°. De maritagio nihil adhuc sciunt [juratores]. Qui prædictus hæres jacet infirmum apud Cauntebrige, et dicunt quod . . . . . . ejus frangitur, ut dicitur. Cumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 4, 18.]

- \* 47. J. MAUNSELL', Cancellarius Sancti Pauli London'. Inq. ad q. d.
  - 48. RICARDUS LE FISSHERE, RICARDUS FILIUS EMMÆ, WILLIELMUS FRATER EJUS, RICARDUS LE CLERC, HENRICUS CALEMAN, RICARDUS DE CAUMPEDEN', ET THOMAS LE CHARRETER.
    - Breve de arreragiis annui redditus eisdem remissis propter paupertatem suam. Cestr'.
  - 49. P. Herefordensis Episcopus. Breve de inquirendo de statu manerii de Chiltham.
  - 50. De anno 32º Hen. III, nº 1.
  - 51. Perambulatio facta inter terram unde contentio fuit inter Canonicos de Karham in regno Angliæ et Bernardum de Hauden' in regno Scotiæ.

[Vide anno 6° Edw. I. n° 56.]

- 52. Breve de tallagio assesso in civitate Roffens'.
- 53. WILLIELMUS DE HERTWELL. P. m. [Breve tantum.] Buckingham'. [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 17, 27.]
- 54. Litteræ R. Lincoln' Ecclesiæ Ministri humilis Regi Angliæ de excommunicatione Rogeri Gray de Buckingham'. A.D. 1246.
- 55. Walterus Le Sauncmedle alias Saunmelle. De inquirendo utrum fuit compos mentis quando concordiam fecit cum Waltero filio Aluredi de terra in Killene.

Fuit incompos mentis suæ et patiebatur vesaniam capitis. Hibern'.

† 56. ROBERTUS DE SOTTEBROC alias SOTESBROC. Inq. p. m.

Est Robertus filius suus proximus ejus hæres, et est hac die Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Henrici xxxj°. de ætate sexdecim annorum.

Berk'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 75; II. 335.]

† 57. DAVID LARDINARIUS. De reparatione gaolæ Regis de foresta in comitatu Ebor'.

[Vide etiam no 40, hoc anno.]

† 58. De serjantiis alienatis de Honore de Richemond'.

# 32º Hen. III.

† 1. MATTHÆUS alias MAPHEUS WAKE. Inq. p. m.

Christinana Johanna et Ele filiæ prædicti Mathæi . : . . . [hæredes] sunt et in matura ætate, et sunt sponsatæ. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 41, 92.]

† 2. Thomas de Hoton'. Inq. p. m.

Dictus Thomas tenuit dimidiam carucatam et duas acras terræ, et duas bovatas dedit Nicholao Le Venur cum Cecilia filia sua in maritagium.

\* \* Cecilia filia dicti Thomæ uxor dicti Nicholai est propinquior hæres, et est viginti annorum.

Cumbr'.

| Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 28, 448.]

- † 3. ALICIA alias AVICIA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI CHAUMPENEIS alias LE CHAMPENEIS, suspensi. De libero maritagio suo.
  - Toraldus presbiter pater dictæ Aviciæ quondam emit illas triginta acras terræ et messuagium cum pertinentiis de quodam presbitero, Edwardo nomine, et dedit Aviciæ filiæ suæ ad illam maritandam, quæ seisinam inde habuit per spatium dimidii anni antequam sponsata fuit. Et postea venit dictus Willielmus et duxit eam in uxorem cum prædicta terra. Essex'.
- † 4. Andreas de Woburne, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- † 5. Robertus de Hareston' alias Harstan. Inq. p. m.

Petrus de Harstan est hæres propinquior dicti Roberti de Harstan et de ætate triginta annorum et magis.

Derb'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 32.]

- † 6. De servitiis consuetudinibus et libertatibus in Insulis de Geresey et de Gernersey constitutis per Regem Johannem.
- † 7. ABBAS DE HAGEMAN. De molendino, &c.
  - Robertus filius Aeri legavit molendinum de Withiford' abbatiæ de Hageman, et post decessum Roberti Willielmus frater suus, ut hæres, intravit in totam terram dicti Roberti et dotavit Amiciam quæ fuit uxor Roberti fratris sui de villa de Withiford' et toto molendino.

    \* \* Amicia obiit seisita de villata de Withiford', et de molendino ut de dote.

    Salop'.
- † 8. HENRICUS DE BEYWURTH'. De fossato levato per Bartholomæum Pecche ad nocumentum, &c.
- † 9. Breve de loquela inter Julianam quæ fuit uxor Hugonis de Pabeham et Johannem de Abernun de muro prostrato, &c.

#### 33º Hen. III.

- 1. JOHANNES LE CUVER alias CUVIER, pro latrocinio excepatus et ementulatus. De eschaeta.
- 2. SYNEOR JUDÆUS DE LINCOLN'. De eschaeta.

Messuagium est eschaeta domini Regis eo quod quidam Judseus scilicet, Benedictus frater Aaron de Lincoln' obiit seisitus de prædicto messuagio. • • Gilbertus de Hesele tenet medietatem illius messuagii, et Amabilia Grunward tenet aliam medietatem illius messuagii nomine puerorum quos habet in custodia.

- 3. ROGERUS DE CHUBBELEG', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 4. De anno 32º Hen. III. nº 2.
- 5. DOMÍNUS H. DE CORONA. Inq. p. m.
  - . . . . . . ejus propinquior ejus hæres est, et est ætatis trium annorum et dimidii.

Domina uxor sua dotata est.

Cestr'.

- 6. Johannes Brito, qui abjuravit regnum. [Breve tantum.] De inquirendo utrum terra quam ipse tenuit sit de hæreditate Roberti Hacum.
- 7. GRIFFINUS CREK. De terra quam ipse tenet.

Terra illa est dominicum domini Regis, et non eschaeta.

Cestr'.

8. Hugo de Sancto Phileberto. Inq. p. m.

Hugo filius dicti Hugonis propinquior hæres ejus est, et habet ætatem viginti quatuor annorum.

Berk'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 56.]

- 9. RICARDUS FILIUS RICARDI, defunctus. De feodo militis.
- 10. Hugo filius Mauritii, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 11. JOHANNES LE VENUR. Extenta terræ.
- 12. ROBERTUS LE MOYNE alias MOYGNE, capellanus. Inq. ad q. d.
- 13. De anno 32º Hen. III. nº 3.
- 14. PHILIPPA DE TYLLY alias TILLI. Extenta terræ.

Dicunt prædicti juratores quod dicta Philippa nata fuit in Anglia, et quod terram habuit in Normannia et illam reliquit pro terra sua in Anglia; et melius intelligunt quod dicta Philippa Anglica fuit quam Normanna.

Ebor'.

- 15. De anno 32º Hen. III. nº 4.
- 16. De anno 32º Hen. III. nº 5.
- 17. MABILIA QUÆ FUIT UNOR GALFRIDI DE NEVILL.' De terra quam tenere debet de Reye in capite in comitatu Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., J. 192; II. 165.]

18. ROBERTUS RUSSEL. Inq. p. m.

Johannes Russel, frater prædicti Roberti, propinquior hæres ejus est, et habet in ætate triginta annos.

Huntingdon'.

Johannes Russel, frater dicti Roberti, proximus hæres est, et habet plenariam ætatem, scilicet, viginti octo annos et plus. Cantebr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 54.]

19. MATILDIS QUÆ FUIT UXOR GALFRIDI DE CERLANDE alias CERFLAUNG.'
Inq. p. m.

Agatha uxor domini Johannis de Mares, et Johanna uxor Radulphi de Planaz, et Alicia uxor quondam Henrici de Sancto Hillario sunt propinquiores hæredes prædictæ Matildis, et sunt ætatis quadraginta annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 70.]

20. GALFRIDUS LE AUNGEVYN alias Angevin. Inq. p. m.

Willielmus filius ejusdem Galfridi propinquior hæres ejus est, ét est ætatis octo annorum et dimidii.

Huntingdon'.

- 21. Homines de Tetenhal'. Extenta manerii.
- 22. ISABELLA DE BURETON' alias BURTUN'. Inq. p. m.

Radulphus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate quadraginta annorum et amplius. Salop.'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 53.]

23. WILLIELMUS PAYNEL. Inq. p. m.

Auda uxor Johannis Balun propinquior hæres est dicti Willielmi, et est de ætate triginta annorum et magis.

Somerset'.

[Vide no 32, hoc anno; et Excerpta & Rot. Fin., I. 284; II. 48, 63.]

24. ROBERTUS HARDEWIN'. De eschaeta.

De ipsa terra Thomas Daungier et Matilda uxor sua tenent nunc unam medietatem, et Alicia quæ fuit uxor Johannis de la Bulehuse (?) et hæredes ipsius Johannis tenent alteram medietatem. Southampt'.

25 MILO MERCATOR alias Le MARCHANT, utlagatus.

De hæreditate Beatriciæ uxoris ejus.

- 26 WILLIELMUS CHAUMPE alias CHAMPE, ET REGINALDUS ATTEHULL' alias ATTEHULL'. De eschaeta.
- 27. MARTINUS DE VERLY, Normannus. De eschaeta.
- † 28. WILLIELMUS DE ESSEBI. Inq. p. m.

Robertus filius ejus est ejus proximus hæres, et habet sex annos et dimidium.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 216?; II. 39.]

29. GALFRIDUS DE HERIZ alias GALFRIDUS DE STAPILFORD'. Inq. p. m.

Ricardus Heriz . . . ejus propinquior hæres ejus est, et plenæ ætatis. Nottingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 54.]

- 30. WILLIELMUS GURWARAT alias WILLIELMUS FILIUS WRWAREHT. Inq. ad q. d.
- 31. ABBAS DE SANCTO ALBANO. De tolneto.
- 32. WILLIELMUS PAYNEL alias PAINEL. Inq. p. m.

Willielmus Briwer junior, tanquam patronus dictæ abbatiæ, contulit illas decem libratas terræ [quas Fulco Painel dedit Willielmo Briwer veteri et idem Willielmus abbatiæ de Dunekeswille] in liberum maritagium Willielmo Painel patri istius cum Alicia sorore sua et hæredibus suis de dicto Willielmo et Alicia procreatis. Dicunt etiam [juratores] quod domina Auda quæ est uxor domini Johannis de Balun est proximior hæres dicti Willielmi, et nesciunt alium nisi illam, et est de quadraginta annis. Devon'.

[Vide no 23, hoc anno; et Excerpta & Rot. Fin., I. 443; II. 48, 63.]

33. WILLIELMUS BASSET. Inq. p. m.

Robertus Basset, filius Johannis Basset, nepos ejus, propinquior hæres ejus est, et plenæ ætatis. Tenuit quandam terram de hæreditate Matildis uxoris suæ.

Buckingham.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 140; II. 57.]

34. RADULPHUS DE DUNE. Inq. p. m.

Radulphus filius dicti Radulphi propinquior hæres ejus est, qui est ætatis quinque annorum. Devon'.

- 35. Endric vel Eudric Le Butiller. Extenta terra.
- 36. Thomas de Bethum. Inq. p. m.

. . . . . . . . hum est propinquior hæres ejus, et est plenæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 53, 133, 251.]

37. WILLIELMUS BURNEL. De eschaeta.

Idem Willielmus occidit duos homines nequiter contra pacem domini Regis sed nondum utlagatur, eo quod quatuor comitatus post factum illud non transierunt.

Rosa, mater dicti Willislmi, dotata est.

Salop'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 21?, 118, 136]

38. GUNNORA DE LA MARE. De eschaeta terræ quam ipsa tenet; et de hærede.

Henricus filius et hæres Henrici Tracy propinquior hæres ejus est, ratione quod Henricus Tracy fuit avunculus ipsius Gunnoræ. Oxon'.

Henricus filius Henrici Tracy est propinquior hæres ejus, et erit ad Pentecosten anno regni Regis Henrici xxxv° de ætate tredecim annorum. Oxon'.

Filius Henrici de La Mare, cujus nomen ignotum est, est hæres dictæ Gunnoræ de La Mare, et est de ætate quindecim annorum. Hæc inquisitio capta fuit anno 35°.]

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 315, 329; II. 86, 332.]

39. ROBERTUS DE TATESHAL'. Inq. p. m.

Robertus de Tateshal', filius dicti Roberti, est hæres propinquior dicti Roberti, et est ætatis viginti sex annorum.

Lincoln'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 58, 514, 515, 563.]

40. ROGERUS DE MILLINGESHOPE alias MILLINEHOPE. Inq. p. m,

Juliana filia . . . . Rogeri est ejus hæres propinquior, et est ætatis sexdecim annorum et dimidii ; sed nesciunt [juratores] ubi ipsa est . . . . . . . . us custodia ipsa sit. Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 99.]

- 41. ROGERUS DE MORTUO MARI alias MORTIMER. Extenta terrarum.
- 42. Andreas de Ivez alias Yvetis. Inq. p. m.

Willielmus filius suus propinquior hæres suus est, et est de ætate de triginta annis. Southampton's

- 43. EPISCOPUS SARUM. De seisina terræ.
- 44. HOMINES DE ESINGWALD'. De terris, &c.
- 45. Constantia quæ fuit uxor Roberti de Ponte Arche. Extenta manerii cum dote quam dicta Constantia habet in eodem.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 318, 448.]
- 46. MORGANUS DE KARLEUN alias KARLYON. Inq. p. m.

Mereduht ap Grifini est proximior hæres ipsius Morgani si potest probare quod sit legitimus; et intelligunt dicti jurati quod non sit legitimus. De ætate ipsius Mereduht dicuut quod est quatuordecim annorum. Et si dictus Mereduht hæres dicti Morgani esse non poterit, dicunt quod quatuor filiæ Jornard [vel Jorvard] ap Oweyn, de quibus duæ vivunt, scilicet, Nesta et Amable, et duæ mortuæ sunt, scilicet, Wlad' et Angared, sunt propinquiores hæredes. De Wlad' mortua est filius ejus et hæres Resus filius Grifini. De Angared mortua est filius et hæres Grifinus filius Donewal; et hac ratione quia dictæ mulieres fuerunt sorores Owely ap Jornard [vel Jorvard] patris dicti Morgani.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 31, 69.]

- 47. ISABELLA DE WIKEFORD'. Extenta terræ.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 70, 95.]
- 48. ROGERUS DE MONTE CANISIO alias MUNCHANES, defunctus. Extenta terrarum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 49, 50, 61.]

49. THEOBALDUS LE BUTILER alias BOTELER alias PINCERNA, defunctus.

Extentæ terrarum.

Hæres prædicti Theobaldi [Pincernæ] est de ætate sex annorum.
Norfolc's

[Vide Excerpta è Rot. Fin, I. 200 (?), 201 (?); II. 44, 96.]

- 49. JOHANNES THORNUL. Extenta terres quam tenuit de Theobaldo Le Botiler.
  - 50. ALEXANDER DE NEVILL'. Inq. p. m.

Alexander filius prædicti Alexandri est propinquius hæres ejus, et est ætatis duodecim annorum et amplius. Ebor.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 74, 156?]

- 51. PRIOR &c. DE SEMPINGHAM. De terra et molendino.
- 52. WILLIELMUS DE ROUCESTRE. Inq. p. m.

Petrus de Roucestria, frater prædicti Willielmi, est propinquior hæres ejus, et de ætate sexaginta annorum vel eo amplius. Suffolc'.

Petrus de Roucestr' frater ejus est propinquior hæres suus qui est quinquaginta annorum et amplius.

Norfolc'.

Petrus de Roucestre propinqinor hæres ejus est, et de plena ætate de quadraginta annis vel de plus.

Hertford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 299; II. 66, 208.]

- ‡ 53. Elias Giffard. Inq. p. m.
  - ..... Giffard, filius prædicti Eliæ, propinquior hæres ejus est, et est de ætate sexdecim annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., IL 183.]

54. ROBERTUS TUSCHET alias THOCHET alias TUCHED. Inq. p. m.

Obiit anno regni Regis Henrici tricesimo secundo a die Sancti Michaelis in quindecim dies. Dicunt etiam [juratores] quod post mortem ipsius Roberti acciderunt duæ virgatæ et dimidium de eschaeta dotis quæ fuit Yssambellæ matris ipsius Roberti. Salop'.

Tres dominæ dotantur de eodem feodo, et quidam puer quinque annorum, cujus nomen ignorant [juratores], est hæres ejusdem Roberti.

[Inquisitio facta anno 35°?]

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 271, 390.]

- 55. WILLIELMUS DE LONDON'. Extenta terrarum.
- 56. ROBERTUS DE SEVANZ alias SEVONT. Inq. p. m.

Robertus de Sevont', filius prædicti Roberti, est ejus propinquior hæres, et est ætatis fere quadraginta annorum. Cant'.

Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 48, 76, 150, 152.]

- 57. JOHANNES DE BAIOCIS alias BAYS. Inq. p. m.
  - Stephanus de Baiocis est propinquior hæres prædicti Johannis de Baiocis, et est plenæ ætatis.

    Lincoln'.

Propinquior hæres dicti Johannis Bays est Stephanus de Bays frater ipsius Johannis, et est de ætate sexaginta annorum et amplius.

Dorset'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 32, 45?, 107; II. 51, 286?]

58. HUGO FILIUS ROBERTI. Inq. p. m.

Johannes, filius dicti Hugonis, proximior hæres ejus est, et est ætatis viginti quinque annorum.

Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 49.]

- 59. Theodorius alias Theodoricus de Cremplesham. De alienationibus factis postquam ipse stultus fuit et incompos mentis sua. Alicia mater ejus dotata fuit.
- 60. WALTERUS MAUNTEL alias MANTEL. Inq. p. m.

Robertus Mauntel, filius ejus, est ejus hæres propinquior, et est ætatis triginta annorum et eo amplius.

Buckingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 55.]

61 a. Andreas de Derleg' alias Derleie. Inq. p. m.

Propinquior hæres ejus est Hugo filius antedicti Andreæ, et triennii erat ad Pascha proximo præteritum.

Derb'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 46.]

61 b. Robertus de Stokeford. Inq. p. m.

Robertus filius ejus plenæ ætatis est et proximior ejus hæres. Cestr'. [Vide Excerpta de Rot. Fin., II. 33.]

- 62. RICARDUS DE HANEBERGE, qui corruendo de carecta obiit intestatus. De terris et catallis suis.
- 62. Hugo Porteioie, felo de se. De terris et catallis suis.
- † 63. ALANUS FILIUS HAMONIS. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem Alani est ejus filius primogenitus et propinquior hæres, et est triginta annorum et amplius.

Helewisia quondam uxor W. fratris dicti Alani dotata est.

Johannes filius ejus est ejus hæres propinquior, et est ætatis triginta annorum et eo amplius.

Buckingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 42, 59, 173, 193.]

- 64. Extenta Castri &c. de Montgomery.
- 65. De legibus et consuetudinibus in Marchia inter Angliam et Scotiam.
- 66. Rogerus filius Johannis. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Rogeri est hæres ejus, et est de ætate unius anni et dimidii.

Essex'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 56, 59.]

67. WALTERUS DE SKYREDON'. Inq. p. m.

Obiit die Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Henrici filii Regis . . . . . tricesimo tertio. \* \* \* Propinquiores hæredes dicti Walteri sunt duæ suæ filiæ, unde primogenita est de ætate octo annorum et alia quinque annorum.

- · 68. De anno 32º Hen. III. nº 6.
  - 69. \_\_\_\_
  - 70. VITALIS ENGAYNE alias ENGAING. Inq. p. m.

Henricus Engaing est ejus propinquoir hæres, et est triginta quinque annorum.

Henricus Engayne, filius prædicti Vitalis, propinquior ejus hæres est et miles, et est de ætate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 362; II. 46 bis.]

- 71. ALEXANDER DE RYVILI', appellatus de morte Johannis de Neusum.
- 72. Petrus de Loksted' alias Locstede, rectatus de morte Roberti Crok, per appellum Agnetis uxoris ipsius Roberti.
- 73. HENRICUS FILIUS WILLIELMI DE BRETTEBY. De morte Roberti filii sui interfecti per ipsum Henricum per infortunium.
- •\* 74. THOMAS COTWALEYS alias CODWALEYS, qui fugit pro latrocinio. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- \* 75. RICARDUS DE MARISCO, suspensus pro morte Matildæ Halfkarl matris suæ. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 76. ELIAS DE BOUELTON' alias BOELTON'. Inq. p. m.

Simon filius ejus primogenitus est propinquior ejus hæres, et est legitimæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 275; II. 55.]

- † 77. JOHANNES CHAUNCEUS alias CHANCEUS alias DE CANCELLIS. Inq. p. m.

  Dicunt [juratores] quod Hugo de Chanceus, filius ejus, est ejus propinquior hæres; et dicunt quod habuit decem et . . . . . . ad festum Sancti Martini proximo præteriti.

  [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 49, 102.]
- † 78. CHRISTIANA LE PAUMERE. De custodia portæ occidentalis Cestriæ.
  - Antecessores Christianæ La Paumere feoffati fuerunt de custodia portæ occidentalis Cestriæ, et per chartam quam Philippus de Orreby, quondam Justiciarius Cestriæ, cepit et detinuit eidem Christianæ.

    Quando ipsa Christianæ et vir ejus debuerunt ire in Terram Sanctam, vir ipsius Christianæ recepit a prædicto Philippo quadraginta solidos, quia ipse Philippus quadam die invenit portam illam apertam, ante horam quam debuerat, cepit portam illam in manum Comitis, et hac causa recepit vir ipsius Christianæ quadraginta solidos a prædicto Philippo.

    \* Custodia prædictæ portæ de jure debet eidem Christianæ descendere tanquam ad proximum hæredem.
- † 79. ABBAS DE BASSINGWIRK'. [Breve tantum.] De inquirendo si terra quam tenet sit de serjantia Regis.
- † 80. RICARDUS DE SAUNFORD'. P. m. Breve tantum.

† 81. GIRARDUS DE LINDES'. P. m. Breve tantum.

[Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 342; II. 51.]

Warewic'.

- † 82. De manerio de Dumoc extendendo. Breve tantum.
- † 83. De roboria facta Roberto homini quorundam Mercatorum transmarinorum.
- \* 84. De medietate terræ de Kery, et de jure Mereduti filii Maylgun et Howeli filii Catwenlan alias Cadwatlon, in dicta terra, &c. Wallia. [Vide a° 34 Hen. III. n° 29.]
- \* 85. MICHAEL FILIUS DIONISII DE ELMESWELL, utlagatus pro morte Rogeri de Elmeswell. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Dicunt [juratores] • quod prædictus Michael utlagatus tenuit prædictam terram et toftum [in Garton'] de Johanna filia Dionisii quæ mortua est sine hærede de se; et quod Adam de Neusum desponsavit Elizabetham sororem et hæredem prædictæ Johannæ.

Ebor'

### 34º Hen. III.

1. ALANUS DE LA HALE. Inq. p. m.

Willielmus, filius ejus, est ejus propinquior hæres, et est quatuordecim annorum. Et Agnes quæ fuit uxor dicti Alani inde habet dotem suam per Breve domini Regis.

Northampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 290?]

2. Henricus Hoese alias Huse. De bosco suo capto in manum Regis post mortem Jacobi Huse.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 376; II. 106.]

- 3. Johannes Gernet. Inq. p. m. [Breve est de anno 33°.]

  Benedictus Gernet, frater ejus senior, est propinquior hæres ejus, et
  plenæ ætatis est.

  Lancastr'.
- 4. Johannes Le Breton, qui abjuravit regnum pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 5. WILLIELMUS TURSTAN, qui pro felonia regnum abjuravit. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 6. JOHANNES LE CU alias KU alias Cocus, utlagutus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Item, de hærede Roaldi filii Alani de quo prædictus Johannes terram suam tenuit.
  - Terra Johannis Coci, utlagati pro morte Ricardi Bruselaunce, extitit in manu domini Regis per unum annum et unum diem. Et dicunt [juratores] quod Alanus filius Roaldi de Estun' est propinquior hæres dicti Roaldi; et quod eadem terra de jure accidere debet dicto Alano hæreditarie sicut propinquiori hæredi dicti Roaldi. Oxon'.

- 7. Robertus de Borewey, utlagatus pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 8. WARNERUS EYGAYNE. De eschaeta.
  [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 166.]
- 9. Robertus de Lessington'. Extenta manerii.
- 10. WILLIELMUS DE CANTILUPO. Extenta manerii.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 100.]
- 11. Extenta manerii.
- 12. JACOBUS ET AMYOTUS JUDÆI. De eschaeta.

Amiotus Judæus obiit seisitus de eadem placea [in Exon'] et habuit tres filias quæ fuerunt maritatæ tribus Judæis, scilicet, Aaron, Lunbardo et Ursello. Et uxores Aaron et Lunbardi obierunt sine hæredibus de carne ipsarum. Et dictus Ursellus suscitavit pueros de tertia filia dicti Amioti. Et postea quia diffamatus fuit de retonsura denariorum fugiit extra regnum cum uxore sua et cum pueris, et nesciunt [juratores] si mortui sint vel non, quia jam decem annis elapsis recesserunt.

13. Johannes de Bendeng alias Bennenges. De tenura. Tenuit de Thoma de Bendeng alias Bennenges.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 48, 80, 81.]

- 14. De anno 37º Hen. III., nº 65.
- 15. CHRISTINA WAKE. De inquirendo de terra quam debet tenere, et si ipsa sit hæres Mathæi Wake.

Eadem Christina propinquier hæres Mathæi Wake est, et ætate viginti et octo annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 41, 92, 135.]

16. RICARDUS DE HAREDON' alias HARDON'. Inq. p. m.

Ricardus filius ejus primogenitus propinquior hæres ejus est, et est ætate viginti quinque annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 74 bis.]

17. ALUFFUS alias ALULFUS DE ROKING'. Inq. p. m.

Thomas filius suus primogenitus est propinquior hæres ejus de tota terra quam tenuit per servitium militare. Et domini . . . . . . . . . . . Rogerus frater ejusdem Thomæ sunt hæredes de tota terra residua quam tenuit in Gavelekend'. Et fuit prædictus Thomas in Translatione . . . . . . . . . anno regni Regis Henrici xxxivo de ætate viginti trium annorum. Cant'.

18. Johannes Carun alias Karun. Extenta terrarum, &c.

Idem Johannes accommodavit istud debitum in Judaismo ad Pascha proximum præteritum fuerunt septem anni elapsi, unde factus fuit miles et continuo perrexit ad Gasconiam in servitio domini Regis.

19. WALTERUS DE HOKELTON' alias HUKELTON'. Inq. p. m.

Willielmus filius suus est propinquior hæres dicti Walteri, et est perfectæ ætatis. Wallia.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 89, 255.]

20. WALTERUS DE GODARVILE. Inq. p. m.

Johanna et Margeria filiæ præfati Walteri hæredes propinquiores ejus sunt. Et est Johanna ætate quindecim annorum et Margeria ætate sex annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 144, 222, 361; II. 9, 68, 95.]

21. MATILDIS URRI alias URRY. Inq. p. m.

Isabella de Wicford soror Matildis defunctæ propinquior hæres ejus est et est de ætate quadraginta annorum et eo amplius. Essex'.

[Vide nº 31, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 16, 70, 95.]

22. WILLIELMUS LE TAYLUR alias TAILUR. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod idem Willielmus habuit quinque filios, scilicet, Willielmum, Johannem, Robertum, Baldewinum et Radulphum. Et dicunt quod Willielmus filius suus primogenitus est propinquior hæres ejus de libero tenemento suo, videlicet, de prædictis centum solidatis terræ quam tenuit de domino Rege in capite per liberum servitium unius sperverii. Et est ætatis viginti duorum annorum et est maritatus tempore patris sui. Dicunt etiam quod iste Willielmus est hæres prædicti Willielmi patris sui simul cum fratribus suis prænominatis secundum equalem portionem quemlibet contingentem de terra prædicta quæ est partibilis secundum consuetudinem Cantiæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 73.]

23. Hugo de Essex'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Hugo obiit dum terra Willielmi de Ruffa fuit in manu domini Regis, ob quam causam terra illa [quam tenuit de domino Willielmo de Rufpha] seisita fuit in manum domini Regis. Dicunt etiam quod Hugo filius Hugonis de Essex' defuncti propinquior hæres ejus est, et est de ætate quinque annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 71.

24. WILLIELMUS DE CANTILUPO. Extenta manerii quod aliquando fuit in manu ejus.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 100.]

25. PETRUS FILIUS MATTHÆI. Extenta manerii quod Rex recuperaverat versus eundem Petrum.

[ Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 432; II. 34, 205.]

26. Gunnora de Mara alias de La Mare. Inq. p. m.

Henricus de Tracy, filius Henrici de Tracy, est propinquior hæres prædictæ Gunoræ, et de ætate duodecim annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 315, 329; II. 86.]

27. Adam de Dilun alias Dylon'. Inq. p. m.

Henricus de Dylon', filius prædicti Adæ de Dylon', propinquior hæres ejus est. 'Et dicunt [juratores] quod idem A. [? H.] legitimæ est ætatis.'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 86.]

28. WILLIELMUS LE RUS DE BASSINGBURN'. Inq. p. m.

Galfridus Le Rus propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta sex annorum.

Cantebr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 91.]

29. HOWELUS FILIUS CADWATLAN ET MEREDUT FILIUS MAILGUN. Extenta terros.

Isti homines, viz. Howelus filius Cadwatlan et Meredut filius Mailgun, qui petunt medietatem de Kerry, primo pacem domini Regis in principio ultimæ guerræ infregerunt et contra ipsum maliciose insurrexerunt, et ita fecerunt patres et antecessores eorum, unde tempore domini Johannis Regis patres eorum suspensi fuerunt apud Bruges pro felonia, veluti seductores et inimici. Wallia.

[Vide a° 33 Hen. III. n° 84.]

- 30. ROBERTUS DE LAVERKESTOK'. Inq. p. m.
  - Jordanus filius dicti Roberti mortui propinquior hæres ejus est, et est de ætate septendecim annorum et dimidii. Wiltes'.?

| Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 97, 234.]

31. Johannes de Wicford'. De terra quam tenet de dono Isabella de Wicford' matris sua et qua ad ipsam Isabellam jure hareditario descendebat post mortem Matildis sororis sua.

[Vide no 21 hoc anno.]

32. RADULPHUS LE WALEYS. Inq. p m.

Habentur etiam duæ sorores propinquiores hæredes, ut dicunt, ex patre et matre; prima, nomine Agnes, antenata et Johanni de Mareys maritata; secunda, Juliena nomine, Galfrido de Wrokeselle maritata. Habetur tertia soror, ex eadem matre et suo ultimo viro, quæ vocatur Agnes; sed nesciunt [juratores] utrum jus habeat in dicta hæreditate necne, sed vestro relinquunt arbitrio estimandum; sed dicunt quod omnes de plena et perfecta ætate sunt. Berk'.

[Vide ao 36 Hen. III. no 40; et Excerpta è Rot. Fin., II. 78 bis.]

33. OTUELUS alias OTWERUS DE INSULA. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Otueli de Insula est propinquior hæres, et est ætatis viginti quatuor annorum.

Lincoln'.

Robertus hæres suus est, et ætate viginti et octo annorum. Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 91.]

- 34. WILLIELMUS DE MUNTGOMERI alias MONTEGOMERY. Inq. ad quod damnum forestæ.
- 35. Extenta reddituum &c ad Castrum Regis de Hadlegh' pertinentium.
- 36. RADULPHUS DE PRATELLIS ET ALII. De tenentibus manerii de Magna Tywe.
- 37. ABBAS CISTERTII IN SCARDEBURG'. De messuagiis.
- 38. ROGERUS LE BRETUN alias BRETON'. Inq. p. m.

Robertus filius Rogeri prædicti est propinquior hæres ejus, et de ætate viginti quatuor annorum.

Nottingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 105; II. 91.]

39. PHILIPPUS MIMEKAN alias MYMYCAN, DE GERSINDON'. Inq. p. m.

Philippus filius Philippi Mimecan propinquior hæres ejus est, et est de ætate quinque annorum.

Oxon'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 193, 289 (Munecan).]

40. JACOBUS HUESE alias HEOSE, defunctus. De terris quas tenuit ad vitam suam.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 376; II. 106, 338?]

- 41 a. Homines de Shoston' et Sunderland'. Perambulatio dictorum maneriorum, &c.
- 41 b. SAERUS DE WAHULL'. Inq. p. m.

Walterus est filius Saeri primogenitus et ejus hæres, et habet ætatem viginti trium annorum et amplius. Bedford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 81, 221, 501.]

42. JOHANNES CORNDEBOEF alias CORDEBOF. Inq. p. m.

Thomas Cordebof filius prædicti Johannis est propinquior hæres ejus, et de ætate viginti unius anni vel eo amplius. Suffolc'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 273; II. 79.]

43. RICARDUS DE ANESY alias DANESYE. Inq. p. m.

Ricardus Danesye, filius ejus, propinquior hæres ejus est, et ætate duodecim annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 77 bis, 141, 238.]

44. ROGERUS DE CLERE ET MATILDIS UXOR EJUS. Inq. p. m.

Alicia filia Willielmi Le Rus, quam habuit de Agatha uxore sua filia prædictæ Matildis, est propinquior hæres prædictæ Matildis, et est de ætate duorum annorum.

Surr'.

Rogerus de Clere habuit unam filiam hæredem suam, nomine Agathea, quam Willielmus Le Rus desponsavit, et ex ea genuit unam filiam, Aliciam nomine, quæ hæres est dictorum Rogeri de Clere et Matildis uxoris ejus, et vivit ut credunt [juratores], et est ætatis duorum annorum et amplius.

Ebor'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 352; II. 66, 344.]

- 45. Extentæ maneriorum.
- 46. JOHANNES DE BOULTON' alias BOLETON'. Extenta terrer quam ipse tenet ad firmam.
- 47. RICARDUS DE LEVINTON' alias LEVENTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Radulphus de Leventon' est proximus hæres dicti Ricardi de Leventon'. Dicunt quod dictus Radulphus de Leventon' est legitimæ et maturæ ætatis. Cumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 10, 80, 176.]

- 48. De statu, &c. ecclesiæ de Hemmigston', A.D. 1249.
- 49. Visus Castri de Rokingham, &c.
- 50. Jacobus Crespin et Mosseus et Isaac filii ejus. Extenta tenementorum. Culla uxor Abraham Cokeman fuit filia dicti Jacobi Crespin.
  [Vide Excerpta de Rot. Fin., I. 294, 360, 390.]
- † 51. De gardis quæ sunt in manu Regis venditis; et de foresta de Sancto Briavello. Custodia cum maritagio hæredis Willielmi Hathewy vendita fuit Philippo Wyther qui desponsavit relictam dicti Willielmi. —— Custodia hæredis Roberti Warini vendita fuit Thomæ de Blakeneya avunculo dicti hæredis.——Custodia hæredis Alexandri Bleyt vendita fuit Philippo Baderun.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 33, 80, 85, 229.]

- † 52. RICARDUS DE NEUPORT, defunctus. De morte ejus.
  - Quidam equus suus proprius recalcitrando percussit eum in pectore ita quod statim obiit.

    Northampton'.
- † 53. Hugo de Veer Comes Oxon'. Breve ad q. d.
- † 54. JOHANNES DE NEVILL'. P. m. Breve tantum.
- † 55. WALTERUS DE GODARVYLE alias GODARVILLE. Inq. p. m.

Dicunt omnes juratores quod \* habuit duas filias, Johannam scilicet primogenitam, quam dominus Galfridus Gacelin desponsavit, et Margaretam postnatam, de qua ad præsens nihil inquiri potest utrum sit in vita necne. Dicunt etiam quod ipsa Johanna hæres ejus habet ætatem sexdecim annorum.

Pedford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 144, 222; II. 9, 10, 68, 95.]

#### 35° Hen. III.

- 1. Walterus Coliere alias Le Colier, qui regnum abjuravit pro morte Matildæ filiæ Clementis de Odestok quæ interfecta fuit per infortunium——Terra quam ipse tenuit est de hæreditate Edithæ uxoris dicti Walteri.
- 2. JOHANNIS LE ARCHER, rectatus de venatione. De tenura terræ.

- 3. RADULPHUS LA WEYTE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 4. RICARDUS DE HAVERING'. Extenta de xvij. acris purpresturæ dimissis dicto Ricardo.
- ‡ 4. RICARDUS DE HAVERINGG' Inq. p. m.

Ricardus de Haveringg' propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti quinque annorum et amplius. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 455.]

5. EDMUNDUS DE LACY, FILIUS ET HÆRES JOHANNIS DE LACY QUONDAM COMITIS LINCOLN'.

De wrecco maris in comitatu Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot Fin., II. 18, 42, 54, 249, 356.

- 6. De valore annuo molendini.
- 7. RANULPHUS alias RANUFFUS FILIUS ROBERTI DE HOMWELL' alias HELMESWELL', defunctus.

Dicunt [juratores] quod Ranuffus filius Roberti de Helmeswell' tenuit terram suam de Glentewurth de domino Rege in capite, per servitium existendi hostiarius coram Justiciariis domini Regis itinerantibus apud Lincoln' ad placita communia: et quod idem Ranuffus fuit in seisina de prædicto officio tempore istius Regis: et quod Willielmus filius ejusdem Ranuffi est propinquior hæres ipsius Ranuffi, et est ætatis viginti quatuor annorum.

Lincoln'.

8. SIMON BASSIL alias BASYLE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

Terram illam tenuit de Hugone Oldcorn, Tholy Oldcorn, Siwardo Oldcorn et Aylwardo Oldcorn.

9. WILLIELMUS GURDUN, defunctus. De seisina, &c.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus Gurdun, avunculus Willielmi filii Rogeri Gurdun, fuit in seisina ut de feodo de duabus bovatis terræ cum pertinentiis in Aswardeby per viginti annos antequam terra illa devenisset ad manum domini Regis; et quod prædictus Willielmus filius Rogeri Gurdun est propinquior hæres ipsius Willielmi Gurdun, et est de ætate viginti trium annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 110.]

10. BALDEWINUS DE PRESTON'. Inq. p. m.

Henricus filius ejus est propinquior ejus hæres, et idem Henricus est de ætate octodecim annorum ad Pascha proxima ventura. Inquisitio facta die Sabbati post festum Sancti Matthiæ Apostoli, a° 35°.

[Vide Excerpta & Rot Fin., IL 187.]

11. ABBAS DE ALBO TRACTU [TRACTON]. Extenta terræ.

Hibern'.

- 12. ROBERTUS DE NEVILL'. Inq. ad q. d.
- 13. DECANUS ET CAPITULUM BEATE MARIE DE STAFFORD'. De libertatibus.
- 14. ROGERUS MUNBRAY alias MUBRAY. Ing. ad q. d. &c.

- 15. Thomas Codwaleys, utlagatus. De terra quam tenuit de Jordano de Cantilupo et Alicia uxore ejus qui mortui sunt, ut dicitur; et de hærede ipsorum Jordani et Aliciæ.
  - Thomas Codwaleys qui utlagatus fuit pro felonia quam fecit, ut dicitur, tenuit toftum illud et terram illam de Jordano de Cantilupo et Alicia uxore sua.—Agnes filia ipsorum Jordani et Aliciæ est propinquior hæres ipsorum.

    Northampton'.
- 16 a. De mercato apud Castre.
- 16 b. GILBERTUS DE WALESHAM alias WALSHAM. De piscaria.
- 17. CECILIA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI LE BEDEL. De ejectione.

Nullus ejecit Ceciliam quæ fuit uxor Willielmi Le Bedel de libero banco suo in Hatfud, eo quod infans Willielmi Le Bedel, quem in eandem Ceciliam procreavit, mortuus est, et mos et consuetudo illius manerii de Hatfud est quod ulterius liberum bancum non habeat, sed tertiam partem terræ prædicti Willielmi viri sui. Sed dicunt [juratores] quod Ricardus Le Bedel asportavit bona prædictæ Ceciliæ et ea eidem Ceciliæ offert.

18. RICARDUS DE BARVILL' alias BAREVILL'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod quidam Robertus de Barevill', filius ipsius Ricardi, est propinquior hæres ipsius Ricardi, et quod est ætatis viginti quatuor annorum.

Lincoln'.

· [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 116, 320.]

19. Johannes Talebot et Gerardus frater ejus.

De vasto ad damnum et exhæredationem Edmundi de Lacy.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 343; II. 276.]

- 20. ABBATISSA ET MONIALES DE GODESTOWE. De libertatibus suis.
- 21. Extenta manerii.
- 22. Burgenses de Montegomeri. De libertatibus suis.
- 23. BALDEWINUS DE MUNGUMERY. Inq. ad q. d.
- 24. Philippus filius Alexandri de Monte Gomeri. Inq. ad q. d.
- 25. REGINALDUS LE THECCHER', utlagatus.

De anno et die qui ad Regem pertinent in terris quæ sunt de hæreditate Elenæ uxoris dicti Reginaldi.

- 26. JOHANNES COCUS, suspensus. De hæreditate domus.
- 27. BEATRIX QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI THOLOMER alius TOLIMER. De morte ejus.
- 28. RICARDUS LAUNDRY alias LANDRI. Inq. p. m.

Willielmus Landri, frater dicti Ricardi Landri, propinquior hæres ejus est et de plena ætate. Carmarthen'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 107.]

- 29. ROBERTUS LE SAUVAGE ET MATILDA uxor ejus. Inq. ad q. d.
- 30. GALFRIDUS DE ROKINGHAM. Inq. p. m.

Galfridus filius dicti Galfridi propinquior hæres ejus est et ætatis viginti quinque annorum et amplius. Northampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 131,]

31. GILBERTUS DE POPHAM. Inq. p. m.

Robertus filius dicti Gilberti est hæres Gilberti et ætatis viginti quinque annorum. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 126; II. 92.]

32. RICARDUS LE BOTILLER alias BUTILLER. Inq. p. m.

Robertus filius ejus est propinquior hæres ejus, et est plenariæ ætatis.

Cantebr.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 104, 257, 389.]

33. RICARDUS DE PRESTEKOTE alias PRESTECOT'. Inq. p. m.

Walterus de Prestecot' propinquior hæres est prædicti Ricardi, et est de ætate viginti quatuor annorum.

Oxon'.

34. ISABELLA GOLDWIN', defuncta.

De domo quæ fuit dictæ Isabellæ, de qua est contentio inter Priorem et Conventum Christi Cantuar' et Burgenses Cantuar'.

Dicunt [juratores] quod prædicta Isabella circa festum Beati Nicholai proximo præteriti laborans quadam infirmitate fecit quandam chartam prædictis Priori et Conventui de feoffamento. Sed post confectionem ipsius chartæ remansit dicta Isabella in seisina per sex septimanas, et in eadem obiit; et cum ea Johannes Le Porter et Maria uxor ejus filia et hæres ejusdem Isabellæ. Et quod prædicti Monachi nullam seisinam habuerunt de prædicta domo nisi per intrusionem quam in eadem fecerunt die quo prædicta Isabella sepulta fuit, et prædictos Johannem et Mariam uxorem ejus, filiam et hæredam ejusdem Isabellæ, vi ejecerunt. \* \* Et quod habuit [dicta Isabella] virum, nomine Robertum Tolo, qui adhuc vivit. Et quod ipsa, vivente marito suo, donationem vel legationem aliquam de aliquo tenemento facere non potuit, secundum consuetudinem prædictæ civitatis.

Cant'.

- 35. ABBAS DE WARDON'. Inq. ad q. d.
- 36. Hugo Woldweston', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 37. Petrus de La Garston', suspensus.

De terris suis. Recepit boscum de Garston' in liberum maritagium cum Amicia uxore sua filia Hydæ de La Hele.

38. WILLIELMUS FILIUS WIDONIS. Inq. p. m.

Alexander filius ejus est propinquior hæres ejus, et est ætate sex annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 111.]

- 39. Guido de Dunevill' alias Donevil, Normannus, qui obiit in guerra contra Regem. Extenta terra; et de eschaeta.
- 40. ROBERTUS DE MUSCEGROS. De parco suo et metis ejusdem.
- 41. Isabella filia primogenitæ filiæ et unius hæredum Roberti de Muscampis, et quondam uxor Adæ de Wygeton'. Extenta terrarum, et de ætate sua.

Est ætate sexdecim annorum.

Northumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 87, 90, 98, 112, 207.]

42. QUIDAM MILES, RADES NOMINE, defunctus, ET EMMA WASTHOSE QUONDAM UXOR EJUS.

De hæreditate dictæ Emmæ, et de eschaeta propter transgressionem quam dicti Rudes et Emma fecerunt.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 357.]

- 43. De communis et aisiamentis qua homines de dominicis Regis habere solebant in boscis forestarum Regis, tempore Regis Johannis.
- 41. Extenta manerii.
- 45. PHILIPPUS WITHER. De tenura et valore terræ euæ. Tenct terram de dono Hugonis patris eui. Gloucestr'
- 46. De terris, &c., alienatis de manerio de Balymacdun in Hibernia per Rogerum Le Cordewener. Tertia pars terræ est in manu Rogeri Oweyn et Alfricæ uxoris ejus, nomine dotis.
- 47. RICARDUS DE WROTHAM. Inq. p. m.

Willielmus de Pleisseiz, Custantia uxor Johannis Le Blund', Galfridus de Skolonde, et Christiana uxor Thomæ Pikot sunt propinquiores hæredes dicti Ricardi; et dictus Willielmus est ætatis triginta annorum; dicta Custantia de ætate quadraginta annorum; dictus Galfridus de Skolonde de ætate viginti quatuor annorum; et dicta Christiana est de ætate triginta annorum. Somerset'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 92, 98, 105, 106.]

- 48. ROGERUS DE KACTON' alias KATON'. Inq. p. m.
  - Johannes filius ejusdem Rogeri propinquior ejus hæres est, et est de ætate duorum annorum ad festum Sancti Martini proximum sequens. Mater et uxor dicti Rogeri dotatæ sunt. Lancastr'.
- 49. WILLIELMUS DE BIKELEYE. De terra quam ipse tenet.
- 50. ROBERTUS DE PAVILLI alias PAVELLY. Inq. p. m.

Robertus de Pavilli est filius ejus et propinquior hæres ejus, et viginti trium annorum.

Matilda mater prædicti Roberti dotata est.

[Vide Excepta & Rot. Fin., II. 97, 203?, 227, 337, 537.]

51. DOMINA ADA DE BAILLOL alias BAYLLOIL, defuncta. Extenta terrarum que fuerunt ipsius Ade tam de dote quam de maritagio.

Qui [juratores] dicunt super sacramentum suum quod dominus Hugo de Balloil dedit manerium de Stokesley cum pertinentiis Adæ filiæ suæ in liberum maritagium, et quod dicta Ada post mortem viri sui feoffavit Hugonem et Robertum filios suos de prædicto manerio cum pertinentiis, die Dominica proxima ante festum Sancti Barnabæ Apostoli anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo quarto. \* \* \* Dicta domina Ada obiit apud Stokesley, die Sabbati proxima post festum Sancti Jacobi Apostoli anno tricesimo quinto, ut firmaria dictorum Hugonis et Roberti.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 115.]

- 52. WALTERUS DE EVERSLE. De valore duarum balliarum quas ipse tenet.
  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 105.]
- 53. ROGERUS DE MERLAY. Inq. p. m.

Idem Rogerus habuit viginti libratas terræ, in villa de Farlingtone in comitatu Southampton', quam pridem dederat Nicholao de Gymunges, filio Thomæ de Gymunges, in maritagium cum Agnete filia sua. \* \* \* Hæredes vero ipsius Rogeri sunt Maria filia sua et Hugo de Turbervill', et sunt plenæ ætatis. Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., 1. 322; II. 94, 467.]

54. HUGO DE HOYVILL'alias HOIVILE, FRATER GALFRIDI DE HOIVILE defuncti.

De hæreditate sua, &c.

Dicunt etiam [juratores] quod Galfridus de Hoyvile tenuit terram illam [in Funtelye] hoc jure et hac ratione, eo quod Ricardus de Hoyvile, pater ipsius Galfridi, terram illam tenuit ut jus suum et hæreditatem suam, et inde obiit vestitus et seisitus. Et post obitum ipsius Ricardi descendit terra illa prædicto Galfrido tanquam filio suo et propinquiori hæredi. Dicunt etiam quod Philippus de Hoivile, qui fuit medius frater dictorum Galfridi et Hugonis, et qui fuit ad fidem Regis Franciæ, duxit uxorem et de ea genuit quandam filiam, sed nesciunt si vivit, necne; et quod dictus Philippus nunquam fuit in possessione dictæ terræ, et quod obiit priusquam dictus Galfridus.

55. JOHANNES LE FLECHER. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod quidam Radulphus filius ipsius Johannis est propinquior hæres ejus: et quod est ætatis quatuor annorum et dimidii. Huwelina mater ipsius Johannis dotata est. Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 112, 114.]

- 56. HENRICUS LE ARBLASTER. De cursu aquæ divertendo.
- 57. ABBAS DE BASINGWERK'. De assartis et purpresturis in dominicis Regis factis.
- 58. De communis et aisiamentis quæ homines de dominicis Regis habere solebant in boscis forestarum Regis, tempore Regis Johannis.

- 59. De anno 38º Hen. III. nº 49.
- 60. GILBERTUS DE EVELEG' alias EVERSLY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Walterus de Everesly, filius dicti Gilberti, est propinquior hæres ejus. Dicunt etiam quod est ætatis viginti trium annorum. Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 105, 343.]

- 61. De communis et aisiamentis ut in nº 58, hoc anno.
- 62. Johannes de Wokingham alias Walkingham. Inq. p. m.

  Johannes de Walkingham, filius prædicti Johannis defuncti, propinquior hæres ejus est, et est fere de ætate octodecim annorum completorum, et est in custodia domini Comitis Ricardi. Domina dotata est. Ebor'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 100, 454?]

- 1 63. Extenta terrarum, &c.
  - 64. MATTHÆUS FILIUS GUNNAR' (vel GUIMAR') DE TORINTON'. De ætate sua.

    Prædictus Mathæus erit ætatis viginti duorum annorum ad festum
    Sancti Mathæi proximo venturum anno regni Regis Henrici tricesimo
    quinto.

    Cantebr'.
  - 65. De maleficiis in civitate Cantuar', &c.
  - 66. Johannes de Valletorta, Ricardus de Derham et Agnes quæ fuit uxor Willielmi . . . . .

De bladis eorum captis et abductis contra pacem Regis.

- † 67. Arbas et Conventus de Basingwerc. De seisina.
- † 68. Homines de Stratton'. De libertatibus.
- † 69. NICHOLAUS DE HAVERSAM alias HAVERSHAM. Inq. p. m.

Nicholaus de Haversham junior, filius prædicti Nicholai, propinquior hæres ejus est, et est de ætate legitima.

Oxon'.

Nicholaus de Haversham propinquior hæres ejus est; miles est, et legalem habet ætatem. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 61; II. 116, 118, 242.]

## 36° Hen. III.

- 1. WILLIELMUS FILIUS RADULPHI LE FURNER, qui abjuravit regnum pro morte Ricardi filii Orini. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 2. WILLIELMUS DE BOELES. De valore terræ quam habet de dono Regis.
- 3. Johannes filius Roberti de Cumbe, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- 4. Falkasius de Breaute alias Breute, abjudicatus de terris suis propter certas trangressiones. De anno et die qui ad Regem pertinent.

  [Vide Excerpta d Rot. Fin., I. 117 bis, 118, 123.]
- 5. Johannes de Brakenhill' alias Bracanhil, occisus pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 6. WILLIELMUS DE LA BERE. De eschaeta de terris Normannorum.
- 7. Deest. [Johannes de Wade.]
- 8. Andreas Herberel. De valore terræ.
- 9. WILLIELMUS TRUBBLEVILL'. De eschaeta manerii de Balimacdon' dicto Willielmo concessi ad vitam suam.
- 10. STEPHANUS DE HAMPTON' alias HAMTON'. Inq. p. m.

Willielmus filius Stephani defuncti propinquior hæres ejus est, et erit de ætate duorum annorum ad Nativitatem Sancti Johannis Baptistæanno regni Regis Henrici tricesimo sexto.

Oxon'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 141.]

‡ 11. Fulco de Coudray. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Petrus de Coudray filius ejus est propinquior hæres ejus, et dicunt quod est quindecim annorum ætatis cum venerit Pentecoste.

Oxon'.

[Vide nº 42 a, hoc anno; et Excerpta, è Rot. Fin., II. 123.]

- 12. ABBAS DE PERSOUERE. Inq. ad q. d.
- 13. Extenta terræ.
- 14. Petrus de Sabaudia. De libertatibus.
- 15. Archiepiscopus Cantuar'. Inq. ad q. d.
- 16. ROBERTUS DE MUNTENY. Extenta manerii quod idem Robertus tenet.
- 17. ROGERUS DE GRAFTON', qui Henricum filium Rogeri interfecit per feloniam. De terra quæ est de hæreditate Edithæ filiæ Osberti quondam uxoris dicti Rogeri.
- 18. PHILIPPUS DE ALBINIACO. Extenta terrarum quas ipse tenet.
- 19. De terris alienatis.
- 20. MATTHÆUS LE VINETER alias VINITAR', defunctus. De eschaeta. [Vide Excerpta de Rot. Fin., II. 144.]
- 21. ROBERTUS WALERAUN' alias WALROND. Inq. ad q. d.
- 22. GEREBERDUS alias GEREBALDUS DE SEINT CLER; ET JOHANNES DE SEINT CLER, defunctus. De servitis Regi debitis.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 138.]

23. AVICIA FILIA RICARDI LE MASLE. Inq. p. m.

Willielmus de Hauvile filius Aviciæ est rectus hæres suus, et est ætatis triginta annorum. Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 137.]

24. Galfridus de Insula, qui tenuit de Baldewino de Insula, (filio et hærede Baldewini de Insula quondam Comitis Devon',) qui est in custodia Regis. Inq. p. m.

Willielmus de Insula proximus hæres est et plenæ ætatis.

Southampton'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 139, 140.]

25. Albricus le Child.

Albricus est filius suus et hæres et plenæ ætatis.
[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 133.]

Cantebr'.

- 26. HOMINES DE LUDELAWE. De libertatibus.
- 27. De theoloneo transcuntium per certa maneria Regis.
- 28. PRIORISSA ET MONIALES ET ETON' DE ORDINE FONTIS EBRULFI. De libertatibus.
- 29. WILLIELMUS BUNECLIVE. Inq. p. m.

Dictus Willielmus de Buneclive habuit tres sorores, quarum primogenita vocabatur Margeria, et ista Margeria habuit unicum filium, nomine Willielmum, qui defunctus est, qui genuit in matrimonio duas filias quæ superstites sunt, quarum primogenita vocatur Juliana de ætate viginti annorum, secunda vocatur Isabella de ætate septendecim annorum; et dicta Margeria similiter mortua est. Item secunda soror post Margeriam vocabatur Agnes et mortua est, et habuit unicum filium in matrimonio, qui vivit, nomine Willielmum, de ætate viginti quinque annorum. Item tertia soror Willielmi de Buneclive vocabatur Johanna quæ mortua est, et habuit unum filium, nomine Willielmum, in matrimonio, qui vivit, de ætate viginti unius annorum.

30. Petrus de Standford'. Inq. p. m.

Oliverus frater ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti sex annorum.

Oxon.'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 129, 319.]

31 a. RADULPHUS DE GATEL'. Inq. p. m.

Radulphus de Gatel' est filius et hæres propinquior dicti Radulphi de Gatel' defuncti, et est sexaginta annorum et amplius. Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 134.]

31 b. Simon filius Basilik, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

32. Walterus del Acre, defunctus, et Nicholaus et Oliverus del Acre

De redditu proveniente ex tenemento quod dicti Nicholaus et Oliverus tenent.

- 33. Comes de Gysnes et Advocatus Bethun'. Extenta terrarum. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 147?, 422.]
- 34. Thomas de Ingaldestorp' alias Ingoldestorp'. Inq. p. m.

Thomas filius Thomæ de Ingoldestrop' propinquior hæres ejus est, et est de ætate sexdecim annorum. Tenuit terras de hæreditate Isabellæ, uxoris suæ, filiæ Hamonis.

Essex'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 207, 250; II. 126.]

35. FELICIA QUE FUIT UXOR WILLIELMI MARTEL. Inq. p. m.

Radulphus Martel filius ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate quadraginta annorum.

Essex.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 124, 299.]

36. RADULPHUS DE BOLEBEC alias BULEBEK alias BOLLEBECH. Inq. p. m.

Osbertus frater prædicti Radulphi est propinquior hæres, et est ætatis quadraginta annorum." Elena mater dicti Radulphi dotata est.

Lincoln'.

Dictus Radulphus habuit quendam fratrem, nomine Osbertum, propinquiorem hæredem dicti Radulphi de plenaria ætate, sed nesciunt [juratores] ubi nec in quali patria est. Uxor dicti Radulphi nondum est dotata.

Osbertus de Bolbec, frater dicti Radulphi de Bollebec legitimus, propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum et amplius. Ebor'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 144.]

37. RADULPHUS PIROT alias PYROT. Inq. p. m.

Radulphus Pyrot propinquior hæres ejus est, et filius et miles, et est ætatis triginta sex annorum et amplius.

Essex'.

Radulphus filius suus primogenitus est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis et miles.

Cantebr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 97, 166; IL 125.]

38. REGINALDUS DE COLEWIR'. Inq. p. m.

Philippus filius dicti Reginaldi est propinquior hæres ejus, et est de ætate quadraginta annorum et amplius. Nottingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 133.]

39. HUGO DE BURDELEYS. Inq. p. m.

Galfridus de Burdeleys est prædicti Hugonis propinquior hæres, et prædictus Galfridus plenæ ætatis est. Cantebr.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 237; II. 121.]

40. AGNES DE LANVAL, alias LANVELAY. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dicta Agnes obiit ad festum Sancti Egidii anno regni Regis Henrici prædicti tricesimo sexto. Et dicunt quod dicta Agnes habuit duas sorores quæ sunt propinquiores hæredes dictæ Agnetis. Et habuit eadem Agnes duas sorores, Agnetem scilicet primogenitam, quæ maritatur Johanni de Marisco, et Julianam postgenitam quæ maritatur Galfrido de Workeshal'. Sunt autem dictæ sorores plenæ ætatis. Et dicunt quod dicta Agnes de Lanvelay fuit plenæ ætatis die quo obiit. [Inquisitio capta anno 37°.]

[Vide a° 34 Hen. III. n° 32; et Excerpta è Rot. Fin., II. 78, 157.]

41. Joceus filius Gilberti, de Dik'. Inq. p. m.

Joceus filius Jocei est propinquior hæres ipsius Jocei filii Gilberti, et ipse Joceus est ætate viginti et unius anni et amplius. Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 125.]

42 a. Fulco de Coudray alias Coudrey alias Godray. Inq. p. m.

Petrus filius Fulconis de Coudrey propinquior ejus hæres est, et ad festum Sanctæ Crucis in Maio erit ætate tredecim annorum in hoc anno.

Buckingham'.

Petrus filius prædicti Fulconis est propinquior hæres prædicti Fulconis de omnibus prædictis terris et tenementis; et idem Petrus est ætatis quatuordecim annorum.

Southampton'.

[Vide nº 11, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 123.]

- 42 b. Galfridus de Erkembaud alias Erkebaud [filius Ricardi de Erkembaud defuncti,] et Ricardus de Pirye. De homagiis et releviis, &c.
- 43. Galfridus de Rokingham. Inq. p. m.

Galfridus, filius prædicti Galfridi, qui nunc est, propinquior hæres ipsius Galfridi est, et ætatis viginti et sex annorum. Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 131.]

- 44. RICARDUS COMES CORNUBIÆ. Inq. ad q. d.
- 45. AGNES BASSET. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Robertus filius Nigelli est propinquior hæres prædictæ Agnetis. Dicunt etiam quod idem Robertus est de ætate triginta annorum.

Buckingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 42, 118, 247, 262; II. 139.]

- 46. ABBAS ET CONVENTUS DE RUFFORD'. Inq. ad q. d. De libertatibus.
- 47. Petrus de Malo Lacu. Inq. ad q. d.
- 48. Johannes de Sancto Claro [filius Gereberti de Sancto Claro].

  Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Sancto Claro propinquior hæres ejus est, et est de ætate novemdecim annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 138.]

- 67. Bogerus Elie alias Elis, Johannes de Bollonde et Elias de Bruera.

  Extenta terrarum et catallorum quæ habent.
- 68. Alexander de Parker. De scirpis in parco de Windesore cariandis.
- 69. ROGERUS HERBERWE alias HERBERGH' ET ROGERUS FILIUS EJUS, appellati de morte Willielmi Burrich', de qua non sunt oulpubiles.
- 70. Philippus Curteis alias Curteys, rectatus de morte Johannis Sutoris Oxon', odio et atia.
- 71. De gurgitibus &c. in aqua Sabrinæ.
- 72. De terris dominicis Regis alienatis.
- \* 73. PRIOR WIGORN'. [Breve tantum.] De salsa sua capienda.
- \* 74. ROGERUS DE MORTUO MARI ET MATILDA UXOR EJUS, WILLIELMUS DE CANTILUPO ET EVA UXOR EJUS, ET HUMFRIDUS DE BOUN ET ALIENORA UXOR EJUS. Breve de seisina habenda de feodis militum quæ ipsas Matildam, Evam et Alienoram hæreditarie contingunt de hæreditate quæ fuit Walteri Marescall' quondam Comitis Pembroch'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 107?, 109?, 113.]

- \* 75. Robertus de Stutevill.' De furcis. [Breve tantum.]
- 76. SAMUEL FILIUS LEONIS, Judæus. De eschaeta. [Breve tuntum.]
- † 77. MABILIA REVEL alias RIVEL. Inq. p. m.

Sabina de Ortiaco, filia prædicti Mabiliæ, hæres ejus est et ætatis quadraginta annorum et magis. Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 456; II. 131.]

- † 78. HENRICUS DE JAREWELL' et ROBERTUS DE JAREWELL', forestarii de feodo de balliva de Clive. De secta facienda ad turnos Vicecomitis.
- † 79. Johannes Burgstowe alias Burstowe. De libera chacea sua.
- † 80. Robertus Basset. De messuagiis et terra ejus in manu Regis remanentibus.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædicta duo messuagia et sexdecim acræ terræ [in Derb'] fuerunt Willielmi Basset avunculi Roberti Basset, cujus hæres ipse est, et tenebantur de eo. Et dicunt quod non est de serjantia, sed dicunt quod est de Baronia de Burun, et quod Rogerus de Burun feoffavit inde Petrum Le Veyl cum sorore sua in liberum maritagium; et idem Petrus feoffavit Ricardum de Ruston': et quod idem Ricardus feoffavit inde Simonem Basset; et Simon Basset feoffavit inde Willielmum Basett filium suum prædictum, cujus hæres prædictus Robertus est. Derb'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 57.]

† 81. SIMON DE BRUNNE. Inq. ad q.d.

† 82. Fratres Hospitalis de Ospring'. De eschaeta.

Omnes jurati dicunt super sacramentum suum quod prædicta terra de Tryeneston' statim post conquestum Angliæ data fuit cuidam militi, nomine Tryan, qui eam tenuit quoad vixit, et post decessum ipsius retinuit eam Hugo Tryan filius et hæres ejus, et post ipsum Hugonem retinuit eandem terram Robertus Tryan filius ipsius Hugonis. Ita quod dicti Tryan, Hugo et Robertus dictam terram tenuerunt absque calumpnia de tempore domini Willielmi Regis Bastardi usque ad tempus domini Regis Johannis qui terram illam una cum cæteris terris Normannorum ut eschaetam suam in manu cepit, et dictum Robertum ultimum tenentem a regno suo Angliæ expulit.

- † 83. WILLIELMUS DE VALENTIA FRATER REGIS ET BALLIVI SUI. De libertatibus &c. in comitatu Southampton.
- † 84. WILLIELMUS BURNEL (qui prisonam Wigorn' evasit), defunctus. De inquirendo de terra quam idem Willielmus tenuit; et si mortuus sit, necne.

Dicunt [juratores] quod quinque acræ terræ et xvs & viijd. redditus cum pertinentiis quas Willielmus Burnel tenuit in Clifton' sunt de hæreditate Dulciæ uxoris prædicti Willielmi et non ipsius Willielmi Burnel; et quod obiit. Wigorn'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 21, 118, 136.]

#### 37° Hen. 111.

- 1. MAGISTER RICARDUS LE CU. Extenta manerii ei concessi.
- 2. Emma quæ fuit uxor Jordani de Insula. Inq. p. m.

Walterus filius prædictorum Jordani et Emmæ est propinquior hæres ejus, et de ætate quindecim annorum, et est in custodia prædicti Jordani.

Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 134.]

- 3. Lucas filius Johannis. De tenente terræ quæ fuit ejus. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 16, 268.]
- 4. Johannes de Froma filius Adæ de Bosco. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 5. HENRICUS DE PENEBRUGG'. De seisina maneril et terræ quæ fuerunt Godfridi de Gammages defuncti.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 172, 179, 186.]

- 6. De hundredo de Tatemanelawe.
- 7. WILLIELMUS MADUIT alias MAUDUTH. Inq. p. m.

Johannes filius suus propinquior hæres ejus est, et erit ætatis ad festum Omnium Sanctorum proximo futurum quindecim annorum.

Essex'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 152.]

8. Robertus Blakeford'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Robertus nullum tenuit tenementum de hæreditate Aviciæ uxoris suæ nec de hæreditate propria. Item dicunt quod Johannes filius ejus propinquior hæres ejus est, sed nesciunt cujus ætatis est quia nunquam venit in comitatum Wiltes' nec fuit ibi nutritus.

[Vide nº 31, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II, 103.]

- 9. Homines Regis de Sned'. De escambio terra.
- 10. GWIBERTUS DE RUE. De domibus in Gloucestria constructis.
- 11. CECILIA UXOR RICARDI POKELINTON'. De messuagio et terra de hæreditate sua, de quibus Geua quæ fuit uxor Roberti filii Aldith' feoffavit Henricum Bastard (qui utlagatus est) dum dicta Cecilia infraætatem et in custodia ipsius Geuæ fuit.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 172.]

- 12. RICARDUS DE WROTHAM ET ANTECESSORES SUI. De custodia Warrennæ.

  Willielmus de Wrotham primo feoffatus fuit.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 92, 98, 105.]
- 13. MARGERIA FILIA ISOLDÆ. De terra quam ipsa clamat versus Willielmum filium Elyæ et ahios.
- 14. HENRICUS COLE. De eschaeta.

Est eschaeta domini Regis eo quod prædictus Henricus quendam hominem in prædicto manerio interfecit.

15. WILLIELMUS DE WELLESLEYE alias WELLESLEG' Inq. p. m.

Thomas filius prædicti Willielmi propinquior hæres ejus est et ætatis viginti annorum et dimidii. Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 106, 193.]

16. Theobaldus Le Botiler, defunctus. De terra quam Magister Willielmus Le Saucer tenet de ballio Regis: ac de hæreditate et hærede dicti Theobaldi.

Non fuit jus suum neque hæreditas ejus [Theobaldi.] \* \* \* Theobaldus est hæres ejus.

Lancastr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 44, 96.]

17. Robertus Sevaunz alias Sewans alias Sewonz. Inq. p. m.

Robertus filius Roberti hæres ejus est, qui est ætate trium annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 48, 76, 150, 152.]

18. WILLIELMUS DE BAVENT. Inq. p. m.

Jollanus filius Willielmi de Bavent et propinquior hæres [est], et est ætatis viginti duorum annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 171.]

- ‡ 19. ROGERUS DE NOVO BURGO. Inq. p. m.
  - Alexander filius et hæres suus est de ætate viginti octo annorum.
  - 20. ROGERUS FILIUS STEPHANI ET WILLIELMUS FILIUS GAMELLI. De terra quam tenent de Rege.
  - 21. JOHANNA DE FERRES alias FERRERS. Inq. p. m.

Johannes de Everenges, filius prædictæ Johannæ, propinquior hæres ejus Johannæ est et de ætate viginti trium annorum. Somerset'.

Johannes de Averenges, filius prædictæ Johannæ, est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti trium annorum.

Oxon'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 147.]

22. JOHANNES LUVEL alias LOVEL. Inq. p. m.

Johannes Lovel propinquior hæres ejus est et filius, et est de ætate triginta annorum.

Oxon.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 149.]

- 23. ALEXANDER DE NEVIL'. De servitio.
- 24. ROBERTUS LE CARECTER' alias KARECTAR', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 25. ROBERTUS DE SWARBEBY. Inq. p. m.

Hugo filius ejus est hæres propinquior, et est plenæ ætatis. Lincoln'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 172.]

26. EMERICUS DE SACY. Inq. p. m.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 168.]

27. JOHANNA DE SANFORD' alias SAUNFORD', defuncta. Extenta terræ cujus medietas in custodia Regis esse debet ratione Hugonis de Plessetis, unius hæredum ipsius Johannæ.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 147.]

28. Robertus de Bolers alias Bulers. De eschaeta.

Robertus de Bolers, qui fuit dominus de Mongomery, dedit manerium de Lideham Baldewino de Bulers fratri suo postgenito, et dictus Robertus obiit sine hærede de se, et descendit manerium prædicto Baldewino sicut fratri et hæredi; et post mortem dicti Baldewini remansit manerium de Lideham Wenlianæ Tec quæ fuit uxor dicti Baldewini, nomine dotis, una cum aliis terris, et post mortem dictæ Wentlianæ Willielmus de Cantilupo dictum manerium tenuit in manu sua, quousque dominus Rex illud cepit in manum suam tanquam eschaetam suam pertinentem ad Mongomery quod est in manu domini Regis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 407.]

#### 29. THOMAS DE MARISCO. De eschaeta.

Quidam Normannus, Ernisius nomine, emit terram quam Thomas de Marisco tenet in Lungpunt' Deverel de Waltero de Estcrette. \* \* Dictus vero Ernisius obiit in dicta terra vestitus et seisitus ut de feodo; et habuit duas filias hæredes suas, sed erant in Normannia tempore obitus patris eorum et adhuc sunt, nec unquam intrarent terram illam, sed quædam, Annora nomine, soror dicti Ernisii post obitum ipsius Ernisii intravit illam terram et tenuit toto tempore vitæ suæ; et post eam Thomas filius ejus qui nunc tenet. Wiltes'.

# 30. Petrus de Goldinton'. Inq. p.m.

Habuit tres filias hæredes suos, scilicet, Dionisiam de ætate viginti quatuor annorum, Isabellam de ætate sexdecim annorum, Matildam de ætate duodecim annorum.

Leicestr'.

Dionisia, Isabella et Matilda filiæ Petri defuncti propinquiores hæredes ejus sunt. Et Dionisia primogenita est de plena ætate; et Isabella secundo-genita est de ætate quindecim annorum; et Matilda postgenita est de ætate duodecim annorum.

Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 150, 159, 178.]

# 31. ROBERTUS DE BLAKEFORD'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Robertus de Blakeford' nihil tenuit in comitatu Devon' de hæreditate propria nec de perquisitis, sed totum de hæreditate prædictæ Aviciæ uxoris suæ, nec plus tenuit die quo obiit. Et dicunt quod Johannes filius suus, quem habuit de prædicta Avicia, propinquior hæres ejus est, et est de ætate novem annorum et eo amplius post festum Omnium Sanctorum proximo præteritum.

[Vide no 8, hoc anno.]

#### 32. HENRICUS DE TRACY. De auxilio Vicecomitis.

Manerium de Bovy nunquam solvit auxilium vicecomitis tempore Oliveri patris dicti Henrici de Tracy, nec tempore alicujus antecessorum suorum; sed mortuo Olivero, antedictus Henricus cecidit in custodiam Regis Johannis, et Eva mater ejus dotata fuit de prædicto manerio; et ipsa manens in longinquis partibus permisit quod Ballivi sui dederunt de suo aliquando plus aliquando minus, prædicto Henrico permanente in custodia prædicti Regis. \* \* Sed postquam prædictus Henricus exiit a custodia ipse cepit prædictum manerium ad firmam de matre sua, et nunquam tempore firmæ suæ solvit auxilium vicecomitis, nec post mortem matris suæ solvit prædictum auxilium.

#### 33. HENRICUS DE OYLY alias DOYLI. De eschaeta.

Hokenortun cum pertinentiis est eschaeta domini Regis, et maxime terra quam Margareta quæ fuit uxor Johannis de Plecestis tenuit in prædicto manerio est eschaeta domini Regis a die Martis proximo ante Pentecosten, scilicet, die quo obiit, ratione Normannorum. Matilda Doyli et Ela Comitissa de Warewik' dotatæ sunt.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 357.]

34. JOCEPINUS JUDAUS. De eschaeta.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Jocepinus Judæus dedit dictam domum [in Bristoll'] Salomoni Judæo cum Brunet filia sua, et quod non est eschaeta domini Regis dicta domus quia quando moriebatur habuit tres filias maritatas, quarum una maritata fuit apud Oxon', videlicet Cyclaton, et habet filios et filias; et secunda apud Wintoniam, videlicet Gloriota, quæ mortua est, sed habet similiter filios et filias; tertia vero, supradicta Brunet, mortua est et habet similiter filios et filias.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 110.]

- 35. ABBATIA DE HAGHEMAN' alias HAWEMON'. De custodia ejusdem vacantis, et de licentia eligendi Abbatem.
- 36. Extenta manerii.
- 37. CORMOC MACCRANE, KERVEL O KELECHIN alias KEREWEL OKELEGHYN, ORECH LATHAN OCULAN alias OREGLEHAN OCULAN, MORCHOD MAKERMIKAN alias MURGHOLT MACKMECAN, JOHANNES MAKERMIKAN alias MACKMECAN, ET CORMOC OBRIK. Extenta terrarum.
- 38. MAGISTER ET FRATRES MILITIÆ TEMPLI IN ANGLIA. Extenta tenementorum &c.
- 39. WILLIELMUS LE DANEYS, dominus de Thikencot'. Inq. p. m.

Johannes Le Daneys, filius dicti Willielmi, propinquior hæres ejus est, et dictus Johannes filius et hæres dicti Willielmi Le Daneis fuit de ætate viginti unius anni die Dominica proxima ante Cathedra Sancti Petri anno regni Regis Henrici tricesimo septimo. Mabilla uxor fuit ipsius Willielmi. Roteland'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 90.]

- 40. AMICIA QUE FUIT UXOR HUGONIS DE SANCTO VEDASTO. Placitum de dote ejus versus Briunum filium Johannis et Aviciam uxorem ejus.
- 41. WILLIELMUS MURIEL. Inq. p. m.

Habuit filium et hæredem, Johannem nomine, qui est infra ætatem, et est octodecim annorum. Stafford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 154.]

42. GALFRIDUS DE COSTANTIN alias COSTENTYN. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] de hærede quod Galfridus filius prædicti Galfridi propinquior hæres ejus est, et fuit de ætate viginti et unius anni die Sanctæ Luciæ Virginis anno regni Regis Henrici tricesimo septimo.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 154.]

43. WILLIELMUS AVENEL. Inq. p. m.

Mathæus de Forneaus est propinquior hæres dicti Willielmi Avenel de dicta terra de Werem', et est de ætate viginti novem annorum Wiltes'

Prædicta terra [in Esselegh'] est eschaeta domini Regis de terris Normannorum, et hac ratione, quod Willielmus de Vernun quondam Comes de Insula tenuit dictam terram de domino Rege in capite, et dedit ipsam cuidam Hawisiæ in liberum maritagium cum Willielmo Avenel. Post decessum ipsius Willielmi dedit ipsa Hawisia terram illam Nicholao Avenel filio suo Normanno. Et post decessum ipsius Nicholai Willielmus Avenel, filius ejusdem Nicholai et hæres, tenuit prædictam terram toto tempore vitæ suæ, faciendo sectam bis in anno ad hundredum Comitis de Insula de Cristeschirch', et obiit sine hærede de corpore suo. Habuit tamen idem Willielmus quendam avunculum, fratrem dicti Nicholai, in Normannia habentem hæreditatem, nomine Rothland', qui decessit et filios ibidem hæredes suos reliquit, qui adhuc vivunt.

[Vide a° 38 Hen. III. n° 35 et n° 49; et Excerpta è Rot. Fin., II. 2.]

44. RICARDUS DE WYTSAND' alias WYTSAUND'. Inq. p. m.

Baldewinus de Wytsaund' est propinquior hæres ejus, et est ætate triginta annorum et eo amplius.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 149, 401, 403,]

45. ISABELLA DE VALOYNES alias VALOINIIS. Inq. p. m.

Willielmus Comin filius dictæ Isabellæ et propinquior hæres [est] et ætatis septendecim annorum.

Essex'.

Willielmus de Valoynes filius dictæ Isabellæ est ejus hæres propinquior et est ætatis sexdecim annorum, ut credunt [juratores]. Norfolc'.

Willielmus filius Isabellæ de Valoynes est proximus hæres dictæ Isabellæ. Dicunt etiam [juratores] de ætate dicti Willielmi quod est sexdecim annorum. Suffolc'.

- 46. De anno 36º Hen. III. nº. 82.
- 47. Mock de Hereford' Judæus. Extenta terrarum.
- 48. HENRICUS DE HAUVILL' alias HAUWILL' alias HAVIL'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dictus Henricus de Hauvil' habuit tres filios, quorum primogenitus, nomine Radulphus, obiit ante obitum patris sui et nunquam habuit aliquam seisinam in aliqua terra dicti Henrici. Habuit etiam dictus Radulphus tres filios sed nesciunt cujus ætatis sunt. Et dicunt quod credunt quod Henricus filius dicti Henrici de Hauvil' est proximus hæres ejus. Item dicunt quod feoffavit Thomam filium suum de dicto manerio de Hacunby cum omnibus pertinentiis . . . . diebus ante mortem suam.

Thomas filius Henrici de Havill' est ejus propinquior hæres [de manerio de Duntun'], et hac ratione, quia prædictus Henricus pater prædicti Thomæ feoffavit prædictum Thomam de manerio de Duntun'. \* Dictus Thomas est ætatis triginta annorum.

Norfolc'.

† Item, de seisina manerii de Parva Linford.

Dicunt [juratores] quod Henricus de Hauvill procreavit ex Elena uxore sua quendam filium, nomine Radulphum, et ille Radulphus

procreavit ex legitima uxore sun filios quorum primogenitus est ætatis septem annorum. Item dicunt quod Henricus filius Petri Norh' tunc tenuit manerium de Parva Linford', ut jus et hæreditatem suam per plures annos postquam Radulphus filius prædictorum Henrici et Elenæ nascebatur. Item dicunt quod postea dictus Henricus de Hauvill' procreavit ex Elena uxore sua quendam filium, nomine Henricum :ipso Henrico nato, Henricus filius Petri Norh' dedit dictum manerium de Parva Linford' dicto Henrico filio prædictorum Henrici et Elenæ et fecit ei seisinam per quendam annulum aureum. Buckingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 169, 175, 182?, 331?]

# 49. WILLIELMUS LE RUS alias RUSE. Inq. p. m.

Alicia filia Willielmi Le Ruse est propinquior hæres, et est ætatis quinque annorum et plus et non sex completorum.

Lincoln'.

Dicunt etiam [juratores] quod Alicia filia Willielmi Le Rus propinquior hæres ejus est, et erit de ætate sex annorum ad Natale proximo sequens. \* \* Et dicunt quod Alicia filia dicti Willielmi Ruffi [? Russi] est propinquior hæres ejusdem Willielmi et quod erit sex annorum ad Natale Domini proximo sequens. Inquisitio facta die Sancti Johannis Baptistæ. Suffolc'.

Hugo Le Rus est ejus propinquior hæres de manerio de Stintune, et est ætatis triginta annorum et amplius; et debet tenere dictum manerium de Stintune de Alicia filia Willielmi Le Rus, quia dicta Alicia non potest esse hæres et domina.

Norfolc'.

# 50. RICARDUS DE FUNTENEY, Normanus. De tenentibus terræ quæ fuit ejus.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod nullus Ricardus de Funteney unquam tenuit aliquam terram in villa de Wulingham; sed dicunt super sacramentum suum quod quidam Johannes de Funtenay, Normannus, habuit et tenuit in villa de Wulingham unam carucatam terræ et dimidiam, scilicet, viginti et unam bovatam terræ et dimidiam, et idem Johannes de Funteney occidit se ipsum, et tunc venit eschaetor domini Regis qui tunc fuit et seisivit prædictam terram in Wulingham in manum domini Regis et illam in manu domini Regis tenuit per longum tempus. Et tunc venit Robertus Marmiun senior ad dominum Regem et ita locutus fuit cum domino Rege quod reddidit ei totam prædictam terram quia fuit de feodo suo. Et idem Robertus illam tenuit in tota vita sua. Et tunc venit Robertus Marmiun junior et dedit cuidam Ridello decem Willielmus Marmiun filius et hæres bovatas terræ. Roberti Marmiun junioris tenet undecim bovatas terræ et dimidiam et duas solidatas redditus et duas libras piperis de prædicta terra quæ fuit prædicti Johannis de Funteney.

## 51. RICARDUS DE WYVERTON'. Inq. p. m.

Tres sorores dicti Ricardi sunt hæredes ejus, scilicet, Alina, Idonea, et Alicia, et sunt omnes plenæ ætatis; et duæ antiquiores sunt viduæ et Alicia junior desponsata.

Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 162, 172.]

52. HENRICUS DE DRAYTON'. Inq. p. m.

Et [dicunt juratores] quod Baldewinus filius dicti Henrici propinquior ejus hæres est, et quod est ætatis triginta annorum. Northampton'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 170.]

- 53. Non apparet. [Robertus filius Mildredl]
- 54. Extenta maneriorum.
- 55. MATTHÆUS HOSE alias HUSE. Inq. p. m.

Henricus filius dicti Mathæi Huse ejus est propinquior hæres, et est ætatis jam tredecim annorum ad festum Sancti Petri ad Vincula proximo futurum.

Sussex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 152, 154.]

56. RADULPHUS DE PICHEFORD'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes de Picheford' filius et hæres propinquior est ipsius Radulphi; et quod circa Octabas Annunciationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Henrici qui nunc est tricesimo septimo fuit sexdecim annorum. Uxor dicti Radulphi dotata est. Hibern'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 141.]

57. WILLIELMUS DE ECHINGHAM. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus de Echingham tenuit de hæreditate Margeriæ uxoris suæ medietatem manerii de Ch....lberge de domino Rege in capite per baroniam, una cum Radulpho de La Haye qui tenet aliam medietatem prædicti manerii ratione uxoris suæ. \* \* Dicunt etiam quod non constat eis bene quis sit hæres prædicti Willielmi de Echingham nec cujus ætatis. Somerset.

Simon frater prædicti Willielmi de Echingham est proximus hæres prædicti Willielmi, et est ætatis triginta quinque annorum. Sussex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 158, 266.]

- 58. LAURENTIUS DE PLUMBERG' alias Blumberg'. Inq. p. m.
  - Johannes filius Thomæ de Plumberg', fratris dicti Laurentii, propinquior hæres . . . . . . . . . . . viginti quinque annorum. Essex'.

Uxores Thomas et Laurentii de Plumberg' dotatas sunt.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 12, 154.]

- 59. RICARDUS DE TANEY. Inq. ad q. d.
- 59. RICARDUS DE TANEY ET MARGERIA UXOR EJUS. De libertate currendi ad leporem, vulpem, &c. per forestam Essex'.
- 60. De custodia Castri Oxon'.
- † 61. ROBERTUS LE CARETER. De utlagatione.
  - 62. ABBAS ET CONVENTUS DE WALTHAM. De libertatibus.

63. JOHANNES LE SEYNCLER. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis Le Seyncler est proximus hæres. Dicunt etiam [juratores] de ætate dicti Johannis quod fuit ad festum Sanctorum Simonis et Judæ isto anno novemdecim annorum.

Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 138.]

- 64. Homines de Weverham. Breve quòd quieti sint de tallagio.
- † 65. ROGERUS DE SMETHECOT'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] \* \* quod Philippus filius dicti Rogeri est propinquior hæres ipsius Rogeri; et quod idem Philippus est ætatis viginti trium annorum. Salop.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 162.]

† 66. RANULPHUS FILIUS ROBERTI. Inq. p. m.

Radulphus filius Ranulphi est hæres propinquior dicti Ranulphi, et est ætatis triginta quatuor annorum.

Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 147.]

- † 67. ABBAS ET CONVENTUS DE BOXLE. De libertatibus.
- † 68. BARTHOLOMÆUS DE CAPELLA. De bosco includendo.
- † 69. Homines Comitis Hereford' et Essex' in Gloucestria. De tina cervisia.
- † 70. Hugo Le Blund appellatus de morte Willielmi de Loctone alias Loketone per Radulphum de Loketone fratrem dicti Willielmi, et Adam de Rosceby consanguineum dicti Willielmi, odio et atia. Robertus Blundus frater dicti Hugonis, et Willielmus filius ipsius Roberti et alii culpabiles sunt. Robertus Blundus mortuus est, et Willielmus filius ejus utlagatus.
- † 71. WYOTUS LE VILUR ET ALICIA UXOR EJUS, rectati de morte Matildæ filiæ Eliæ de Turnecutel alias Turnecontel.
- † 72. De licentia eligendi Episcopum Cicestria.
- † 73. WILLIELMUS BURNEL, utlagatus. Extenta terrarum, et de eschaeta.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 118.]

#### 38° Hen. III.

- 1. De anno 37º Hen. III. nº 61.
- 2. Alina alias Alana Wake. Inq. p. m.

Barnabas filius Walteri de Stivecle proximus hæres est, et ætatis septendecim annorum.

Bedford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., IL 94.]

t 3. RICARDUS DANESY. Inq. p. m.

Ricardus Danesy filius dicti Ricardi est viginti trium annorum, et propinquior hæres ejus est.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 76?, 176?; II. 77 bis?, 141?, 288?]

4. RICARDUS DE LANGEFORD'. Inq. p. m.

Rogerus filius ejus est propinquior hæres ejus et ætatis sex annorum, et maritagium ejus valet centum libras.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 192.]

- 5. MAGISTER HENRICUS BOYSTARD alias BOSTARD alias BUSTARD, utlagatus.

  De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 6. WILLIELMUS SHYPMAN, qui suspendit seipsum. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 7. Baldewinus de Preston'. Inq. p. m.

Henricus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 187.]

- 8. RICARDUS LE QUEYNTE. Extenta terræ.
- 9. MARGARETA QUE FUIT UXOR HENRICI DE LA POMERAYE defuncti. De inquirendo qualiter dicta Margareta habuit custodiam terræ et hæredum dicti Henrici et maritagium eorundem hæredum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 162, 225, 377, 443.]

- 10. Thomas Grelle alias Grelley. De eis qui parcum et forestam ejus intraverunt, contra pacem, &c.
- 11. Johannes de Lungeviller' alias Lungwillers. Inq. p. m.

Johannes filius suus est propinquior hæres, et est ætatis viginti quatuor annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 454?; II. 271?]

12. BERTRANDUS DE GAYCILIN. Inq. p. m.

Philippa et Lora filiæ dicti Bertrandi sunt propinquiores hæredes ejus, cujus ætatis dicunt [juratores] quod Philippa est de ætate viginti annorum, et Lora de ætate septendecim annorum. Dicunt etiam quod dictus Bertrandus obiit inde seisitus . . . . . . . . . . . . suo ut de feodo et ad fidem domini Regis. Berk'.

13. WILLIELMUS DE WELLESLEYE alias WELESLEG', defunctus. De maritagio et custodia hæredis, &c.

Dominus Rex habuit maritagium et custodiam Thomæ qui nunc est, et illa maritagium et custodiam vendidit dominus Rex Agnetæ de Welesleg' matri dicti Thomæ qui proximus hæres est dicti Willielmi, qui Thomas fuit de ætate viginti unius annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ transactum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 106, 193.]

- 14. De anno 37º Hen. III. nº 73.
- 15. De anno 36° Hen. III. nº 77.
- 16. De anno 29° Hen. III. nº 54.

- 17. ALICIA DE OXINDON' ET MAR' FILIA EJUS, utlagatæ. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 18. Adam Gurdun. De servitio. Inq. ad q.d.
- 19. RICARDUS DE DOVORIA alias DOVERIA. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Ricardi, existens ætatis duodecim annorum, est ejus hæres propinquior.

Huntingdon'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 136.]

20. HENRICUS DE PENEBRUGG' ET ELIZABETHA UXOR EJUS, ET LUCIA ET EUFEMIA SORORES IPSIUS ELIZABETHÆ, FILIÆ ET HÆREDES GODFRIDI DE GAMAGES. De terra de Trewarn' de qua Ricardus de Tunderle disseisivit dictum Godfridum de Gamages.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 172, 179, 186.]

21. MICHAEL FILIUS MICHAELIS. Inq. p. m.

Thomas de Ryhull' est propinquior hæres prædicti Michaelis et legitimæ ætatis et plenæ.

Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 193.]

22. RADULPHUS DE LA HAYE alias DE HAYA. Inq. p. m.

Willielmus filius Willielmi de Munkanesey propinquior hæres ejus est, et est ætate viginti quatuor anni.

Essex'.

Willielmus de Munchenesi filius domini Willielmi de Munchenesi propinquior ejus hæres est, et est ætate viginti quatuor annorum.

Radulphus de Haya tenuit decem libratas terræ et amplius, scilicet 17s. 1½d., cum pertinentiis in Torring' die quo obiit ex hæreditate Eustaciæ primæ uxoris suæ secundum legem Angliæ, eo quod prolem ex ea procreaverat; et de illa terra non obiit seisitus in dominico suo ut de feodo nisi prout dictum est. \* \* Philippus de Nevile miles propinquior hæres est prædictæ Eustaciæ, ad quem manerium debet de jure reverti, et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Sussex'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 190, 191 bis, 205.]

23. ROGERUS DE STURMY alias ESTURMY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus Esturmy est filius et proximus hæres prædicti Rogeri Esturmy. De ætate dicunt quod est triginta annorum et plus.

Suffolc'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 181; II. 182.

24. WILLIELMUS DE CARDUNVILL' alias CARDUNVILE. Ing. p. m.

Dictus Willielmus desponsavit ad ostium ecclesiæ solenniter quandam mulierem, nomine Aliciam, et steterunt simul matrimonialiter per sexdecim annos. Ita quod interim suscitavit ex ea plures tam masculos quam fœminas, quorum unus masculus, nomine Ricardus, de ætate quatuor annorum, vivit. Postea vero venit quædam mulier, nomine Johanna, quam dictus Willielmus carnaliter cognovit multo tempore transacto et de qua suscitavit quendam filium, nomine Ricardum, et petiit dictum Willielmum in virum in Curia

Christianitatis per quandam fidem quam ei dedit; et probata intentione sua, adjudicata fuit ei dicta Johanna sententialiter et de prædicta Alicia solenniter celebrata fuit divortio. Et sic steterunt simul prædictus Willielmus et Johanna per annum et amplius. Sed dubitant prædicti jurati quia ipsa Johanna nunquam fuit solenniter ad ostium ecclesiæ desponsata, utrum Ricardus filius ejus, qui est de ætate viginti quatuor annorum, sit propinquior hæres, aut Ricardus filius dictæ Aliciæ qui est de ætate quatuor annorum. Sed si neuter eorum sit hæres, Robertus de Cardunvill' frater dicti Willielmi est hæres, ut dicunt.

[Vide Excerpta è Rot., Fin., II. 15, 182.]

- 25. De fractoribus pacis, &c. apud Abbatiam de Bella Landa.
- 26. De terra quam Willielmus de Vilers tenuit tempore mortis Galfridi Esturmi et tempore Roberti de Muscegros defuncti, cui Rex commisit custodiam terrarum ipsius Galfridi usque ad legitimam ætatem hæredis dicti Galfridi, &c.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 180, 182.]

27. HENRICUS DE PINKENY alias PYNKENY. Inq. p. m.

Tenuit etiam de domino Henrico de Hastinges decem marcatas terræ in Barton' in libero maritagio, quas idem dictus defunctus dedit Aliciæ filiæ suæ. Dicunt etiam [juratores] quod Henricus filius suus propinquior hæres ejus est, et quod est ætatis viginti sex annorum et amplius.

Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 51, 188, 192.]

28. HENRICUS DE WHADDON' alias WADDON'. Inq. p. m.

Humfridus de Waddon', filius dicti Henrici, propinquior hæres ejus est, et ætate triginta annorum. Wiltes'.

- 29. De anno 37 Hen. III. nº 66.
- 30. Mensuratio parci Regis de Freitmantell'.
- 31. Extenta capitalium messuagiorum.
- 32. De manerio et ecclesia de Ixening'.

Henricus, avus domini Regis qui nunc est, feoffavit Mathæum Comitem Bolon' de manerio de Exning'. Idem Comes feoffavit Henricum de Kemessech, patrem Arnulphi de Kemessech, de viginti libratis terræ in eodem manerio; et Gisselinum de Dunse de decem libratis terræ; et Derkinum de Lacre de decem libratis terræ, et Derkinum Trunzun de decem libratis terræ in eodem. Henricus de Kimessech genuit Arnulphum de Kemessech; Arnulphus Henricus; Henricus Edmundum, cujus uxor tenet modo in dotem, et dominus J. Mancel habet wardam. Derkinus de Lacre genuit Derkinum; Derkinus Walterum qui ultimo tenuit et obiit in Terram Sanctam, et dominus Ebulo de Montibus habet custodiam per dominum Regem. Giselinus de Duns habuit unum filium, nomine Willielmum. \* \* \* Gilbertus de Duns et Derkinus Trunchun non habuerunt hæredes. Ideo post mortem eorum tenuit dictus Comes terras eorum quamdiu vixit; et post mortem ipsius Comitis dedit dominus Rex qui nunc est

Beatrici de Havermue; et post mortem ejus idem Rex dedit easdem terras domino Mathæo de Plesses; et postea tenuit Amaricus de Sancto Amando; et postea Willielmus de Sancto Amando; et postea Henricus de Sancto Amando; et nunc Johannes de Sancto Amando.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 164.]

33. PETRUS DE PELEVILL'. Inq. p. m.

Willielmus de Giney et dominus Willielmus de Whichingtone sunt ejus propinquiores hæredes, et prædictus Willielmus est ætatis triginta annorum vel amplius, et dominus Willielmus de Whichingtone est ætatis triginta sex annorum vel amplius. Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin. II. 193, 198.]

- 34. WILLIELMUS MARMIUN. De terris, &c. dicti Willielmi, filii et hæredis Roberti Marmiun, detentis per W. de Ferariis quondam Comitem Derb' per tres annos postquam prædictus Willielmus fuit legitimæ ætatis.
- 35. WILLIELMUS AVENEL. Inq. p. m.

Baldewinus est rectus hæres de Battesthorne.

Devon'.

[Vide ao 37 Hen. III. no 43; et ao 39 Hen. III. no 12.]

36. BERTRAMUS GRIFFIN. Inq. p. m.

Galfridus filius ejus est hæres ejus propinquior; fuit etiam ætate duodecim annorum ad festum Sancti Martini proximum præteritum. [Inquisitio facta die Jovis ante festum Pentecostes.] Stafford'.

Galfridus filius Bertrami propinquior hæres est, et est de ætate decem annorum.

Stafford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 195.]

37. JACOBUS DE ESTEWODE. Inq. p. m.

Hæredes dicti Jacobi sunt septem filiæ, quarum primogenita est undecim annorum, secunda decem annorum, tertia novem annorum, quarta sex annorum, quinta trium annorum et dimidii, sexta duorum annorum, et septima duorum mensium.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 199, 332.]

38. WILLIELMUS DE APENTICIO alias PENTICIO alias DE LA PENTIZ. Inq. p. m. Nicholaus de Penticio propinquior hæres ejusdem est, et est de ætate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 178.]

39. ROBERTUS DE MUCEGROS. Inq. p. m.

Johannes de Mucegros, filius Roberti de Mucegros, est propinquior hæres ipsius Roberti et de ætate viginti duorum annorum et pluris.

Somerset'.

Dicunt dicti jurati quod Johannes de Mucegros est propinquior hæres dicti Roberti, et quod fuit de viginti uno anno in festo Sancti Laurentii proximo præterito, videlicet, anno regni Regis Henrici tricesimo septimo.

Gloucestr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 177, 180.]

40. ELENA QUONDAM UXOR JOHANNIS COMITIS CESTRIE. Partitio terrarum ipsius Elenæ inter dominum J. de Bayllol, Robertum de Brus, et Henricum de Hastinges, hæredes ipsius Comitis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 175, 180.]

41. RADULPHUS DE BETHUM alias BUTHUM. Inq. p. m.

Johanna filia sua propinquior hæres ejus est, et est de ætate septem annorum et dimidii, et valet maritagium triginta libras in comitatu Lancastr' et Westmerland'.

Hæres est de ætate septem annorum et dimidii, et valet maritagium ejusdem triginta libras tam in comitatu Westmerland' quam in comitatu Lancastr': et non est maritata, et languida est morbo vermis qui eam rodit.

Westmerland'.

[Vide a° 39 Hen. III. n° 36; et a° 41 Hen. III. n° 24; et Excerpta è Rot. Fin., II. 53, 133, 251.]

42. ROBERTUS FILIUS THOMÆ DE CRAYSTOK'. Inq. p. m.

Willielmus, filius Thomæ de Craystok', frater prædicti Roberti defuncti, est propinquior hæres prædicti Roberti et est ætatis triginta annorum.

Cumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 14, 186, 190.]

43. SABINA DE URTYACO alias URTIACO. Inq. p. m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 92, 376; II. 131, 184, 188, 295.]

44. JOHANNA QUE FUIT UXOR ROGERI DE CHAUVEL alias CAUVEL defuncti.

Extenta terræ; et assignatio dotis dictæ Johannæ, videlicet, medietatis totius terræ secundum consuetudinem de Gavelkind.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 179.]

45. DOMINA DE CHETINTON' [in Brevi]; SIBILLA DE BROK' [in Inquisitione].

Extenta terræ, et de eschaeta, &c.

Inquisitio facta coram Abbate de Persor', Vicecomite Salop', et Stephano de Butterlegg' Eschaetore ejusdem comitatus. Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Sibilla de Brok' tenuit duas carucatas terræ cum pertinentiis in Chettynton' de domino Rege in capite. \* \* Item dicunt quod prædicta Sibilla obiit sine hærede de corpore suo procreato. Sed habuit duas sorores seniores se, videlicet, Edelinam seniorem et Clementiam juniorem et prædicta Edelina habuit tres filias maritatas in comitatibus Sussex' et Surr' quarum nomina ignorant, et bene sciunt quod Nicholaus de Wauncy est consanguineus unius prædictarum filiarum, Johannes de Bendig' alterius, et Petrus de Hautot' tertire: et dicunt quod prædicta Clementia, soror prædictæ Sibillæ, nabuit quatuor filios, videlicet, Angerum de quo prædicta Clementia pregnans fuit die quo Willielmus de Maleseveres quondam maritus prædictæ Clementiæ ipsam desponsavit, et alios tres in legitimo matrimonio procreatos. videlicet, Thomam seniorem, qui ante obitum suum procreavit

quendam filium de uxore sua legitima, nomine Willielmum, Simonem medium, et Adam juniorem; unde nesciunt si terra prædicta sit eschaeta domini Regis, necne, sed in arbitrio consilii domini Regis sit. Salop'.

[Vide ao 40 Hen. III. no 40; et Excerpta è Rot. Fin., I. 63.]

46. WILLIEIMUS DE CANTILUPO, defunctus. Extenta terrarum.

Henricus Rex primus dedit manerium de Badmundefeld' Baldewino de Bulers in libero maritagio cum Sibilla de Faleisse. \* \* \* Advocatio ecclesiæ de Wicham? spectat ad Georgium filium et hæredem domini Willielmi de Cantilupo qui est de ætate trium annorum.

Suffolc'.

[Vide a° 39 Hen. III. n° 38; et Excerpta è Rot. Fin., II. 100, 113, 195, 209.]

- 47. De statu Castri Regis Hereford'.
- 48. De custodia Episcopatus Karleol' vacantis.
- † 49. WILLIELMUS AVENEL. Inq. p. m.

Matthæus de Forneaus est hæres dicti Willielmi Avenel 'prædictarum terrarum', et est de ætate. Et moriebatur dictus Willielmus Avenel circa festum Sancti Lucæ Evangelistæ. Devon'.

[Vide a° 37 Hen. III. n° 43; et n° 5, hoc anno 38°.]

- † 50. WILLIELMUS ROGER, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- † 51. WILLIELMUS DE SANCTO OMERO ET HOMINES HUNDREDORUM DE BROCKESSESSE ET DE GRIMESWROSNE. De dictis hundredis.
- † 52. NICHOLAUS DE CAMERA, utlagatus. Breve de anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 53. ALANUS DE MORKOTE. Inq. p. m.
    - Johannes filius Alani de Morkote propinquior hæres ejus est, et ætatis trium annorum. Warewic'.
- † 54. Breve ad inquirendum si Agatha quæ fuit uxor Willielmi Le Rus fuit filia et hæres Rogeri de Clere, et si idem Rogerus tenuit.manerium de Ludberg' de Odinello de Albaniaco, et quis est propinquior hæres ipsius Odinelli.
- † 55. De transgressionibus nuper illatis Ballivis Regis forestarum de Rokingham' et Salceto ab hominibus de Wullaveston' et Strixton'.
- † 56. MICHAEL DE HEKINGHAM ET THOMAS DE MELNES vel MELVES, rectati de morte Willielmi de Hekingham, odio et atia.
- † 57. RADULPHUS DE HAYA. Inq. p. m.
  - Johannes de Haya est propinquior hæres, et est ætatis triginta annorum. Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 180, 191 bis, 205, 281.]

## 39º Hen. III.

- 1. MAGISTER HENRICUS BUSTARD, utlagatus pro morte prioris de Campan'.

  De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 2. RICARDUS DE DOVOR' alias DOVERE. Inq. p. m.

Johannes filius Ricardi de Dovere propinquior hæres ejus est, et est de ætate novem annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 136.]

1 3. ELIAS DE FALEYS. Inq. p. m.

Willielmus de La Faleys, frater prædicti Eliæ, proximus hæres ejus est, et est de ætate sexaginta annorum et amplius. Southampton'.

[Vide nº 34, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., I. 213; II. 40.]

4. WILLIELMUS DE SCHELFORD' alias SELFORD' alias CHELFORD', pro felonia quam fecit, interficiendo Johannem de Schelford' patrem suum, suspensus London'. De anno die et vasto.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 213, 221.]

- 5. Dominus Ricardus de Styveton'. Inq. ad q. d.
- 6. Johannes Le Gras. De eschaeta.
- 7. WAUKELINUS DE AERDERN' alias ARDERNE. Inq. ad q. d. De messuagio et terra quæ Johannes de Legh' et Alicia uxor ejus vendiderunt.
- 8. De anno 29 Hen. III., nº 55.
- 9. De anno 36 Hen. III., nº 78.
- 10. MATILDA DE ROCKEFORD', QUE FUIT QUONDAM UXOR JOHANNIS DE BIDUN, defuncta. De dote sua, et de hæredibus dicti Johannis.

Dicta domina tenuit dictum manerium de Stowe in dotem die quo obiit de dono Johannis de Bidun quondam viri sui. Norfolc'.

Johannes Bidun obiit sine hærede de corpore suo, et habuit quinque sorores; prima Amicia quæ habuit tres filias, Amabiliam, Isabellanı et Agnetem. Amabilia obiit sine hærede de se. Isabella secunda soror habuit Henricum filium Radulphi hæredem de se, qui adhuc vivit. Agnes 'uxor Warini de Brageham", tertia soror, vivit et tenet partem suam ipsam contingentem de hæreditate prædictæ Amiciæ. Îtem Amabilia soror prædictæ Amiciæ habuit hæredem de se, scilicet, Milonem de Bello Campo, qui vivit et partem suam tenet. Item Sarra tertia soror prænominatæ Amiciæ habuit tres filias, Isabellam Matildam et Philippam. Isabella vivit et tenet partem suam. Matilda mortua est sed habuit quandam filiam, nomine Sarram, quam Robertus de Walton' duxit in uxorem, et adhuc vivit et tenet partem suam. Philippa mortua est et habuit quendam filium, qui vocatur Johannes de Kroxton', qui vivit et partem suam tenet. Item Matilda quarta soror prædictæ Amiciæ habuit quendam filium, scilicet, Robertum filium Galfridi, et mortuus est. Idem Robertus habuit quendem filium, scilicet, Thomam filium Roberti qui vivit

et partem suam tenet. Item Ermigerda quinta soror supradictæ
'duos filios, scilicet Johannem et Ricardum. Johannes de
Amiciæ habuit quendam filium, videlicet, Ricardum de Gatesden'
Gatesden' primogenitus mortuus est: et idem Johannes habuit filium, scilicet,
qui vivit et partem suam tenet. Et omnes suprascripti tenentes
Johannem et adhuc vivit.'

sunt hæredes Johannis Bidun. Buckingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II, 202.]

11. JOHANNES DE KINARDESLEG'. Inq. p. m.

Hugo filius prædicti Johannis est propinquior hæres ejus, et est de ætate octo annorum. Gloucestr'.

12. WILLIELMUS AVENEL. De eschaeta.

Nesciunt [juratores] si terra de Badesthorn' sit eschaeta domini Regis, ita quod dare possit cui voluerit, vel non: sed dicunt quod Willielmus de Vernon Comes Devon' eam dedit Nicholao Avenel. Mortuo dicto Nicholao, descendit filio suo et hæredi Willielmo Avenel. Mortuo prædicto Willielmo, nullum sibi sciunt hæredem. 

Johanna quæ fuit uxor prædicti Willielmi tenet tertiam partem in dotem.

Devon'.

[Vide ao 38 Hen. III. no 35; et Excerpta & Rot. Fin., II. 2.]

13. ROGERUS DE LA MORE. Inq. p. m.

Rogerus filius et hæres ejusdem Rogeri est proximus hæres ipsius Rogeri, et est plenæ ætatis.

[Vide Excerpto è Rot. Fin.. II, 200.]

14. GALFRIDUS FILIUS GALFRIDI DE ROKINGHAM, utlagatus pro morte Philippi le Escot. De anno et die qui ad Regem pertinent.

Dictus Galfridus de Rokingham aravit quandam partem dictæ terræ post annum et diem, et sic se posuit in seisinam.

Elena mater dicti Galfridi dotata est.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 131.]

15. HENRICUS COSTENTYN alias COSTENTIN. Inq. p. m.

Galfridus de Costentin filius suus propinquior hæres suus est, et plenæ et legitimæ ætatis est. Bedford'

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 209.]

- 16. De anno 36 Hen. III. nº 79.
- 17. De anno 36 Hen. III. nº 80.
- 18. WILLIELMUS HERUN alias HEYRUN. Inq. ad q. d.
- 19. AVICIA FILIA HUGONIS LE NOREYS alias NORAYS, combusta pro felonia.

  De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 20. STEPHANUS CUT. De eschaeta, &c.

Stephanus Cut tenuit Bolewell' cum pertinentiis tempore Henrici Regis avi, et ipse Stephanus tradidit ipsam cum quadam filia sua cuidam Remundo de Burgarvyll' in custodia, ita quod dicto Stephano inveniret necessaria. Et quando dictus Remundus obiit dictus Henricus Rex avus seisivit terram illam in manum suam.

Nottingham'.

[Vide ao 40 Hen. III. no 38.]

21. THOMAS FILIUS ROBERTI DE WALLEG' alias WALLEY. Inq. p. m..

Uxor dicti Thomæ postea dotata fuit. • • Post mortem dicti Thomæ obiit mater sua quæ tenuit octo acras in dotem. • • • Willielmus filius prædicti Thomæ, lator præsentium, propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti duorum annorum. [Derb'.?]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 215.]

22. REGINALDUS DE BATHON'. Inq. p. m.

Est propinquior hæres ejus et filius Reginaldus filius Reginaldi de Bathon', et est ætatis quindecim annorum. [Somerset'.?]

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 210.]

23 a. ROGERUS DE CROFT. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod obiit die Jovis proxima post festum Sancti Mathæi anno eodem [39°]. Item dicunt quod Henricus fuit filius ejus et hæres est, et est de ætate sexdecim annorum. Item dicunt quod prædictus Henricus desponsatus fuit per spatium quinque annorum ante obitum patris sui.

Lancastr.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 219.]

23 b. De anno 36 Hen. III., nº 81.

24. JACOBUS DE PUTTON'. Inq. p. m.

Willielmus de Putton', filius prædicti Jacobi, propinquior hæres ejus et plenæ ætatis . . . . Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 210, 236.]

25. RICARDUS DE LINDON'. Inq. p. m.

Simon de Lindon', filius dicti Ricardi, est propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 199.]

26. GALFRIDUS DE BAGGESATE alias BAGESSETE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Alicia de Froxle filia cujusdam amitæ dicti Galfridi, quæ erat senior, est una hæredum: et Alicia de Tywe [et] Johanna de Hurul'?, amitæ dicti Galfridi, sunt propinquiores hæredes dicti Galfridi, quarum 'Alicia' junior istarum est de ætate quadraginta annorum. Item dicunt quod prædictus Galfridus obiit die Lunæ proxima ante diem Sanctorum Fabiani et Sebastiani anno prædicto [39°.]

- 27. De metis et divisis soli Regis de La Landa de Bamfeld'.
- 28. GILBERTUS DE SEGRAVE, defunctus, FILIUS STEPHANI DE SEGRAVE, defuncti. De eschaeta.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II, 198.]

- 29. WILLIELMUS FILIUS NICHOLAI DE HEDELESBUREGH' alias EDELESBURG', rectatus de morte Constantiæ de Sancto Albano, quæ fuit de ætate unius anni et dimidii.
- 30. De reparatione pontis de Sanford' in comitatu Middlesex'.
- 31. MARGARETA QUE FUIT UXOR WILLIELMI DE FERRARIIS QUONDAM COMITIS DERB'. Extentæ terrarum de quibus eadem Margareta dotem suam clamat. Robertus de Ferrariis, filius et hæres prædicti Comitis, infra ætatem et in custodia Regis existit.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 174, 183, 187.]

32. GILBERTUS DE SEGRAVE. Inq. p. m.

Nicholaus de Segrave filius prædicti Gilberti propinquior hæres ipsius est, et est de ætate septendecim annorum.

Leicestr'.

Nicholaus filius Gilberti est hæres propinquior, et est ætatis sexdecim annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 198.]

- 33. RICARDUS Gos alias LE Gos, qui obiit in prisona de Newgate. Inq. p. m. Quidam Johannes filius Tholy est propinquior hæres ipsius Ricardi, et est de plenaria ætate secundum consuetudinem prædictæ civitatis Lincoln'. Lincoln'.
- 34. WILLIELMUS DE LA FALEIS alias FALES' alias FALEYSE. Inq. p.m.

  Elias filius dicti Willielmi est propinquior hæres dicti Willielmi et plenæ ætatis. Domina Ida quæ fuit uxor domini Eliæ de la Fales', fratris primogeniti prædicti Willielmi, dotata est.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus de Faleyse tenuit in dominicum in Fordingebrug' dimidiam carucatam terræ de hæreditate Aliciæ quondam uxoris suæ. \* \* Dicunt etiam quod dicta terra de Fordingebrug' debet descendere Eliæ de La Faleyse filio dictorum Willielmi et Aliciæ hæreditariè; et quod . . . . . plenæ ætatis.

[Vide n° 3, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., I. 213; II. 212, 214.]

35. HENRICUS DE HAUVILL' alias HAUVILE, defunctus. De lestagio.

Idem Henricus habuit duos filios, Radulphum et Thomam; et Radulphus primogenitus duxit uxorem et ex ea procreavit duos pueros in vita ipsius Henrici, et per filium primogenitum 'ipsius Radulphi' dominus Rex habet custodiam et est in seisina usque ad ætatem ipsius pueri.

Lincoln'.

Uxor dicti Henrici dotata est.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 169, 175, 182, 331.]

36. RADULPHUS DE BETHUM alias BUTHUM, defunctus. De terris suis, &c.
Dictus Radulphus de Buthum obiit die Dominica proxima ante festum
Sancti Gregorii anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis
tricesimo octavo.

Lancastr'.

[Vide a° 38 Hen. III. n° 41, et a° 41 Hen. III. n° 24; et Excerpta è Rot. Fin., II. 53, 133, 251.]

37. MATTHÆUS LE VENUR alias VENOUR. Inq. p.m.

Robertus filius ejus propinquior hæres suus [est], et de ætate viginti octo annorum.

Leicestr'.

38. WILLIELMUS DE CANTILUPO alias DE KALNA, nuper defunctus.

Dicunt [juratores] quod quidam puer, nomine Georgius, est proximus hæres præfati Willielmi [de Cantilupo] et quod non est omnino de ætate trium annorum.

Quidam redditus assignatus fuit Johanni de Montealto per chartam præfati . . . . . . Cantilupo cum filia sua.

[Vide a° 38 Hen. III. n° 46; et Excerpta è Rot. Fin., II. 100, 113, 195, 209.]

39. JOHANNES DE LUNGVYLERS, defunctus? Extenta terrarum quæ fuerunt ejusdem Johannis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 271.]

‡ 40. ROBERTUS DE MUSCHAUMP. Inq. p.m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 87, 90, 98, 112, 207.]

40. ISABELLA DE FORD FILIA ODINELLI DE FORD. Inq. p. m.

Hæc omnia prædicta [messuagia, terras, &c.] tenuit de domino Rege in capite. \* Hæredes ejusdem sunt Isabella de Huntercumbe de ætate viginti quatuor annorum, et duæ filiæ Comitis de Strathern', scilicet, Murielda [alias Muriella] de ætate decem annorum, et Marjoria de ætate sex annorum. Dicunt etiam præjurati quod dicta Isabella tenuit de domino Willielmo de Huntercumbe, Ford', Crukum, Kenemeriston. \* \* Propinquior hæres ejus est Ricardus de Ford' miles, avunculus ejusdem Isabellæ defunctæ, de ætate viginti sex annorum.

Est etiam partitio propartis dicta Isabella de Ford de terris, &c. qua fuerunt Roberti de Muschamp, qua propars dividitur in duas partes, videlicet, inter Isabellam uxorem Willielmi de Huntercumbe et Muriellam et Margeriam filias Comitis de Strathern'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 207, 209.]

41. ROBERTUS DE PONTE FRACTO. Extenta terræ quam tenuit in comitatu Somereet'.

- 42. MATILDA FILIA ASTELLI DE BUNTINGFORD', rectata de morte quorundam extraneorum unde non est culpabilis.
- 43. WILLIELMUS LE ESQUIER, ROBERTUS DE CACHECU. ET WILLIELMUS LE CLERC alias CLERICUS, rectati de morte Roberti de Vallibus, odio et atia, per Beatricem quondam uxorem suam.
- 44. FRATER SILVESTER HEREMITA. Breve ad q. d.
- \* 45. ALICIA QUE FUIT UNOR ADE FILII GILBERTI, defuncti. De terra quam dictus Adam tenuit in feodo die quo ipsam Aliciam desponsarit, de qua contentio est inter dictam Aliciam et Gregorium Prat.
- † 46. THOMAS PYCOT, DE RADECLIVE. Inq. p. m.

Petrus filius Thomæ Picot est propinquior hæres prædicti Thomæ Picot, et est de ætate viginti octo annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 98, 115, 204.]

† 47. Petrus de Sowe, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

## 40° Hen. III.

- 1. Deest. [Henricus Gobolde.]
- 2. Deest. [Johannes Le Rus.]
- 3. WILLIELMUS MAY alias LE MAY. Inq. p. m.

Willielmus May filius ejus propinquior hæres ejus est, et de ætate viginti quatuor annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 223.]

- 4. ROBERTUS FILIUS ROBERTI COMPEIN alias CUMPAYN alias CHAMPIUN, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 5. WILLIELMUS LE FRANCEYS. Inq. p. m.

Willielmus filius Willielmi Le Franceys est propinquior hæres ejus et ætatis viginti sex annorum. Salop'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 244, 282, 283.]

6. ELIZABETHA TAYLEBOYS alias TAYLBOES. Inq. p. m.

[Dicunt jurati] quod Robertus Taylboes, filius prædictæ Elizabethæ, propinquior hæres ejus est, et quod est ætatis quadraginta annorum ad minus.

Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 244, 268.]

7. Galfridus Tregoz. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Galfridus obiit die Sabbati proxima ante festum Apostolorum Simonis et Judæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo nono. Dicunt etiam quod Robertus Tregoz filius ejusdem Galfridi propinquior hæres est, et habuit ætatem viginti quatuor annorum die Sancti Benedicti proximo præterito anno regni Regis Henrici prædicti quadragesimo.

Norfolc'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 220, 229.]

- 8. Johannes de Duniton' alias Donigton', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 9. WALTERUS DE WODEKOK, suspensus. De eschaeta.
- 10. JULIANA DE CULTURA. De terra quam dimisit Radulpho Le Bret defuncto ad terminum vitæ ipsius Radulphi.
- 11. ROBERTUS LE PETIT, FILIUS ET HERES EMME DE REDFORD'. [Breve tantum.] De toftis que Arnaldus Le Galays, quondam vir ipsius Emmæ et pater prædicti Roberti, tenuit ad vitam suam secundum legem Angliæ de hæreditate prædictæ Emmæ; et in quæ Walterus Le Galays, filius prædicti Arnaldi de secunda uxore sua, post mortem ipsius Arnaldi se intrusit, dum idem Robertus fuit in peregrinatione sua versus terram Jerosolimitanam; qui quidem Walterus postea feloniam commisit.
- 12. PRIOR ET CANONICI DE BRIWETON'. De prioratu et hundredo de Briweton'.
- 13. De anno 50º Hen III. nº 63.
- 14. Johannes de Sancto Claro. De terra quam tenuit tam de honore Boloniæ quam aliter.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 138.]

15. WILLIELMUS LE AREBLASTER' alias ARBLASTAR' DE GEVELDALE alias GOVELDALE. Inq. p. m.

Dictus Willielmus habuit tres sorores, scilicet, Aliciam, Evam, et Aviciam. De Alicia venit Walterus, et est filius ejus et hæres, et plenæ ætatis. De Eva venerunt Cecelia et Alicia, et plenæ ætatis sunt. Et de Avicia venit Alanus qui est plenæ ætatis. Et sunt hæredes prædicti Willielmi.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 244.]

16. WILLIELMUS DE HOKESHAM. Inq. p. m.

Propinquior hæres ejus est Willielmus filius suus, et est ætate quatuor annorum. Devon'.

[Vide nº 52 hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 458?]

17. WILLIELMUS DE PARIS alias PARYS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Radulphus Ivaus propinquior hæres ejus est ex parte primogenitæ sororis dicti Willielmi de Parys, et habet medietatem dictarum terrarum per præceptum domini Regis. Dicunt etiam quod Robertus Le Gustur cohæres est dicti Radulphi Ivaus ex parte alterius sororis ejusdem Willielmi de Parys, et est de ætate viginti octo annorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 222, 226.]

18. ROBERTUS LE BEL. Inq. p. m.

Adam Le Bel, filius prædicti Roberti Le Bel, est hæres ipsius, et est de ætate triginta annorum.

Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 241,]

- 19. Baldewinus de Ripariis, defunctus intestatus. De bonis et catallis ejus venditis per Ceciliam uxorem ejus et alios.
- 20. De anno 42º Hen. III. nº 28.
- 21. HENRICUS DE CHAUMFLUR' alias CHAMFLUR' alias CAMPO FLORIDO. Inq. p. m.

Hillarius de Campo Florido filius ejusdem Henrici primogenitus est hæres ejus, et est de ætate quadraginta annorum. Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 221.]

22. WILLLIELMUS DE SHELFORD' alias SELFORD', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 213, 221.]

- 23. WILLIELMUS BELET. Inq. ad q. d.
- 24. JOHANNES DE KYNARDEL' alias KINARDESL'. Extenta terrarum, eò quod contentio est inter Regem et Rogerum de Clifford de custodia terræ et hæredis dicti Johannis, et de maritagio ejusdem hæredis.
- 25. Robertus de Haselingfeld'. De terra quam tradidit ad firmam Hugoni de Essex' defuncto.
- 26. Homines de dominico Regis de Redleg'. De consuetudinibus suis in foresta de Dene.
- 27. MAGISTER HENRICUS LUVEL alias LOVEL, Cocus Reginæ. Inq. ad q. d.
- 28. WILLIELMUS DE BEVILLE alias BEUVIL'. Inq. p. m.

Randulphus filius suus primogenitus et legitimus est hæres ejus, et fuit de ætate novem annorum tertio die post festum Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo primo.

Stafford'.

29. RADULPHUS DE GRENDON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod quando scutagium currit prædictus Radulphus respondet, ut attornatus domini Andreæ fratris sui, domino Comiti Derb', de octava parte feodi unius militis. Item dicunt quod Robertus filius Radulphi de Grendon' propinquior ejus hæres est, et est de ætate quatuordecim annorum.

Derb'.

- 30. Hugo Le Bigod alias Bigor. Inq. ad q. d.: de terra quam Osbertus de Bolebec tenuit de Rege.
- 31. HUGO DE CAPIS alias CAPES. Inq. p. m.

Thomas de Capes, filius prædicti Hugonis primogenitus, est hæres ipsius, et fuit de ætate quindecim annorum ad festum Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo.

Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., IL 244.]

# 32. HENRICUS DE HAUVILL' alias HAUTVILL.' Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Henricus habuit in Lenn' xlvii. solidatas de quibus relicta ejus habet medietatem in dotem. Dicunt etiam quod Henricus filius Radulphi filii Henrici, de quo agitur, propinquior hæres ejus est, et post mortem Radulphi de Hauvill' cognati sui, descenderunt ei c. solidatæ per annum in Lenn' et in Ketleston', et post mortem Petri cognati sui xl. solidatæ per annum in Reynham; et quod dictus hæres est ætatis undecim annorum; et quod Thomas de Hauvill' qui nunc dictas terras tenet et redditum, et jam ad festum Apostolorum Petri et Pauli proximo futurum per quatuor annos tenuerit, die quo pater suus obiit apud Lynford' in comitatu Bukingham, venit apud Reynham ad capiendam seisinam per se tanquam de dono patris sui, et in crastino apud Dunton'.

Norfolc'.

Sunt etiam inquisitiones de lestagio quod Henricus de Hauvill' defunctus habuit, &c.

Dicunt [juratores] quod prædictus Henricus obiit seisitus de prædicto lestagio [in villa de Lenn',] et quod Thomas de Hauvil' filius ejusdem Henrici post decessum ipsius Henrici dictum lestagium tenuit, et Amicia quæ fuit uxor ejusdem Henrici habuit dotem suam de dicto lestagio. Item dicunt quod non est eschaeta domini Regis nisi ratione Henrici de Hauvil' filii Radulphi, hæredis ipsius Henrici, infra ætatem existentis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 169, 175, 182, 331.]

# 33. Fratres Sancti Augustini Heremitar' de Clayhangre. Inq. ad q. d.

# 34. WILLIELMUS DE ALBA MARA. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Anora, Isabella, Katerina, Matilda et Agnes, filiæ Roberti de Alba Mara, propinquiores hæredes ejus sunt; quarum Anora, Katerina, et Agnes defunctæ et hæredes habent legitimæ ætatis, excepto tamen quod dicta Agnes hæredem habet, sed nesciunt utrum sit vivens vel defunctus.

Propinquiores hæredes ejus sunt Thomas de Evercy, Isabella de Sloustr', Ricardus de Stanling, Matilda de Stanleg', et sunt plenæ ætatis, et Willielmus filius Willielmi Hathewy est adhuc unus cohæredum, et est de ætate duodecim annorum.

Hereford'.

Quinque hæredes sunt ejusdem manerii [de Ruardin], videlicet, Thomas Deversy, Isabella soror prædicti Willielmi, Ricardus de Stanleye, quorum unusquisque est plenæ ætatis, Matilda soror prædicti Willielmi plenæ ætatis, et Willielmus Hathewy de ætate duodecim annorum.

Gloucestr'.

Thomas de Evercy filius Annoræ de Alba Mara, Isabella de Alba Mara, Ricardus de Stalling' filius Katerinæ de Alba Mara, et Matilda de Alba Mara, qui sunt de plenaria ætate, et Willielmus filius Willielmi Hathewy, qui est de ætate duodecim annorum, propinquiores hæredes sunt.

Gloucestr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 228, 229.]

35. ROBERTUS DE PARCO. Inq. p. m.

Henricus de Parco, filius supradicti Roberti primogenitus, hæres suus est propinquior et plenæ ætatis. [Wigorn'.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 236.]

36. HENRICUS LE CHAMBERLENG'. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Henrici est propinquior hæres ejus, et fuit die Veneris proximo post festum Sancti Mathæi Apostoli proximo præteritum de ætate viginti annorum. Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., 11, 229.]

- 37. Hugo de Loges. De balliva quam ipse tenuit in foresta de Canoc, &c.
- 38. STRPHANUS CUT alias CUTH. De extenta et eschaeta terrarum quas dictus Stephanus tempore Regis Henrici secundi tradidit Reymundo de Burganvill' Constabulario Castri Nottingham' ad inveniendum eidem Stephano et uxori sua necessaria omnibus diebus vitas sua, &c.

[Vide ao 39 Hen. III. no 20.]

39. RADULPHUS DE KANC'. De eschaeta.

Molendinum de Bradepol cum messuagio et aliis pertinentiis suis datum fuit Radulpho de Kanc' in liberum maritagium cum Christina filia Ivonis de Morevill' per eundem Ivonem patrem suum, et fuit ipsa Christina Bastarda. Et postea eadem Christina de prædicto Radulpho unicum habuit filium 'qui infra ætatem obiit,' et postea obiit prædicta Christina, et tenuit prædictus Radulphus prædictum molendinum cum pertinentiis suis secundum legem Angliæ.

Tandem oriebatur contentio de dicto molendino inter prædictum Radulphum et Radulphum de Gorges, qui Elenam filiam et unam hæredum prædicti Ivonis de Morevill' ceperat in uxorem. Dorset'.

40. ISABELLA alias SIBILLA DE BROC. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Sibilla nullum hæredem de corpore suo procreatum habuit; sed habuit tres sorores, scilicet, Edelinam, Aliciam, et Clementiam. Et ignorant utrum Edelina habuit hæredem de se, vel non. Et Alicia habuit duas filias, scilicet, Emmam et Feliciam. Emma vero habuit unum filium, scilicet, Petrum de Hautoft. Et Felicia habuit unum filium, scilicet, Nicholaum de Wancy. Et Clementia habuit unum filium, scilicet, Angerum de Tatelinton'. Et dicunt quod isti tres sunt propinquiores hæredes ejusdem Sibillæ, et sunt plenæ ætatis.

Prædicta Sibilla obiit sine hærede de se. Et habuit tres sorores hæredes suos, videlicet, Edelinam quæ fuit uxor Stephani de Turnham; et Aliciam quæ fuit uxor Willielmi Harang; et Clementiam quæ fuit uxor Willielmi Malleseveres. Unde dicunt [juratores] super sacramentum suum quod nesciunt nominare hæredes prædictæ Edelinæ quia non sunt in comitatu Salop'. De prædicta Alicia exierunt duæ filiæ, scilicet, Emma senior, de qua exiit Petrus Hotoft qui est unus hæredum prædictæ Sibillæ, et Felicia junior de qua exiit Nicholaus de Wauncy unus hæredum. De Clementia autem exiit

Aungerus de Tatlinton' primogenitus unus hæredum prædictæ Sibillæ. Dicunt etiam desicut Aungerus est de sorore, et Nicholaus et Petrus sunt de neptibus, eis videtur quod Aungerus propinquior hæres est dictæ Sibillæ. De ætate dicunt quod Petrus de Hotoft et Nicholaus et Aungerus sunt plenæ ætatis. De ætate [hæredum?] prædict Edelinæ nesciunt cujus ætatis sint.

[Vide ao 38 Hen. III. no 45.]

41. WALTERUS DE PAVELY. Inq. p. m.

Reginaldus de Pavely miles, filius prænominati Walteri, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 233, 235.]

- 42. De diversis eschaetis; videlicet, de messuagio quod quondam Robertus de Muscegros tradidit Ricardo Clerico defuncto ad vitam suam:—de terra quæ fuit quondam Thomæ Le Lod qui obiit sine hærede:— de terra quæ fuit quondam Walteri Hoggel alias Uggel qui obiit sine hærede:—de domo quæ fuit Roberti Taburel qui fugitivus est:—et de domo quæ fuit Nicholai Barun et Eustachii fratris ejus qui fugitivi sunt.
- 43. ADAM DE CRANEWELLE. Extenta terrarum suarum, pro eo quod vicecomes Lincoln' eum ad se militem faciendum distringit.
- 44. WILLIELMUS DE AUBEMARLE. Inq. p. m.
- 45 a. De statu Castri Regis de Halleye in comitatu Essex'.
  - 45 b. DAVID DE FLITTEWYK'. Extenta terræ suæ pro eo quod Vicecomes

    Bedford' eum ad se militem faciendum distringit. Mater ejus
    dotata est.
  - 46. De anno 50° Hen. III., nº 64.
- \* 47. HENRICUS FILIUS SEWALLI. Extenta terræ suæ pro eo quod Vicecomes

  Nottingham' eum ad se militem faciendum distringit.
- \* 48. Robertus de Scales et Alicia de Scales. De feoffamento per quod clamant maneria de Rewenhale (Essex), et Neweseles (Hertford), de dono Petri de Roffa, avunculi prædicti Roberti; qui quidem Petrus obiit die Ascensionis Domini anno regni Regis tricesimo nono, et paululum ante mortem suam eodem die habitum Templariorum suscepit.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 208, 326.]

† 49. GALFRIDUS DE AVENEYE alias AVENE. Inq. p. m.

Johannes filius ejus propinquior hæres ejus est, et habet plenariam ætatem suam.

Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., 11., 246.]

† 50. WILLIELMUS DE MARUN, ROBERTUS FILIUS RANULPHI, ROGERUS HORN', ROBERTUS FILIUS ROBERTI, ET RADULPHUS FRATER EJUS, rectati, odio et atia, de morte Willielmi de Langside.

Prædicti Willielmus de Marun et alii, imprisonati prius per contentionem habitam inter eos et Jordanum de Langside cognatum Willielmi de Langside, ipsum Jordanum verberaverunt et male tractaverunt, et eo odio et atia per consilium et consensum dicti Jordani appellat Henricus de Langside pater Willielmi de Langside prædictos Willielmum de Marun et alios. Dicunt etiam [juratores] quod Robertus filius Willielmi de Marun percussit dictum Willielmum de Marum per medium dorsum quodam cultello, unde statim obiit, et in prædicta forcia fuerunt Johannes filius Thomæ de Marun et Galfridus filius Agnetis de eadem qui similiter alios ictus ei dederunt, et statim post factum fugerunt, qui inde culpabiles sunt. Lincoln'.

- † 51. WILLIELMUS HERVIT alias HERVEY. [Inq. p. m.?—Inquisitio deleta est.]
- † 52. WILLIELMUS DE HOCKESHAM, defunctus. De terra de Hockesham.

Dicunt [jurati] quod custodia terræ de Hockesham et hæredis Willielmi de Hockesham nihil valet per annum, eo quod dictus Willielmus feoffavit et seisivit Willielmum de Punchard in legitima potestate sua de tota terra de Hockesham cum pertinentiis die Dominica proxima ante festum Sanctæ Crucis in Maio anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo nono, et postea vixit usque ad festum Sanctæ Lucæ Virginis anno regni quadragesimo. \* \* \* Primogenitus filius suus habuit ætatem quatuor annorum ad Pascha nunc præteritum.

[Vide nº 16 hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 458?]

- † 53. Simon de Monte forti Comes Leicestr'. Inq. ad q.d.
- † 54. THOMAS DE DUNELM'. P. m. Breve tantum.

  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 222.]
- † 55. WALTERUS DE ASSELEG' alias ASHLE, rectatus, odio et atia, de morte Walteri Titwine alias Tydewyne.

#### 41º Hen. III.

- 1. Deest. [RICARDUS DE LOPITON'.]
- 2. RADULPHUS DE MUCHAUNS alias MUSCHAMP. Extenta terræ suæ pro eo quod Vicecomes Nottingham eum ad se militem faciendum distringit-
- 3. Johannes de Munemuth' alias Munemue. Inq. p. m.
  - Domina Albretha de Boterell' et domina Johanna de Nevil' propinquiores hæredes ejus sunt et plenæ ætatis. Wiltes'.
  - Albretha de Botereaus et Johanna de Novilla hæredes propinquiores ejus sunt: quarum Albretha est ætatis plus quam sexaginta annorum, et dicta Johanna ætatis plus quam quadraginta annorum. Dorset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 41, 264.]

4. ERNISIUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Gilbertus filius ejus propinquior hæres ejus est et viginti septem annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 263.]

5. JOHANNES DE FOLEVYLLE alias FOLEVILE.

Extenta terræ suæ pro eo quod Vicecomes Leicestr' eum ad se militem faciendum distringit.

6. JORDANUS LE FRANKELEYN. Inq. p. m.

Ricardus filius Ricardi filii Jordani est hæres propinquior dicti Jordani, et est ætate sexdecim annorum anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo primo 'ad festum Sancti Michaelis.'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 261.]

7. RICARDUS DE HEYRAZ alias HEREZ alias HERAZ. Inq. p.m.

Radulphus filius Ricardi de Heraz propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti duorum annorum. Wiltes'.

[Vide ao 43 Hen. III. no 19; et Excerpta è Rot. Fin., II. 258, 337.]

8. ROBERTUS TAYLEBOYS alias TALEBOYS.

Margeria quæ fuit uxor dicti Roberti dotata est ex præcepto dominæ Reginæ quæ modo habet custodiam dictarum terrarum ratione quorundam debitorum quæ dictus Robertus debuit in Judaismo; et Robertus filius dicti Roberti est hæres propinquior et plenæ ætatis. [Inquisitio capta anno 42°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 244, 268.]

9. RICARDUS DE CATERHALE alias CATERALE. Inq. p.m.

Radulphus de Caterhale est filius ejusdem Ricardi et propinquior hæres et de plena ætate. [Inquisitio capta anno 43°.] Lancastr'. [Vide aº 42 Hen. III. nº 13.]

- 10. RICARDUS BAUDRI, utlagatus. De anno et die, cum vasto, qui ad Regem pertinent.
- 11. Robertus de Barevill'. Inq. p. m.

Johanna et Alicia filiæ prædicti Roberti sunt propinquiores hæredes ejusdem Roberti. Et prædicta Johanna est de ætate sex annorum et dimidii; et Alicia est de ætate quinque annorum. Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 116, 320.]

12. Johannes de Lessinton' alias Laxinton' alias Lexinton'. Inq. p. m.

Henricus de Lexinton', Lincoln' Episcopus, est propinquior hæres prædicti Johannis et ætatis quadraginta annorum.

Essex'.

Dominus Henricus de Lessinton', Episcopus Lincoln', propinquior hæres ejus est et ætatis sexaginta annorum et amplius. Nottingham'.

[Vide ao 42 Hen. III. no 7; et Excerpta è Rot. Fin., II. 250, 287.]

13. OTTHO FILIUS WILLIELMI, defunctus. Extenta terræ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 257.]

- 14. ROGERUS SCISSOR alias CISSOR, nuper defunctus. De eschaeta.
- 15. JOHANNES DE BLENDECK alias BLENDEC. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus de Blendec, filius prædicti Johannis, est propinquior hæres prædicti Johannis de Blendec, et quod idem Henricus est plenæ ætatis, et est de ætate triginta sex annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 251, 425, 435.]

16. ALICIA QUE FUIT UXOR PHILIPPI DE BEVERINGTON'. Inq. p. m.

Est autem propinquior hæres ejus Walterus dictæ Aliciæ legitimus filius, et est plenæ ætatis viginti duorum annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 256.]

17. WILLIELMUS FUKERAM alias FOKERAM. Inq. p. m.

Propinquiores vero hæredes ejus sunt duæ filiæ, quarum primogenita est ætatis duodecim annorum; altera vero novem annorum.

Gloucestr'.

Idem Willielmus tenuit quandam terram de Ricardo Fokeram fratre suo.

18. JOHANNES BAUDET. Inq. p. m.

Elias filius dicti Johannis est propinquior hæres ejusdem Johannis et octodecim annorum.

Southampton'.

19. THOMAS DE HODRESHALE alias HUDERESHALE. Inq. p. m.

Robertus filius ejus est propinquior hæres ejus, et est plenæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 251.]

20. AGNES PEVEREL alias PEVREL. Inq. p. m.

Thomas Peverel filius prædictæ Agnetis est propinquior hæres ejusdem Agnetis, et est ætatis triginta annorum. Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 253.]

21. WILLIELMUS MAUDUYT alias MAUDUT. Inq. p. m.

Willielmus Maudut, filius dicti Willielmi defuncti, propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta sex annorum. Roteland'.

Willielmus Maudut filius ejusdem Willielmi est propinquior hæres ejus, et est de ætæte triginta et quatuor annorum. Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 254, 395.]

22. HUGO DE CHIKEHULL' alias CHUKEHUIL'. Inq. p. m.

Alanus de Chukehull', filius ejus primogenitus, est propinquior hæres dicti Hugonis et plenæ ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 250, 353.]

23. STEPHANUS HARINGOD'. Inq. p. m.

Willielmus Haringod est filius et hæres ejus, et est ætatis quadraginta annorum. Cant'.

24. RADULPHUS DE BETHUN. Inq. p. m.

Robertus de Bethun est hæres propinquius dicti Radulphi, et de ætate plenaria est.

Lancastr'.

[Vide a° 38 Hen. III. n° 41; et a° 39 Hen. III. n° 36; et Excerpta è Rot. Fin., II. 53, 133, 251.]

25. RADULPHUS SUPER TEYSE. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Willielmus super Teyse, filius Walteri super Teyse, est propinquior hæres prædicti Radulphi. Et dicunt quod idem Willielmus est ætatis viginti quatuor annorum et plus. Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 248.]

- 26. ABBAS DE COGESHALE. Inq. ad. q. d.
- 27. WALRANUS DE HORTON'. De eschaeta.

Cum Normanni disseisiti essent de terris suis in Anglia, dictus Walranus dimisit filio suo primogenito, nomine Walrano, terram quam habuit in Normannia. Et tanquam Anglicus tenuit se ad terram quam habuit in comitatu Northumbrise. Et in ea vixit pacifice usque diem obitus sui, et de ea seisitus obiit die Sancti Bartholomsei anno regni Regis Henrici quadragesimo primo. Utrum autem sit eschaeta domini Regis, necne, nesciunt [jurati] judicare. Et dicunt quod dicta terra valet per annum in omnibus extibus 20l. 7s. 5d. cum dote Agnetis quæ fuit uxor dicti Walrani quæ infra dictam summam computatur. Item dicunt jurati quod dictus Walranus habuit duos filios et unam filiam, præter filium suum cui dimisit terram quam habuit in Normannia.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 264.]

28. JOHANNES DE TRAILY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes de Traily, filius prædicti Johannis, propinquior hæres ejus est, et quod est ætate viginti et trium annorum.

Bedford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 105, 129.]

29. ROGERUS DE HUNTINGFEUD' alias HONTINGFEUD'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus filius ejusdem Rogeri de Huntingfeud est primogenitus et hæres ipsius Rogeri, et quod erit viginti annorum ad festum Sancti Bartholomæi anno regni Regis Henrici quadragesimo primo.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 264.

30. WILLIELMUS DE CARLETON' alias EST CARLETON'. Inq. p. m.

Nomina hæredum [videlicet filiarum suarum], Alicia uxor Willielmi de Brokedis quæ est triginta annorum ætatis vel pluris: Isabella uxor Roberti de Willeholm quæ est viginti sex annorum ætatis; Agnes, quæ est non maritata, quæ est viginti octo annorum ætatis; Matilda, quæ non est maritata, quæ habet circa viginti annos ætatis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 259.]

31. WALTERUS DE WASSINGLE. Inq. ad q. d.

- 32. THOMAS DE SWABY ET RADULPHUS DE GRENDALE. Extenta terrarum suarum pro eo quod Vicecomes Lincoln' eos ad se milites faciendos distringit.
- 33. HENRICUS ENGAYNE. Inq. ad q. d.
- 34. PATRICUS CHAWRCES. Inq. ad q. d.
- 35. Odo de Hodenet alias Hodenhet. Inq. ad q. d.
- 36. ABBAS DE LAVENDEN'. Inq. ad q. d.
- 37. HUGO KINSITHELEG' alias KINSEDELE. Extenta terrarum suarum pro eo quod Vicecomes Salop' eum ad se militem faciendum distringit.
- 38. RADULPHUS FILIUS NICHOLAI DE AYTON'. De ejectione dicti Radulphi de quadam terra de qua Nicholaus pater ejus eum feoffaverat per tres annos ante promulgationem utlagarics in eundem Nicholaum.
- 39. ROGERUS FILIUS MATILDÆ, JOHANNA FILIA EJUSDEM ROGERI ET HENRICUS FILIUS MABILIÆ, appellati, odio et atia, de morte Willielmi Gorge quem Robertus Belky interfecit, et Ivo filius dicti Rogeri et frater dictæ Johannæ tenuit dictum Willielmum dum idem Robertus eum interfecit.
- 40. ADAM DE LA GRANETTE, rectatus, odio et atia, de morte Roberti de La Hale.
- 41. De intrando parcum Walteri de Tatteshale et in eo fugando, &c.
- 42. Placita terræ, &c. in variis comitatibus.
- † 43. GALFRIDUS DE STOKES. Inq. p. m.

Johannes filius Pauli, consanguineus prædicti Galfridi, est . . . . . . . . . . . Derb'.

#### 42º Hen. III.

1. ROBERTUS LE VELU. Inq. p. m.

Quidam Johannes filius dicti Roberti proximus hæres est; et est in transmarinis partibus; et est de ætate triginta annorum et amplius.

Bedford'.

2. Johannes filius Nicholai. Inq. p. m.

Nicholaus de Mordene est propinquior hæres ejus, et est plenæ et legitimæ ætatis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 289.]

3. Lucas de Terling' alias Terlinges. Inq. p. m.

Hubertus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est ætatis triginta et quatuor annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 291.]

4. PRIOR DE MERTON'. Inq. ad q. d.

- 5. GRIFFINUS DE BRUMFELD, alias BROMFELD', qui a fide Regis recessit.

  Extenta terræ quam tenuit in dotem uxoris suæ de hæreditate hæredis Henrici Thuchet qui est infra ætatem.
- 6. ROBERTUS DE HUCHAM alias HUGHAM. Inq. p. m.

Robertus de Hugham, filius ejus, propinquior hæres ejus est, et est ætatis octo annorum. Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 298.]

7. HENRICUS DE LESSINTON' QUONDAM EPISCOPUS LINCOLN'. Inq. p. m.

Ricardus de Marcham et Willielmus de Sutton' sunt propinquiores
hæredes ipsius Episcopi. Et Ricardus de Marcham est quinquaginta approxima et Willielmus de Sutton' meetis quadraginta

hæredes ipsius Episcopi. Et Ricardus de Marcham est quinquaginta annorum; et Willielmus de Sutton' ætatis quadraginta annorum. Margeria quæ fuit uxor domini J[ohannis] de Lessinton' dotata est.

Nottingham'.

[Vide ao 41 Hen. III. no 12; et Excerpta è Rot. Fin., II. 250, 287.]

8. RADULPHUS BASSET, DE WELLEDON'. Inq. p. m.

Ricardus Basset est ejus propinquior hæres et de ætate triginta annorum et amplius.

Leicestr'.

Ricardus Basset filius . . . . . Radulphi Basset est propinquior hæres ejusdem Radulphi et plenæ ætatis. Northampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 252, 273.]

9. BARTHOLOMÆUS DE LA CHAPELE alias DE CAPELLA. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod quædam Johanna filia dicti Bartholomæi propinquior hæres ejus est; et quod ipsa fuit de ætate unius anni et dimidii ad festum Sancti Johannis Baptistæ proximo præteritum.

Buckingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 31, 296.]

- 10. CECILIA DE HAUVILL', defuncta. Extenta terræ quam dicta Cecilia tenuit ut liberum maritagium suum quod Hugo de Nevill' pater suus sibi dedit: quæ terra per mortem dictæ Ceciliæ jure hæreditario acciderit Henrico de Hauvill', filio Radulphi de Hauvill' et ipsius Ceciliæ, qui est infra ætatem.

  Leicestr'.
- 11. MARGERIA DE WYNEQUIKE. Inq. p. m.

  Ricardus de Thorinton' propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis.

  Lancastr'.
- 12. Johannes de Averenges alias Averenges alias Aferenges. Inq. p. m. Idem Johannes habuit die quo obiit, die Jovis proxima ante festum Sancti Martini anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo secundo, tres filias hæredes, videlicet, Johannam primogenitam de ætate novem annorum, et Margaretam de ætate sex annorum, et Elizabetham de ætate trium annorum. Oxon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 147, 266, 314.]

#### 13. RICARDUS DE KATERALE.

Radulphus de Katerale est propinquior hæres ejus, et est legitimæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide ao 41 Hen. III. no 9.]

## 14. JOHANNES DE PERTONE. Inq. p. m.

Ranulfus filius dicti Johannis est propinquior hæres ejus; et erit ad Pascha proximum sequens, scilicet, anno quadragesimo secundo, ætatis viginti et quatuor annorum. Stafford'.

## 15. WILLIELMUS DE CLIFTON'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus filius ejus est propinquior hæres ejus, et est legitimæ ætatis. Dicunt etiam quod maritatus fuit per patrem suum in vita sua. Lancastr'.

## 16. WILLIELMUS PLOGENET alias PLUGENET. Inq. p. m.

Jocheus filius ejus est ejus hæres . . . . . . . . . ætate viginti annorum ad Pascha anno regni Regis Henrici quadragesimo secundo.

Berk'.

## 17. RICARDUS DE HARECURT alias HARECORT'. Inq. p. m.

Willielmus de Harccurt . . . . . . . . . . . . . . . . de Harccurt est hæres dicti Ricardi propinquior et de ætate triginta annorum et amplius.

Leicestr'.

Dominus Willielmus de Harecort' fuit filius suus primogenitus et hæres, et est de triginta annorum ætatis et amplius. Stafford'.

# 18. ROGERUS LE TAILLUR Inq. p. m. [Breve est de anno 41°.]

Thomasia et Emelina sorores prædicti Rogeri sunt propinquiores hæredes ipsius et de ætate quadraginta annorum et amplius.

Lincoln'.

## 19. JOHANNES DE SANCTO AMANDO. Inq. p. m.

[In dorso brevis.] Inquisitio de valore terræ Johannis de Sancto Amando in Ixninge missa fuit alias, per dominum Willielmum de Busseto sub sigillo meo, in qua continetur quod terra sua quam habuit in Ixninge valet per annum viginti libras, et nullam aliam terram tenuit in balliva mea, et tenuit terram illam de Almarico de Sancto Amando per servitium unius militis: et Lucia soror ejusdem Johannis propinquior hæres ejus est, et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Suffolc'.

Dicunt etiam [juratores] quod domina Lucia, soror dicti Johannis de Sancto Amando, uxor Johannis de Limar', propinquior hæres ejus est. Dicunt etiam quod domina Lucia est de ætate triginta annorum et amplius.

Suffolc'.

Lucia de Sancto Amando, quæ est soror prædicti Johannis de Sancto Amando 'ex parte patris et matris' est proximus hæres prædicti Johannis et est uxor domini Johannis de Lymare, et est plenæ ætatis.

Cant'.

ユ

20. EUSTACHIUS DE LA VAL' alias LAVAL. Inq. p. m.

Henricus de Laval frater ejusdem Eustachii est propinquior hæres ejus, et est plenæ ætatis, scilicet, sexaginta annorum et amplius.

Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 274.]

21. BEATRICIA LA CORONER alias LE CURUNER, QUE FUIT UXOR WILLIELMI LE CURUNER ET FILIA WILLIELMI FILII ODONIS. De valore terræ, et de maritagio ejus.

Dicunt [juratores] quod maritagium prædictæ Beatriciæ pertinet ad dominum Regein, ut intelligunt. Dicunt etiam quod maritagium dictæ Beatriciæ valere potest centum solidos et non amplius ut intelligunt, et hac ratione quia prædicta Beatricia multum oneratur ære alieno, et præter hoc jam præteriit ætatem filios vel filias procreandi, et præter hoc multum oneratur sumptibus puerorum suorum; et etiam magna paupertas ibidem eminet. Northumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 278.]

22. SABINA DE URTIACO, defuncta. De illis qui sectam facere consueverunt ad hundreda dicta Sabina, et post decessum ejus se subtraxerunt, ad exharedationem haredum ipsius Sabina in custodia Regis existentium.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 184, 188, 295.]

23. WILLIELMUS DE BIRTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod marita dicti Willielmi habet tertiam partem totius terræ prædictæ et redditus in omnibus, præterquam in Radeclive unde habet plenariam medietatem tam nomine dotis quam warantiæ. Item dicunt quod Ricardus filius ejus primogenitus est hæres, et est de ætate sexdecim annorum et amplius.

24. WILLIELMUS HEYRUN alias HERUN. Inq. p. m.

Willielmus Herun, filius prædicti Willielmi, est hæres propinquior, et fuit ætatis octodecim annorum in festo Sancti Martini proximo præterito anno supradicto [42]. Northumbr.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 272.]

- 25. MAGISTER JOHANNES DE DA LADE. Extenta manerii sui de Toft.
- 26. Patricius de Chawortes alias Chaors alias Chaurces alias Chaores alias Chawerthes alias Scawrces. Inq. p. m.

Poin filius Patricii de Chaurces propinquior hæres est prædicti Patricii, et est de ætate quatuordecim annorum. Gloucestr'.

Paganus est filius domini Patricii de Chawrces, et est filius ejus primogenitus et hæres ejus proximus, et est de ætate quatuordecim annorum.

Wiltes'.

Johanna quæ fuit uxor Hugonis de Sancto Martino et Margeria quæ fuit uxor Petri filii Hugonis de Sancto Martino dotatæ sunt.

Est etiam assignatio dotis dominæ [? Hawisiæ uxoris dicti Patricii].

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 288, 308, 428.]

27. EDMUNDUS DE LASCY. Inq. p. m.

Henricus de Lascy est verus hæres dicti Edmundi de Lascy, et est ætate octo annorum et dimidii et unius mensis ad festum Sanctæ Mariæ Magdalenæ anno regni Henrici Regis filii Johannis Regis quadragesimo secundo.

Ebor'.

Henricus primogenitus filius Edmundi de Lascy est hæres suus propinquior, et fuit ætatis octo annorum ad Natale Domini anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo secundo. Ebor'.

Henricus filius ejus propinquior hæres ejus est. Cujus ætatis est, dicimus [juratores] quod octo annorum et dimidii et unius mensis et sex dierum ad festum Sancti Jacobi Apostoli anno regni Regis Henrici quadragesimo secundo.

Henricus filius Edmundi de Lascy primogenitus est et hæres suus propinquior, et est ætatis octo annorum et dimidii et quinque ebdomadarum et sex dierum anno Domini 1257.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 249, 356.]

† 28. WILLIELMUS DE FELMINGHAM. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Willielmi de Felmingham plenæ ætatis est, et viginti duorum annorum et amplius, et hæres ejus. Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 289.]

### 43° Hen. III.

1. RADULPHUS DE NORMANVILL'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Thomas de Normanvill', filius dicti Radulphi, propinquior hæres ejus est, et quod est de ætate fere duorum annorum et dimidii. Roteland'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., 309.]

\* 1. RADULPHUS LE NORMAND alias NORMANT. Inq. p. m.

Reginaldus Le Normant est hæres ipsius, et est de ætate viginti octo annorum. Devon'.

2. GODFRIDUS DE AUNOH alias Auno alias Dauno. Inq. p. m.

Ander Dauno propinquior hæres ejus est et ætatis triginta annorum mplius.

Somerset'.

[Vide Inquis. de Incert. temp. Hen. III. nº 252 (p. 182.); et Excerpta è Rot. Fin., 1I. 292.]

3, Johannes de Jarpenvill' alias Jarpenill'. Inq. p. m.

Rogerus de Jarpenill' propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quatuor annorum. Essex'.

4. GALFRIDUS DE DYNAN alias DYNHAM.

Oliverus de Dynham, filius ejus, propinquior hæres ejus est, et est ætate viginti quatuor annorum.

Devon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 293.]

5. Lucas de Kaynes alias Kaynnes. Inq. p. m.

Hæres propinquior prædicti Lucæ vocatur Johannes de Kaynnes filius ejus, scilicet, de ætate viginti sex annorum et amplius. Buckingham'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 313, 315.]

6. RANULPHUS DE PERTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus, frater dicti Ranulphi, est suus proximus hæres, quia dictus Ranulphus sine hærede sui corporis decessit. Item dicunt quod dictus Willielmus est viginti duorum annorum ætatis et amplius. Unde dicunt quod Johanna de Glaselene, quondam uxor Johannis de Perton' patris dicti Willielmi, habet tertiam partem totius dicti tenementi nomine dotis, et Margareta uxor dicti . . . . . . . . fratris dicti Willielmi est petends suam dotem. Stafford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 270, 311.]

7. WILLIELMUS DE KELLET. Inq. p. m.

Willielmus filius ejus . . plenæ ætatis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 299.]

- 8. WILLIELMUS YSUMBERD, alias YSEMBERD, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent de terra quam tenuit de hæredibus Johannis Ysemberd, et de terra quam Ricardus Ysemberd modo tenet.
- 9. REGINALDUS DE BERNIVAL. Inq. p. m.

Wilframus filius ejus propinquior hæres ejus est; et est ætatis quindecim annorum. Wiltes'.

10. RICARDUS FILLOLL'. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem Ricardi propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti trium annorum et dimidii. Tenuit quandam terram de hæreditate Annæ quandam uxoris suæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 326.]

11. GODFRIDUS DE GALOUS ET SIBILLA UXOR EJUS, defuncti.

Hugo filius dicti Godfridi propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 314.]

12 a. Simon de Trop alias Throp'. Inq. p. m.

Northampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin. II. 293.]

12b. Margeria de Blumenhull'. Inq. p. m.

Uxor Galfridi de Broml' est hæres de tribus partibus et vocatur Phelipe; et Johannes filius Willielmi de Ipestan' est hæres proximus alterius quartæ partis; et dicta Phelipe est triginta annis ætatis, et dictus Johannes filius Willielmi est viginti sex annis ætatis.

Stafford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 302.]

13. Adam filius Johannis [in Brevi]-—Adam de Overton' [in Inquisitione]. Inq. p. m.

Johannes filius ejus est propinquior hæres ejus et est plenæ ætatis.
[Inquisitio capta anno 44.]

Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 314, 321.]

- 14. De anno 46° Hen. III. nº 44.
- 15. De anno 48° Hen. III. nº 35.
- 16. SIMON DE SOLAR'. Inq. p. m.

Thomas de Solar' propinquior hæres ejus est, et plenariæ ætatis.

Hereford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 312.]

17. ROGERUS CORBET. Inq. p. m.

Habuit hæredem, Thomam nomine, et est . . vigilia Exaltationis Crucis proximo futura undecim annorum ætatis. Stafford'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 18?, 312.]

18. WILLIELMUS DE DENE. Inq. p. m.

Henricus de Dene, filius ejusdem Willielmi, est propinquior hæres ejusdem Willielmi et plenæ ætatis. Gloucestr'.

Isabella uxor ejusdem Willielmi superstes est, et est una executorum suorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 311, 358.

19. RICARDUS DE HAYRES [in Brevi]—RADULPHUS DE HAYRAZ [in Inquisitione.] Inq. p. m.

Filia præfati Radulphi est propinquior hæres et ætatis unius anni. [Inquisitio capta anno 44°.] [Wiltes'.]

[Vide a° 41 Hen. III. n° 7; et Excerpta è Rot. Fin., II. 258, 337.]

20. Avicia de Columbar'. Inq. p. m.

Matthæus de Columbar' est propinquior hæres dictæ Aviciæ, et est quadraginta annorum et amplius. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 313.]

- 21. De anno 44° Hen. III. nº 35.
- 22. ROBERTUS LE VENUR. Inq. p. m.

Duas habuit filias quæ sunt ejus hæredes, et est una quinque annorum et altera trium.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 326.]

23. WILLIELMUS DE STUTEVILL' alias STOTEVILLE, qui tenuit per legem Angliæ de hæreditate Margeriæ vel Marjoriæ quondum uxoris ejus. Inq. p. m.

Dominus Hugo de Mortuo Mari, filius prædictæ Margeriæ, est propinquior hæres ipsius Margeriæ, et est plenæ ætatis. Wigorn'.

Hugo de Mortuo Mari filius prædictæ Marjoriæ est propinquior hæres ipsius Marjoriæ, et est plenæ ætatis, scilicet, quadraginta annorum.

Salop'.

## [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 302.]

24. WILLIELMUS GERNON alias GERNUN. Inq. p. m.

Radulphus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate . . . . . . amplius. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 23, 292.]

25. HYGERAMUS alias INGERAMUS DE MERK'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Robertus de Merk', filius prædicti Ingerami, est propinquior hæres ejusdem Ingerami. Item dicunt quod idem Robertus est de ætate viginti unius annorum et dimidii. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. Pref. vi., et p. 297.]

- 26. Johannes de Lindhurst alias Lyndhurste, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 27. Domina Frethesancia alias Frendesancia de Scoteny. Inq. p. m. Willielmus filius Hugonis de Wyleby est propinquior hæres, et est plenæ ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 311.]

- 28. RADULPHUS DE CAMEYS alias KAMEYS alias KAMOYS, SENIOR. Inq. p. m.

  Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Radulphus de
  Cameys junior miles est et propinquior hæres ejus est. Et dicunt
  super sacramentum suum quod est de ætate quadraginta annorum.

  Surr'.
  - Dominus Radulphus de Kamoys junior est propinquior hæres dicti domini Radulphi de Kamoys . . . . defuncti, et est plenæ ætatis, scilicet ultra quadraginta quinque annos. Cantebr'.
  - Radulphus de Kameys junior, filius suus, est propinquior hæres ejus . . . . . . quadraginta annis et amplius. Southampton'.
  - † Radulphus de Cameys junior propinquior hæres ejus est, et est de ætate quadraginta annorum vel amplius. Nort'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 303.]

29. WILLIEMMUS LE SUVAGE alias SALVAGE. Inq. p. m.

Thomas filius Thomæ de Ednesouer et domina Philippa uxor domini Hugonis de Meneil sunt propinquiores ejus hæredes, et sunt ambo de ætate triginta annorum. Derb'.

[Vide no 39 hoc anno: et Excerpta è Rot. Fin., II. 323.]

30. RADULPHUS MARTEL. Inq. p. m.

Johannes Martel, filius suus primogenitus, propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 124, 299, 346.]

31. WILLIELMUS DE UPPITON' alias UPPINTON'. Inq. p. m.

Ricardus filius ejus est propinquior hæres suus, et est de ætate viginti duorum annorum die Sancti Barnabæ Apostoli anno regni Regis Henrici quadragesimo tertio.

Salop'.

32. PHILLIPUS DE BAGESOUER' alias BAGESORE. Inq. p. m.

Philippus filius ejus est propinquior hæres ejus, et est ætatis undecim annorum. Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 69, 294.]

33. Andreas Blund alias Le Blund, defunctus. Extenta terrarum.
[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 308.]

34. RADULPHUS DE BRADELEYE. Inq. p. m.

Galfridus filius Radulphi est propinquior hæres ipsius Radulphi et de ætate viginti octo annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 306, 310.]

35. AGNES DE SANCTO MAURO. Inq. p. m.

Henricus filius Galfridi de Sancto Mauro est hæres propinquior prædictæ Agnetis, et est ætate triginta annorum. Wiltes'.

Henricus de Sancto Mauro, filius ejus et hæres, propinquior hæres ejus est, et ætate triginta annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 291.]

36. GILBERTUS GLUTUN, defunctus. De feoffumento Willielmi filii Roberti de Bulcote de terris et tenementis quæ fuerunt Simonis patris dicti Gilberti et Willielmi fratris ipsius Gilberti.

Prædictus Gilbertus Glutun per quatuor annos ante mortem suam feoffavit prædictum Willielmum filium Roberti [de Bulcote] de prædictis tenementis.

\* \* Prædictus Gilbertus Glutun habuit quendam filium, Gilbertum nomine, qui convictus fuit pro felonia apud Nottingham', et ibidem suspensus per decem annos antequam prædictus Gilbertus Glutun, pater prædicti Gilberti, feoffavit prædictum Willielmum de prædictis tenementis.

Nottingham'.

37. ROGERUS GERNET. Inq. p. m.

Johannes filius ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate duodecim annorum ad Pascha proximum futurum. [Inquisitio facta die Lunæ in vigilia Sancti Martini a° 44°.] Lancastr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 319.]

38. RICARDUS DE PERCY ET WILLIELMUS DE PERCY. defuncti. Extenta terrarum. Dominæ ipsorum Ricardi et Willielmi dotatæ sunt.

39. WILLIELMUS LE SALVAGE alias SAUVAGE alias SAVAGE. Inq. p. m.

Thomas de Ednesouere, filius Luciæ de Ednesouere sororis prædicti Willielmi Le Sauvage, et Philippa, uxor Hugonis de Meinyl, soror prædicti Willielmi, sunt propinquiores hæredes ipsius Willielmi, et sunt plenæ ætatis. Wigorn'.

Thomas filius Thomæ de Ednesouer et Philippa uxor Hugonis de Meneil sunt propinquiores hæredes dicti Willielmi Le Salvage, et sunt ambo de ætate triginta annorum et amplius. Warewic'.

[Vide no 29, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 313, 323.]

40. JOHANNES DE GATESDEN JUNIOR. Inq. p. m.

Dictus Johannes obiit ad festum Sanctæ Catherinæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo tertio. Et tunc fuit hæres ejus ætate duodecim annorum et amplius.

Margareta filia prædicti Johannis est propinquior hæres ipsius Johannis, et fuit die Sancti Vincentii Martyris de ætate tredecim annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 316, 326, 370, 377.]

41. ALANUS DE MAYDENSTANE. Placita de disseisina de libero tenemento suo in Maydenstane per Radulphum de Ditton'.

Prædictus Radulphus dicit quod Willielmus de Ditton', pater prædicti Radulphi, dedit prædictam carucatam terræ Willielmo filio suo, fratri dicti Radulphi, et Margeriæ filiæ prædicti Alani in liberum maritagium, habendam prædictis Willielmo et Margeriæ et hæredibus eorum de corporibus suis procreatis, et ipsos Willielmum et Margeriam in seisinam posuit. Ita quod uterque dictorum Willielmi et Margeriæ obierunt sine hærede de corpore suo procreato; et quando uterque eorum mortuus fuit dictus Radulphus de Ditton', frater dicti Willielmi, intravit in prædictam terram ut hæres propinquior dicti Willielmi patris sui, cui dicta terra reverti deberet eo quod uterque ipsorum Willielmi et Margeriæ obierunt sine hærede de corpore suo procreato.

- 42. ABBATISSA ET CONVENTUS DE LACOK'. De busca in foresta de Melkesham.
- 43. PRIOR ET CONVENTUS SANCTÆ MILBURGÆ DE WENLOK'. Quod bosci sui semper extiterunt extra regardum et quieti de visu viridariorum et forestariorum.
- 14. ROBERTUS DE UNDERWOODE, ultagatus. De tenura sua, et de anno et die qui ad Regem pertinent.
- 45. PRIORISSA ET MONIALES DE LITTELMOR'. De busca in foresta de Scotovere.
- 46. Hugo Le Bigod, Justiciarius Angliæ. De kayo subtus novam cameram dicti H. in parochia Sanctæ Mariæ de Somerset' in London' quod vocatur Kayum fractum.
- 47 a. De asportatione maeremii quod ad reparationem Castri de Colcestr' prostratum fuit.
- 47 b. De collatione Prioratus de Stanes.

- 48. Decanus et Capitulum Sancti Pauli London'. Inq. ad q. d.
- †49. WALTERUS LE WUDEWARD alias WODEWARD. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] \* \* \* quod nullum habuit hæredem; et quod terra illa quam tenuit de domino Rege est eschaeta domini Regis.

Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 343.]

- †50. De morte Roberti Albi, de Brantiston', &c.
- \*51. Bratricia de Clisseby. P. m. Breve tantum. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 315 bis.]

#### 44º Hen. III.

- 1. WILLIELMUS DE SANCTA ERMINA. Extenta terro.
- 2. Deest. [Johannes de Bollinghope.]
- 3. Deest. [WILLIELMUS DE LA FELD.]
- 4. Deest. [SIMON BULLOK.]
- 5. PHILIPPUS MAYNARD ET NICHOLAUS GERARD, suspensi. Extenta terrarum.
- 6. MABILLA DE SCOTENY, MATER WALTERI DE SCOTENY nuper suspensi. De medistate manerii de Sutton' quam dicta Mabilla tenet in dotem.
- 7. JOHANNES DE VENUZ. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes de Venuz, filius ejus, est ejus propinquior hæres, et quod est ætatis sex septimanarum.

Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 327, 331.]

- 8. Deest. [Robertus de Edmonthorp.]
- 9. Thomas de Welles. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Robertus filius prædicti Thomæ propinquior hæres ejus est, et quod est de ætate viginti et unius anni et dimidii.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 330.]

- 10. Non apparet. [RICARDUS FILLOL.]
- 11. Non apparet. [ROGERUS GERNET.]
- 12. De anno 48° Hen. III. nº 36.
- 13. WILLIELMUS LE CLERC alias CLERK. De eschaeta.

Dicunt [juratores] quod idem Willielmus, de quadam Juliana uxore sua sibi legitime desponsata, procreavit quendam Johannem. Et post mortem ejusdem Julianæ procreavit idem Willielmus quendam Adam de quadam Juliana quam idem Willielmus desponsavit. Et dicunt quod prædictus Johannes, vivente prædicto Willielmo, commisit quandam feloniam occidendo quendam hominem, ob quam utlagatus fuit in comitatu Oxon'. Dicunt etiam quod idem Willielmus obiit seisitus de prædicta terra, scilicet, die Veneris proxima ante festum Sancti Ambrosii hoc anno [44°]. Et bene dicunt quod prædictus Johannes esset propinquior hæres prædicti Willielmi, nisi hoc esset propter prædictam utlagariam in ipsum ut prædictum est promulgatam. \* Dicunt etiam quod prædicta Juliana, relicta prædicti Willielmi, semper post mortem prædicti Willielmi extitit in seisina de prædicta terra ratione custodiæ prædicti Adæ filii Willielmi infra ætatem existentis.

14. MARGARETA COMITISSA CANTIÆ. Inq. p. m.

Dominus Johannes de Burgo propinquior hæres est, 'ita quod ad ipsum debet reverti [manerium de Aspele] post mortem Comitissæ', et legitimæ ætatis est.

Bedford'.

Johannes de Burk' propinquior hæres ejus est, et est ætatis. Surr'.

[Vide Inquis. de Incert. temp. Hen. III. n° 56, p. 166; et
Excerpta è Rot. Fin., I. 406.]

15. WILLIELMUS LE RUS. Inq. p. m.

Alicia filia dicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et est ætatis quindecim annorum.

Lincoln'.

Alicia filia ipsius Willielmi est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate ad Natale Domini quatuordecim annorum, anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo quarto.

Norfolc'.

Alicia filia ipsius Willielmi Le Rus est propinquior hæres ejus, et fuit ætatis quatuordecim annorum ad festum Circumcisionis Domini anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo quarto. Suffolc'.

16. OLIVERUS DE STANFORD'. Inq. p. m.

Isabella et Amicia sorores dicti Oliveri sunt ejus proximi hæredes, et sunt plenæ ætatis.

Berk'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 129, 319.]

\* 16. Abbas de Rading'. De tenemento quod Oliverus de Stanford' defunctus tenuit de dicto Abbate.

Dicunt [juratores] quod post obitum Willielmi de Stanford', patris prædicti Oliveri, prædictus Abbas seisivit dictam terram in manum suam, et eam tenuit usque ad legitimam ætatem Petri de Stanford' filii dicti Willielmi et fratris dicti Oliveri. Dicunt etiam quod post decessum dicti Petri Johannes de Turbervil' eschaetor comitatus Berk' intrusit se in dictam terram et eam tenuit circiter per unum mensem.

Berk'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 129.]

17. ROGERUS DE LA MORE. Inq. p. m.

Rogerus filius ejusdem Rogeri est propinquior hæres ejus, et habet etatem trium partium unius anni. Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 200.]

18. NICHOLAUS DE BYKERE alias BYCRE. Inq. p. m.

Johannes de Bycre propinquior est hæres Nicholai de Bycre, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Northumbr.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 323.]

19. OSBERTUS DAGWURTH alias DAGEWURTH'. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Osberti propinquior hæres ejus est, et est de ætate novem annorum.

20. Walterus de Sancto Johanne. Inq. p. m.

Margeria quæ fuit soror dicti Walteri est propinquior hæres ejus et ætate triginta annorum, ratione quod obiit sine hærede de corpore suo procreato, nec alius superstes [est] præterquam ipsa Margeria.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 334, 336.]

- 21. Deest. [WILLIELMUS DE LANGLEY.]
- 22. Johannes filius Bernardi. Inq. p. m.

Radulphus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est ætatis tredecim annorum.

Essex'.

Filius ejusdem Johannis primogenitus Radulphus vocatur, ætate quatuordecim annorum. Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 317, 319, 321.]

23. ROGERUS DE CATON' alias KATON', dudum defunctus. De melius inquirendo.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes filius et hæres prædicti Rogeri de Katon' prædictam terram modo tenet, et habuit seisinam per quoddam Breve domini Regis Vicecomiti Lancastr' directum.

Dicunt etiam quod est ætatis duodecim annorum et amplius, et dictus Johannes est propinquior hæres.

Lancastr'.

- 24. Deest. [ROBERTUS LE SAVAGE.]
- 25. WILLIELMUS DE KYMA alias KYME, defunctus. De feodis militum quæ tenebantur de eo die quo obiit.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 312.]

26. WILLIELMUS DE FORTIBUS alias FORD alias FORZ, COMES ALBEMARLIZ.

Inq. p. m.

Thomas filius dicti Willielmi est propinquior hæres, et est sex vel septem annorum. Suffolc'.

Thomas filius prædicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et est septem annorum, et est adhuc in custodia matris suæ. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 327.]

† 26. WILLIELMUS DE FORTIBUS. Inq. p. m.?

Propinquiores hæredes dicti Willielmi sunt quatuor
. . . . Johanna filia sua primogenita, quæ est de ætate octo
annorum et quinque ebdomadarum, scilicet, die Mercurii in festo

Matilda quæ fuit uxor Willielmi de Wulveton' dotata est. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 301, 365.]

27 a. De anno 43° Hen. III. n° 49.

27 b. Walterus Le Wudeward alias Wodeward—Saerus Le Kenne
——ET Augustinus Forestarius. De eschaetis in foresta de
Pembere.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Walterus Le Wodeward tenuit de domino Rege in capite ibidem sex acras terræ et dimidiam; \* et est eschaeta domini Regis ea ratione quod prædictus Walterus obiit sine hærede de se. \* Dicunt etiam quod Saerus Le Kenne tenuit de domino Rege ibidem in capite unam acram terræ et dimidiam; \* et est eschaeta domini Regis per feloniam quam idem Saerus fecit. \* Dicunt etiam quod Augustinus Forestarius tenuit de domino Rege in capite ibidem sex acras terræ et dimidiam et quod medietas prædictarum sex acrarum terræ et dimidii est eschaeta domini Regis, \* et est eschaeta domini Regis per feloniam quam Agnes 'primogenita' filia prædicti Augustini fecit.

Jurati dicunt super sacramentum suum quod prædictus Walterus Le Wodeward tenuit de domino Rege in capite in foresta prædicta [de Pembere] quinque acras terræ et dimidiam; qui habuit uxorem, nomine Mabillam. Idem Walterus obiit sine hærede de se; unde uxor ejusdem Walteri post mortem ipsius, prout consuetudo est maneriorum domini Regis in partibus illis, debuit tenuisse liberum bancum suum, hoc est tenuisse omnes terras et tenementa viri sui, sicut vir suus ea tenuit, tota vita sua dum vidua remansisset, quod noluit, sed accepit virum Ricardum de Heuherst qui dedit Roberto de Anesie tunc senescallo forestæ prædictæ dimidiam marcam pro dicta muliere desponsanda, et terra sua tenenda tota vita ipsius mulieris, ut dicunt: unde dicunt quod duæ partes prædictæ terræ sunt eschaeta domini Regis ita quod eas dare potest cui voluerit, ea ratione quod prædictus Walterus obiit sine hærede de se, et quod uxor sua post mortem suam iterum se fecit maritari, unde solummodo tertiam partem prædictæ terræ, nomine dotis, in vita sua clamare poterit, et post mortem suam erit illa tertia pars eschaeta domini \* \* Dicunt etiam quod Saerus Le Kenne tenuit de domino Rege in capite ibidem unam acram et dimidiam terræ quæ per feloniam quam idem Saerus fecit erant eschaeta domini Regis. Dicunt etiam quod Augustinus Forestarius tenuit de domino Rege in capite ibidem sex acras terræ et dimidiam, qui habuit uxorem ex qua genuit duos filios et duas filias: filii autem in vita patris sui decesserunt. Post mortem autem dicti Augustini retinuit uxor sua, et retinere debuit secundum consuetudinem manerii illius, prædictam terram tota vita sua; qua adhuc vivente et dictam terram tenente, fecit filia sua enetica quandam feloniam

pro qua utlagata erat. Postea venit quidam Walterus de Buketot et per licentiam dictæ mulieris desponsavit aliam filiam suam, 'Aliciam nomine, veram hæredem totius dictæ terræ,' et genuit ex ea duas filias quæ veræ sunt hæredes ejus: unde dicunt quod dimidia pars prædictæ terræ non est eschaeta domini Regis nec esse debet pro aliqua felonia quam filia enetica dicti Augustini fecerat, quia nunquam erat in seisina de aliqua parte illius terræ.

Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 343.]

- 28. De statu Castri de Scardeburg'.
- 29. PHILLIPUS BASSET. Inq. ad q. d.
- 30. Robertus Walerand'. Inq. ad q. d.
- 31. WILLIELMUS DE LASCENDON'. Inq. p. m.

Hugo filius ejusdem Willielmi propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti duorum annorum et eo amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 334.]

- 32. De anno 54º Hen. III. nº 39.
- 33. WILLIELMUS SIFRITH, NICHOLAUS BURRI, ET JOHANNES LE SCRIVEYN, rectati, odio et atia, de morte Thomæ Godefrey.
- \* 34. PETRUS DE MUNETON'. Inq. p. m.

Johannes filius et hæres ejusdem Petri est ætate viginti annorum et dimidii.

† 35. Johannes Peverel, filius Hugonis Pevrel defuncti, captus et detentus a Walensibus. De hæreditate et ætate ejus.

Johannes Peverel est hæres Hugonis Peverel, et fuit plenæ ætatis die Veneris proxima ante Pentecosten anno regni Regis Henrici filii Johannis Regis quadragesimo tertio. Devon'.

† 36. Andreas de Suleny alias Sulleny. Inq. p. m.

Galfridus de Suleny, avunculus dicti Andreæ, est ejus propinquior hæres. Somerset'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 320, 322.]

- † 37. WILLIELMUS ENOC, NEPOS PETRI ENOC, rectatus de morte Rogeri Le Scirrene alias Shyrene.
- \* 38. Extenta duarum partium terræ de Carrik' quas Rex tenet in manu sua, ratione custodiæ, usque ad legitimam ætatem recti hæredis.

Hibern'.

## 45° Hen. III.

1. Constantia vel Custantia de Flaunvill' alias Flanwell'. Inq. p.m. Robertus Batayle, filius dictæ Custantiæ primogenitus, ejus est rectus hæres, et plenæ est ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 361, 363.]

2. Robertus de Pykeshull'. Inq. p. m.

Hæres ejus, scilicet . . . . . . suus, est ætatis triginta annorum et amplius et propinquior hæres est. Uxor dicti Roberti dotata est.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 348.]

- 3. Deest. [THOMAS ROUDE.]
- 4. RADULPHUS DE LA TUNE alias THUN'. Inq. p. m.

Radulphus filius Luciæ quæ fuit soror Radulphi de La Thun', qui obiit sine hærede de se, tenet prædictam terram et propinquior hæres prædicti Radulphi est, et de ætate viginti sex annorum. Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 223.]

5. GILBERTUS MAUDUT. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Gilberti propinquior hæres ejus sit, et plense etatis

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 360.]

6. REGINALDUS FILIUS WILLIELMI alias WILLIELMI DE LULLEWORTHE, defunctus. Breve de Diem clausit extremum.

Item, Breve et Inquisitio de tenura et servitio.

Idem Reginaldus tenuit feodum unius militis in comitatu Dorset' sed non tenuit illud de domino Rege in capite, sed tenuit de Rogero filio Henrici qui illud tenuit de domino Rege in capite. Et obiit idem Rogerus, et descendit servitium illius feodi Emmæ de Roches ut filiæ suæ et hæredi.

Dorset'.

7. WILLIELMUS FILIUS OTHONIS. Inq. p. m.

Thomas filius Othonis, frater prædicti Willielmi, propinquior ejus hæres est, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 353, 355 bis.]

8. ALICIA DE CORMAYLLES. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Colinus Le Archer propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti trium annorum et amplius. Item dicunt quod dicta Alicia et Isabella sua soror junior tenuerunt duo feoda conjunctim in capite de domino Rege.

Hereford'.

9. Alanus de Chykenhill' alias Chikehull'. Inq. p. m.

Hugo filius prædicti Alani de Chikehull' est ejus propinquior hæres, et est ætatis septem annorum. Southampton'.

[ Vide Excerpta & Rot Fin., II. 250, 553.]

† 10. RICARDUS FILIUS JOHANNIS. De inquirendo de terra ejus.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Ricardus nullam terram tenuit apud Horsepathe die quo habitum religionis recepit, eo quod per multum tempus antequam intravit religionem Militiæ Templi Jerusalem feoffavit Magistrum dicti Templi et Fratres suos de dicta terra in Horsepathe.

- 11. WILLIELMUS PACH' vel PATH', defunctus. De terra quam Rex tenet in manu sua per mortem dicti Willielmi qui nullum habuit hæredem apparentem.

  Essex'.
- 12. WILLIELMUS FILIUS RICARDI. Inq. p. m.

Margareta filia ipsius Willielmi, uxor Ricardi de Taney, propinquior hæres ejus est, quæ est plenæ ætatis.

Essex'.

- 13. WILLIELMUS PATER-NOSTER, suspensus. De eschaeta.
- 14. WILLIELMUS LE BOTILLER alias BOTYLER alias BUTILER, nuper defunctus.

Dicunt etiam [juratores] quod Hugo filius ejusdem Willielmi primogenitus est propinquior hæres ejusdem Willielmi. Dicunt etiam quod idem Hugo est ætate viginti unius anni et amplius.

‡ Hugo filius ejus est propinquior hæres ejus, et est septendecim annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin, 11. 282?]

15. ROBERTUS DE SOTTESBROC. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem Roberti est ejus propinquior hæres, et est ætate trium annorum et unius quarterii anni. Berk'.

16. JOHANNES MARTEL. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Willielmus Martel, frater ipsius Johannis, propinquior hæres ejus est, et quod est de ætate triginta annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 299, 346.]

17. WILLIELMUS LE SCOT. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes Le Scot, filius dicti Willielmi, propinquior hæres ejus est; et quod dictus Johannes fuit ætatis viginti duorum annorum in vigilia Apostolorum Petri et Pauli anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo quinto.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 356.]

18. WILLIELMUS LE BRETUN alias BRETON. Inq. p. m.

Johannes Le Breton filius ipsius Willielmi propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quatuor annorum. Essex'.

Johannes Le Bretun filius ejus proximus est hæres et plenæ ætatis, scilicet, viginti et octo annorum. Cantebr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 349.]

19. CHRISTIANA DE GLANTEDON' alias GLANTETON'. Inq. p. m.

Johannes de Glanteton' est ejus filius et ejus propinquior hæres, et plenæ est ætatis.

20. WILLIELMUS DE LESSEBORWE alias LASSEBERGE. Inq. p. m.

Dictus Willielmus habuit unicam filiam, Agatham nomine, et illa est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti annorum, quam Henricus de Dene desponsavit in vita dicti Willielmi patris ipsius Agathæ.

[Gloucestr'.]

| Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 358.]

21. RICARDUS DE HYALANDE. Inq. p. m.

Willielmus de Hyalande, filius dicti Ricardi, est propinquior hæres, et est plenæ ætatis.

Northumbr'.

22. GILBERTUS DE HAUTECLO alias ALTECLO. Inq. p. m.

Willielmus filius ejus est propinquior hæres ejus, et erat idem Willielmus, ad festum Apostolorum Philippi et Jacobi, anno Gratiæ 1261, de viginti et uno anno. [Cumbr.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 351.]

23. OSBERTUS BARDOLF' alias BARDOL'. Inq. p. m.

Robertus Bardol' est filius dicti Osberti et propinquior hæres ejus, et est viginti duorum annorum et amplius. Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 365.]

24. RADULPHUS DE FRESCHEVILL' alias Freschervill'. Inq. p. m.

Ankerus 'filius ejus' est hæres ejus et plenæ ætatis. Nottingham'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 347.]

25. WALERANUS ATTEPET alias WALERANDUS ATTE PUTT. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Walerandus \* \* \* dedit duas acras cuidam sorori suæ in feoffamento. \* \* \* Dicunt etiam quod Henricus filius Petri, filii dicti Walerandi, propinquior ejus hæres est, et est ætatis tredecim annorum. Dicunt etiam quod terram suam tenuit in soccagium, et pertinet custodia terræ ipsius Walerandi ad propinquiorem ex parte matris. Dicunt etiam quod quædam mulier, Christina nomine, uxor quondam dicti Petri in dotem tertiam partem \* \* habere debet.

26. WILLIELMUS DE CALUWELEYE alias KALULEY. Inq. p. m.

Gilbertus de Kaluley est filius Willielmi de Kaluley et proximus hæres ejus, et prædictus Gilbertus est de plenaria ætate. Northumbr.'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 342.]

27. ISABELLA BASSET, nuper defuncta. De tenura, et de eschaeta.

Isabella Basset nuper defuncta tenuit manerium de Mildehal' cum pertinentiis suis in comitatu Wiltes' in libero maritagio de dono domini Willielmi de Ferers patris sui; \* \* \* et est hæres ejusdem manerii Willielmus filius Reginaldi de Moun et dictæ Isabellæ, et est de ætate septem annorum, ut intendunt [juratores] et inquiere possunt. Wiltes'.

Manerium de Grewell' aliquando fuit eschaeta domini Regis per mortem Gilberti de Aquila; et postea venit idem dominus Rex qui nunc est et dedit manerium illud Gilberto Marescallo, tenendum ad voluntatem domini Regis.

\* \* Et postea idem Gilbertus Marescallos dedit manerium illud Gilberto Basset cum prædicta Isabella Basset, tenendum illis et hæredibus de corporibus ipsorum Gilberti et Isabellæ procreatis.

\* \* Et quia dictus Gilbertus Marescallus tenuit prædictum manerium ad voluntatem domini Regis, et quia non est aliquis hæres superstes, procreatus de præ-

dictis Gilberto et Isabella uxore ejus, dicunt [jurati] super sacramentum suum quod manerium de Grewell' cum pertinentiis est in voluntate domini Regis et eschaeta sua per mortem prædictæ Isabellæ. \* \* Dicunt etiam quod quidam Willielmus . . . . . . . . naldi de Moun et dictæ Isabellæ est propinquior hæres de hæreditate ipsius Isabellæ, et est ætatis septem annorum.

28. MAEUMUS alias MAYMUS alias MAIM FILIUS RICARDI alias FILIUS RICARDI DE EYTHROP'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Ricardus nihil tenuit de domino Rege in capite in comitatu Berk', nec Maeumus filius ejus: sed dicunt quod dictus Ricardus tenuit in dicto comitatu quoddam tenementum in Winterburn' de Radulpho Musard' per servitium unius feodi militis; et Maeumus filius dicti Ricardi et ejus hæres tenuit eandem terram. \* \* Et dicunt quod Maeumus filius dicti Ricardi fuit ejus hæres proximus, et fuit plenæ ætatis; et Beatricia filia Maeumi est ejus hæres proximus, et est de ætate novem annorum.

Filia Maym, Beatricia, propinquior hæres est, et quis puer' est octo annorum.

Oxon'.

- 29. BURGENSES NOTTINGHAM'. De annua solutione centum solidorum.
- 30. Johannes filius Eliæ de Colecestr'. De eschaeta messuagii quod fuit Isaac de Colecestr'.
- 31. Fratres Ordinis Beatæ Mariæ de Monte Carmeli de South Lenne. Inq. ad q. d.
- 32. THOMAS FOLIOT, RECTOR ECCLESIÆ DE WESTBURY, defunctus. De capellis de Newenham et Mynsterwurth' ad dictam ecclesiam pertinentibus.
- 33. Petrus de Tany, Valettus Regis. Inq. ad q. d.
- 34. WILLIELMUS MARESCALLUS FILIUS ET HÆRES JOHANNIS LE MARESCAL'.

  De eschaeta manerii de Hashelber' quod dictus Willielmus nunc
  tenet ratione feloniæ Ricardi de Haselber', qui decollatus fuit et
  suspensus per pedes subtus parcum de Syreborn'.
- 35. CHRISTOFORUS DE LAMBURN', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Dominus Rex dedit Elizabethæ uxori dicti Christofori suspensi annum et vastum prædictæ terræ.

    Essex'.
- 36. Deest. [GALFRIDUS DE LISTON'.]
- 37. Theobaldus Le Botiler, defunctus. De eschaeta manerii de quo idem Theobaldus ejecit Ricardum filium Outredi alias Utredi, avum Willielmi de Singleton' qui hæres est dicti Outredi.
- 38. Petronilla de Amnevill' alias Ameneville. De seisina manerii per Ricardum de La More ex feoffamento dictæ Petronillæ.
- 39. Deest. ---
- 40. WILLIELMUS MAUDUT, Inq. ad q. d.

- 41. RADUPHUS LE CLERK, alias CLERICUS, DE FARHAM, ET MATILDA UXOR EJUS, defuncti. De eschaeta.
- 42. REGINALDUS LE PYKARD, utlagatus. De eschaeta.

Quidam Hugo de Bacsat tenuit totam prædictam terram [in Farnham];

\* \* et post obitum prædicti Hugonis descendit tota prædicta
terra Willielmo Bulloc, filio ipsius Hugonis et hæredi, qui eam tenuit
tota vita sua; post cujus obitum descendit prædicta terra Nicholao
filio suo et hæredi qui obiit sine hærede de se; post cujus obitum
venerunt Ricardus de Koterfold' filius Agnetis et Christina filia
Matildis, amitarum dicti Nicholai 'ex parte patris', prosequentes et
petentes jus suum et hæreditatem.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Hugo de Baghesote, pater prædictarum Agnetis et Matildis amitarum Nicholai Bulloc qui dictas terras quondam tenuit, natione liber homo fuit, et quod prædictam terram, scilicet, duas virgatas terræ in villenagium tenuit de Episcopatu Winton'. \* \* Dicunt etiam per sacramentum suum quod nesciunt si prædictæ Agnes et Matildis redemptæ fuerunt tanquam villanæ ejusdem Episcopatus, necne. Dicunt etiam per sacramentum suum quod nesciunt qua occasione A. quondam Episcopus dictas terras non restituit Ricardo de Kotelfold' filio dictæ Agnetis et Christinæ filiæ dictæ Matildis.

[Vide no 43; et Excerpta è Rot. Fin., II. 358.]

43. NICHOLAUS BULLUC alias BULLOC. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Ricardus de Koterfeld' et Christina filia Matildæ de Bacsate propinquiores, hæredes sunt ejusdem Nicholai secundum consuetudinem manerii de Farnham. Item dicunt quod dictus Ricardus est ætatis triginta quinque annorum et amplius, et dicta Christina ætatis octodecim annorum.

[ Vide nº 42; et Excerpta è Rot. Fin., II. 345, 358.]

- 44. De officiis vacantibus in Prioratu Sancti Swithini Winton'.
- 45. De eschaeta terra quam Electus Winton' emit de Johanne de Insula.
- 46. Deest. [WIBERTUS LE PORTER.]
- 47. ADAM DE BEYSIN alias BEISIN, defunctus.

Robertus de Beisin, filius et hæres ejusdem Adæ, est ætate novemdecim annorum ad Assumptionem Beatæ Mariæ . . . . . . . . Salop'. [Vide aº 47 Hen. III. nº 26.]

48. NICHOLAUS HACHARD, defunctus. De eschaeta officii Mareschalciæ de Soka Episcopatus Winton', &c.

Dicunt etiam [juratores] quod prædictus Nicholaus diversa tenuit tenementa in Soka Winton' de diversis dominis per diversos redditus, et quod illa tenementa nullo modo possunt esse eschaeta prædicti Episcopatus quia prædictus Nicholaus habet hæredes qui in prædictis tenementis ponunt clamium suum.

\* Prædicta virgata terræ nullo modo potest esse eschaeta prædicti Episcopatus, quia prædictus Nicholaus et Alicia uxor ejus feoffati fuerunt de prædicta terra sibi et hæredibus suis et suis assignatis, et habent hæredes.

- † 49. WILLIELMUS DE BODHAM, nuper defunctus. De feodis militum, &c.
  - Quis propinquior hæres ejus sit, dicunt [juratores] quod Ranuphus filius dicti Willielmi est propinquior hæres, et est de ætate viginti duorum annorum.
  - 50. Quod Cancellarius Universitatis Oxon' habere consuevit cognitiones contractuum querelarum et loquelarum inter Scolares Universitatis et Judæos Oxon' subortorum.
  - 51. De valore communis Castri de Lymol' [Limoges?] temporibus illis quibus castrum fuit in manibus Bernardi de Beyvill' patris Reymundi de Beyvill' et fratrum suorum, quibus nuper castrum prædictum, tanquam jus et hæreditatem suam, Rex reddidit.
  - 52. Stephanus Le Fox, rectatus, odio et atia, de morte Isabellæ de Worthe.
  - 53. Hugo de Hanekeford alias Hanecford', rectatus, odio et atia, de morte Rogeri Nicholai.
  - 54. Johannes Le Pestur, rectatus de morte Johannis Le King de qua non est culpabilis.
- † 55. MATHIAS BESILL'. De areis pertinentibus ad manerium ejus de Dudmerton'.
- † 56. De serjantia portæ Castri Ebor', et de propinquiori hærede tenendi eandem de Rege.
  - Johannes filius Elienoræ est propinquior hæres ratione cujusdam antecessoris sui, nomine Coleswayn, qui serjantiam illam habuit de dono cujusdam Regis Angliæ a tempore a quo non extat memoria. Ebor'.
- † 57. Burgenses de Colecestr'. De firma villæ suæ quam Rex Guidoni de Rupe forti assignavit.
- . † 58. WILLIELMUS DE SAY. Inq. ad q. d.
  - 59. AGNES Loc, rectata de recettumento malefactorum. [Breve tantum.]

#### 46º Hen. III.

- 1. RICARDUS LUNGESPEYE defunctus, ET ALICIA UXOR EJUS adhuc superstes.

  De tenura.
  - Johannes de Fay tenuit in capite de domino Rege manerium de Brumleghe; \* \* post mortem dicti Johannis descendit illud manerium duabus sororibus suis, videlicet, Matildæ et Philippæ, et prædictum manerium partitum fuit inter prædictas duas sorores. De prædicta Matilda primogenita exivit quædam filia, nomine Agatha, et de prædicta Agatha exivit Alicia quæ fuit uxor Ricardi Lungespey, et prædictus Ricardus et Alicia tenuerunt medietatem dicti manerii.

Surr'.

- 2. INGRAM DE PERCY. Inq. p.m.
  - Willielmus de Percy, filius dicti Ingram, est hæres propinquior, et est de ætate viginti sex annorum. Ebor'.

- 3. RICARDUS DE AMUNDEVILL', FILIUS RICARDI DE AMUNDEVILL'. Extenta terrarum.
- 4. ELIAS DE SUTTON'. Inq. p. m.

Elias filius ejus est propinquior hæres ejus, et habet ætatem viginti quatuor annorum ad minus.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 438.]

5 PETRONILLA DE VALLIBUS (lias VAUS. Inq. p. m.

Henricus de Longo Campo est propinquior hæres ejus, et est de ætate quinquaginta annorum et amplius. Southampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 369.]

- 6. Theobaldus de Engleschevill' alias Englechevill', defunctus. De feoffamento facto Willielmo de Engleschevill' per dictum Theobaldum decem annis elapsis.
- 7. ROBERTUS TOLI alias TOLY. Inq. p. m. Nihil de hærede dicti Roberti.

  [In dorso Inquisitionis]—Dicitur quod'Inquisitio ista minus sufficiens est.

  Norfolc'.
- 8. GERARDUS HAKONBY alias HACUNBY. Inq. p. m.

Thomas filius dicti Gerardi est ejus propinquior hæres, et erit viginti unius annorum die Decollationis Sancti Johannis anno regni domini Regis quadragesimo sexto.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 391.]

9. NICHOLAUS FILIUS ROGERI. Inq. p. m.

Propinquior autem ejusdem Nicholai hæres est dominus Radulphus filius ejus, et dicunt [jurati] quod plenæ ætatis est. Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 374.]

10. OLIVERUS DE ASPREVILL' alias DE ASSPERA VILLA. Inq. p. m.

Johannes filius ejus est proximus hæres illius, et est de plena ætate.

Northampton'.

11. WILLIELMUS DE BELLO ALNETO. Inq. p. m.

Dicunt [inquisitores] quod Baldewinus de Bello Alneto, filius Willielmi de Bello Alneto, est propinquior hæres dicti Willielmi, et quod est de ætate tredecim annorum et dimidii. Southampton'.

12. Philippus de Columbariis alias Columbers, defunctus. De hæreditate manerii de Batesford'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus de Curtenay emit manerium prædictum de Philippo de Columbers patre prædicti Philippi de Columbers qui ultimo obiit; \* \* et dicunt sub tali conditione dictum manerium emit, ut illud daret Egelinæ filiæ suæ cum prædicto Philippo de Columbers juniore in liberum maritagium, et hoc modo fuit dictum manerium maritagium Egelinæ quæ fuit uxor prædicti Philippi de Columbers. Suffolc'.

[ Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 378]

† 12. PHILIPPUS DE COLUMBARIIS. Inq. p. m.

Philippus de Columbariis propinquior hæres ejus est, et est plenariæ ætatis, scilicet, triginta duorum annorum et eo amplius. Somerset'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 186, 256, 378.]

18. WILLIELMUS DE BELLO CAMPO, DE BEDFORD', defunctus. De feoffamentis per dictum Willielmum factis, videlicet, die Jovis proximo post Assumptionem Beatæ Mariæ ante decessum suum.

Prædictus Willielmus de Bello Campo obiit die Dominica proximo post Assumptionem Beatæ Mariæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 381, 383.]

13. DOMINA IDA DE BELLO CAMPO. De servitiis in manerio de Dilewik' quod ipsa Ida tenet per finem factum inter ipsam et dominum Willielmum de Bello Campo defunctum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., IL 259.]

14. RICARDUS DE ASELAKEBY alias ASLAKEBY. Inq. p. m.

Ricardus filius prædicti Ricardi propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum. Ebor'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 367, 368.]

15. Henricus filius Godythæ de Bothelton. Inq. p.m.

Johannes filius ejus propinquior hæres est, et est plenæ ætatis.

Lancastr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 363.]

† 16. Johannes de Hacunesho. Inq. p. m.
Galfridus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est plense ætatis.

17. ROGERUS BERTRAM, DE BOTHALE. Inq. p. m.

Robertus filius Rogeri Bertram de Bothall' propinquius hæres est, et erit de ætate novemdecim annorum ad Natale proximo sequens.

\* \* Domina Sarra Bertram de Bothall' fuit mortus post mortem domini Rogeri Bertram de Bothall' filii sui. [Inquisitio facta die Martis proximo post festum Sancti Martini anno 47°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 216, 380.]

‡ 18. OSBERTUS DE DAGGORD', defunctus. De manerio de Daggord'.

Isabella de Daggord' tenuit manerium de Daggord' nomine dotis, et obiit die Veneris proxima post Exaltationem Sanctæ Crucis anno regni Regis Henrici quadragesimo sexto. Et quia hæres dicti Osberti de Daggord' est infra ætatem et in custodia dicti Johannis Filiol [filii Ricardi Filiol qui fuit hæres Baldewini Filiol], dicunt [juratores] quod manerium de Daggord' de jure pertinet ad dictum Johannem, eo quod dictus Johannes est medius inter dominum Regem et hæredem dicti Osberti tantum. Accidit tempore Regis Johannis quod Osbertus filius Hervici de Daggord' tenuit manerium de Daggord', et obiit vestitus ut de feodo et Ricardus filius suus et hæres infra ætatem [ ] dominus Rex Johannes, ratione cujusdam delicti a Baldewino Filiol impositi, dedit maritagium

unacum custodia manerii de Daggord' domino Willielmo de Huntingfeld' qui prædictam Isabellam filiam suam maritavit prædicto Ricardo. Postea venit Baldewinus Filiol et fecit pacem cum domino Rege. Et dictus Willielmus de Huntingfeld' tunc fecit pacem dicto Baldewino pro dicta custodia habenda. Ita quod dicta Isabella dotata fuit post mortem dicti Ricardi viri sui de dicto manerio de Daggord', quæ inde obiit seisita.

19. RICHERUS DE WHYTEWELL' alias WITEWELL', miles. Inq. p. m.

Willielmus de Witewell' filius suus propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis.

Dorset'.

Willielmus filius Richeri propinquior ejus hæres est, et erit ætatis novemdecim annorum ad festum Sancti Jacobi Apostoli proximo futurum. \* \* Dotata est Alicia uxor dicti defuncti.

20. MATTHÆUS LUVEYN alias LOVAYNE. Inq. p. m.

Mathæus filius prædicti Mathæi est propinquior hæres, et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., IL 362.]

21. ROBERTUS STRECCHE alias STRECH', forestarius Regis de Feckham. Inq. p. m.

Radulphus Strech', filius prædicti Roberti primogenitus, est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate septem annorum die Beati Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quadragesimo sexto.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 376.]

22. RANULPHUS DE MEPERTESHAL. Inq. p. m.

Hæres ejus est Nicholaus filius ejusdem Ranulphi; et est ætatis viginti duorum annorum et amplius. De dicto tenemento uxor dicti Ranulphi exigit tertiam partem.

Bedford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 382.]

23. WILLIELMUS DE HARDREDESHULL' alias HARDRICHESHULL'. Inq. p. m.
Robertus de Hardricheshull', filius prædicti Willielmi, est propinquior
hæres ejus, et est de ætate viginti duorum annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 368, 371, 376, 392.]

24. ROBERTUS de BARVILL' alias BAREVILL'. Inq. p. m.

Felicia quæ fuit uxor prædicti Roberti tenet de prædicto tenemento nomine dotis. \* \* Prædictus Robertus habet duas filias et hæredes ejus; et una earum vocatur . . . . . , altera Alicia. Et una [est] de ætate decem annorum; et altera de ætate septem . . .

[Vide a° 41 Hen. III. n° 11; et Excerpta \(\partial\) Rot. Fin., II. 116, 320.]

25. Hugo de Bolebeck' alias Bolebech. Inq. p. m.

De hæredibus Hugonis de Bolebech dicunt [juratores] quod Philippa desponsata Rogero de Launcastr'; Margeria deponsata Nicholao Corbet; Alicia desponsata Waltero de Hountercumbe, et Matildis quæ est apud Angerton' cum domina Teffan' [alias Thephan'] matre, sunt propinquiores hæredes Hugonis de Bolebec. Philippa est viginti trium annorum et plus; item Margeria de ætate viginti unius annorum et plus; item Alicia de septendecim annis et plus; item Matildis est de tredecim annis et amplius. [Inquisitio capta fuit anno 47°.]

Dictus Hugo habuit quatuor filias, quarum senior maritata est domino Rogero de Lancastre et est de plena ætate; et secunda maritata est Nicholao Corbet et plena ætate; tertia est maritata Waltero filio Willielmi de Huntercumb quæ est de sexdecim annis; et quarta est de tredecim annis et plus per unum mensem. Nomina earum sunt talia—senior vocatur Philippa, secunda Margeria, tertia Alicia, quarta Matildis quæ est in manu domini Regis. [Inquisitio capta fuit anno 47°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 385, 387, 388, 393 bis.]

26. WILLIELMUS DE SCHIRENAK alias SCHRYNAC. Inq. p. m.

Walterus de Schirnac est filius et hæres ipsius, et est de ætate triginta et sex annorum et amplius. Wigorn'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 369.]

- 27. De bosco Regis in passu de Aulton' (in quo deprædationes et homicidia pluries perpetrantur), redigendo in culturam, &c. Southampton'.
- 28. JOHANNES DE BYKER. Inq. ad q. d.
- 29. ADAM DEL SLHO alias SLO, suspensus. De eschaeta.
- 30. RADULPHUS FILIUS ALEXANDRI LE FORESTER, utlagatus. Extenta terræ.
- 31. PRIOR DE WENLOCK.' Inq. ad q. d.
- 32. WALTERUS DE SCOTENEY, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 33. THOMAS DE DENTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- ‡ 34. RICARDUS DE CLARE COMES GLOUCESTRIÆ, defunctus. De feoffamento facto anno regni Regis Henrici III. 46°.

Nesciunt [juratores] quo die Comes Gloverniæ obiit.

- 35. De unno 56º Hen. III. nº 59.
- 36. De officiis in Prioratu Sancti Swithini Winton'.
- 37. HUGO GERARD, rectatus, odio et atia, pro morte Adæ De Bernakel.
- 38. De certis terris in Episcopatu Winton' captis in manum Regis.
  - Dicunt juratores quod Willielmus Bollug tenuit duas virgatas terræ.

    \* \* Et dicunt quod prædictus Willielmus prædictum tenementum tenuit omnibus diebus vitæ suæ, et de prædicto Willielmo venit Nicholaus filius ejus et illud tenuit omnibus diebus vitæ suæ: prædictus Nicholaus moriebatur sine hærede de se.
- 39. De officio in Prioratu Sancti Swithini Winton'.

- 40. Johannes Tylewyne, Walterus Magge, Johannes Fursing' alias Furthing', et Adam Sude alias Suede, rectati pro morte Johannis filii Stephani de Kenely [vel Kevely]: non sunt culpabiles.
- 41. GALFRIDUS BARUN, rectatus de morte Eliæ Blakeman, non est culpabilis.
- 42. PRIOR ET FRATRES ORDINIS PRÆDICATORUM LONDON. Inq. ad q. d.
- \* 43. WILLIELMUS DE ESSEBY, defunctus. De custodia terrarum et hæredum ejus, una cum maritagio eorundum hæredum.

Dominus Rex commisit custodiam terrarum et hæredum Willielmi de Esseby 'Radulpho filio Nicholai, una cum maritagio eorundem', tenendam usque ad ætatem hæredum dicti Willielmi; et prædictus Radulphus filius Nicholai vendidit maritagium hæredum dicti Willielmi una cum maxima parte terrarum dicti Willielmi in Esseby et alibi, cuidam Thomæ de Estleye. \* Et prædictus Thomas maritavit Robertum filium et hæredem dicti Willielmi de Esseby cuidam filiæ suæ. \* \* Prædictus Robertus, antequam plenam ætatem complesset per defectum dimidii anni, obiit sine hærede de se; post cujus decessum prædictus Thomas maritavit Willielmum, fratrem dicti Roberti, qui fuit infra ætatem, cuidam filiæ Thomæ de Elinton'; qui adhuc est infra ætatem.

- † 44. WILLIELMUS DE FUGERS alias FEUGERS, Normanus. De eschaeta.
- † 45. RICARDUS DE CLARE COMES GLOUCESTR', defunctus. De maneriis quæ idem Comes nomine custodiæ et firmæ tenuit die obitus sui.
- † 46. JOHANNIS LE ARBLASTER. Breve de Diem clausit extremum.

#### 47º Hen. III.

1. Johannes de Moniton' alias Muneton. Inq. p. m.

Alicia primogenita soror ejus habens ætatem viginti octo annorum, Agnes secunda soror ejus habens ætatem viginti sex annorum, Margeria tertia soror ejus habens ætatem viginti quinque annorum, sunt propinquiores hæredes dicti Johannis. Salop'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 394.]

2. ROGERUS DE LETON'. Inq. p. m.

Adam filius ejus est ejus propinquior hæres et ætatis triginta duorum annorum.

Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 389.]

- 3. Thomas de Burghunte alias Burhunte. Inq. p. m.
  - Ricardus de Burhunte, filius prædicti Thomæ, propinquior hæres ejus est, et est de ætate quindecim annorum. Southampton'.
- 4. Johannes Le Brun, defunctus. De terris capiendis in manum Regis, &c.

  Cum Johannes Le Brun, qui de Baldewino de Insula quondam Comite

  Devon' tenuit in capite, diem clausit extremum, ac Thomas Le

  Brun, frater ejusdem Johannis, se confingens hæredem ipsius Johannis,

seisinam terrarum et tenementorum quæ fuerunt ejusdem Johannis ingressus sit; cumque Emma quæ fuit uxor prædicti Johannis, quæ tempore decessus ipsius Johannis quondam viri sui de eodem Johanne pregnans extitit, quandam filiam et hæredem ejusdem Johannis ut accepimus jam peperit, per quod custodia dictarum terrarum et tenementorum quæ præfatus Johannes de prædicto Comite tenuit, una cum maritagio hæredum prædicti Johannis, ad nos ratione custodiæ terrarum quæ fuerunt prædicti Baldewini in manu nostra existentium dinoscitur pertinere, vobis mandamus, &c.

Dicunt juratores quod nesciunt dictum Johannem habere alium hæredem nisi dictum Thomam qui jam stetit in seisinam per quinque menses et amplius, et positus fuit in seisinam per senescallum Baldewini de Insula.

- 5. ABBATISSA DE ROMESEYE. De furcis.
- 6. BALDEWINUS DE WHITSOND' alias WITSAUND. Inq. p. m.

Idem Baldewinus habuit quatuor filias hæredes, et primogenita est ætatis quinque annorum et junior nata quindecim septimanarum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., IL 149, 401, 403.]

7. NICHOLAUS DE MERIET. Inq. p. m.

Johannes de Meriet est filius et hæres propinquior prædicti Nicholai, et est plenæ ætatis, scilicet, viginti unius anni et amplius a die Sancti Kenelmi anno regni Regis quadragesimo septimo. Somerset'. [Vide Excerpta è Rot. Fin. II. 273?, 406.]

8. NICHOLAUS DE BERKELEYR. Inq. p. m.

Egidius de Berkeley, frater prædicti Nicholai defuncti, ejus hæres propinquior est; et die Sancti Johannis Baptistæ, anno regni Regis Henrici filii Johannis quadragesimo sexto, fuit de viginti duobus annis prædictus Egidius de Berkeleye. Gloucestr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 390.]

- 9. RICARDUS DE WARNEFORD'. De captione prati in manum Regis.
- 10. AYLRICH QUONDAM PARCARIUS DE WODESTOK'. Extenta terrarum; et de eschaeta.

Dicunt etiam [juratores] quod prædictus Aylrich mortuus fuit sine hærede corporis sui. Ideo dicunt quod [terra] est eschaeta domini Regis.

Oxon'.

11. HENRICUS LUVEL. Inq. p. m.

Ricardus Luvel, filius ipsius Henrici, est propinquior hæres ejusdem, et est de ætate viginti octo annorum. Somerset'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 201, 405, 414.]

12. REGINALDUS LE FORESTER. Inq. p. m. De hærede nihil apparet.

[Vide a° 49 Hen. III. n° 34; et Excerpta è Rot. Fin., II. 436.]

13. PETRONILLA DE LA MARE alias MARA. Inq. p. m.

Willielmus de La Mara est filius ejus primogenitus et propinquior hæres ejus et plenæ ætatis. Gloucestr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 399.]

14. ROBERTUS LE BOTILLER alias BOTELER. Inq. p. m.

Ricardus Le Boteler, frater prædicti Roberti, est propinquior hæres, et est triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 389.]

15. ISABELLA DAUBENI alias DAUBENEY. Inq. p. m.

Willielmus Daubeney filius ejus propinquior hæres ejus est et legitimæ ætatis, scilicet, triginta annorum et amplius.

Bedford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 390, 456.]

16. GALFRIDUS PUNSARD alias PUNZARD. Inq. p. m.

Willielmus filius Laurentii 'filii Galfridi' Punsard, si esset legitimus, esset propinquior hæres ipsius Galfridi, et est de ætate decem . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berk'.

[Vide ao 50 Hen. III. no 65.]

17. THEOBALDUS DE ENGLESCHEVILL'. De eschaeta terræ.

Obiit sine hærede, et modo est eschaeta domini Regis per mortem ejusdem Theobaldi. Devon'.

18. JOHANNA DE NEVILE. Inq. p. m.

Willielmus de Sancto Martino propinquior hæres ejus est, et de ætate triginta duorum annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 392.]

19. ROBERTUS LE BLUND, defunctus. De messuagio.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Reginaldus de Cressy persona ecclesiarum habuit quandam filiam, quæ vocabatur Isabella, `bastardam,' quæ fuit feoffata de dicto messuagio per dictum Reginaldum patrem suum; quam Isabellam Robertus Le Blund accepit in uxorem: et dicti Robertus [et] Isabella habuerunt unum filium, qui vocabatur Reginaldus, qui elapsis octo annis a partibus Angliæ recessit; qui ignorant utrum vivat vel obiit. \* Et quia dicunt quod nesciunt utrum Reginaldus filius dictorum Roberti et Isabellæ vivat vel obiit, nec sit alius hæres, captum est prædictum messuagium in manus domini Regis. Norfolc'.

† 20. Thomas de Aldham alias Audeham et Isabella uxor ejus. De seisina manerii de Hecton post mortem Johannis de Gatesdene.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 266.]

21. HENRICUS DE NEKETON' alias NEKETUNE. Inq. p. m.

Willielmus de Neketune, primogenitus filius dicti Henrici, proximus ejus hæres est, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 398.]

22. Emma Talebot alias Thalabot. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] • • quod Philippus Thalabot filius dictæ Emmæ propinquior hæres est; et quod est de ætate viginti duorum annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 386, 388.]

23. Robertus de Lucy (filius Herberti de Lucy). Inq. p. m.

Robertus, filius dicti Roberti defuncti, hæres ejus est, et erit de ætate duodecim annorum in festo Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ proximo venturo, scilicet, anno regni Regis Henrici quadragesimo septimo. Et nondum est inde dotata Alicia quæ fuit uxor dicti Roberti.

Wiltes'.

24. ROGERUS DE HETON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus filius prædicti Rogeri propinquior ejus hæres est; et quod prædictus Willielmus est de ætate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 387.]

25. Robertus de Beumes alias Beumeys. Inq. p. m.

Reginaldus de Beumeys, filius prædicti Roberti, est propinquior hæres ipsius Roberti defuncti, et est de ætate quadraginta annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 387, 388, 393 bis, 400.]

26. ADAM DE BEYSIN, defunctus.

Dicunt juratores quod Robertus filius dicti Adæ est propinquior ejus hæres, et fuit de ætate viginti unius annorum ad festum Assumptionis Beatæ Mariæ hoc anno, videlicet, anno quadragesimo septimo. Dicunt etiam quod ad festum Sanctæ Luciæ Virginis novemdecim annis elapsis obiit dictus Adam de Beysin. Stafford'.

Mabilia mater dicti Adæ de Beysin ipsum supervixit, et tenuit dotem in comitatu Salop.

[Vide a° 45 Hen. III. n° 47.]

27. JOHANNES DE PLESSETIS COMES WAREWICI. Inq. p. m.

Hugo de Plessetis, filius ejusdem Comitis Warewici, est propinquior hæres, et est ætas ejusdem hæredis viginti quinque annorum vel plus.

Buckingham'.

Hugo filius ejusdem Comitis est propinquior hæres, et habet ætatem viginti quatuor annorum et eo amplius. Salop'.

Prædictus Comes tenuit de domino Rege in capite quinque virgatas terræ et dimidiam in villa de Morton' de hæreditate Christinæ filiæ Hugonis de Sanford' aliquo tempore uxoris suæ. \* Hugo de Plessetis, qui fuit filius prædicti Comitis, est propinquior hæres ejusdem Comitis; qui filius est de ætate viginti sex annorum. Berk'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 163, 357, 395, 396.]

27. Est etiam Inquisitio ad inquirendum si manerium de Bradenham, quod dictus Johannes de Plessetis Comes Warrewici tenuit die quo obiit, fuerit eschaeta Humfridi de Bohun Comitis Hereford' et

Essex', occasione mortis Margeria quondam Comitissa Warewici et uxoris dicti Johannis.

Quidam Humfridus de Bohun, avus Humfridi de Bohun nunc existentis, dedit dictum manerium in liberum maritagium cuidam Henrico de Oylly cum Matilda sorore sua. Idem Henricus de Oylly genuit de ipsa Matilda quendam filium, nomine Henricum de Oylly juniorem, et duas filias. Idem Henricus de Oylly post mortem dicti Henrici patris sui obtinuit manerium prædictum tota vita sua. Idem Henricus obiit sine hærede de se, et descendit jus dicti manerii dictis filiabus; unde de filia primogenita exierunt quidam Thomas Comes Warewici et quædam Margeria. Thomas obtinuit prædictum manerium tota vita sua et obiit sine hærede de se, et post mortem ipsius descendit jus dicti manerii prædictæ Margeriæ, et ipsa obtinuit tota vita sua et obiit sine hærede de se. Et dicunt [juratores] quod de sorore postnata et amita prædictæ Margeriæ procreatus fuit quidam Walterus de Daventr'; unde credunt quod dum fuerint aliqui hæredes procreati de prædicta postnata sorore non potest esse Buckingham'. eschaeta dicti Humfridi.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 357.]

28. Hugo de Cressy. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Stephanus de Cressy est quadraginta annorum et amplius, et quod est frater et proximus hæres Hugonis de Cressy.

\* \* Domina Isabella de Cressy percipit per annum 34 libras nomine dotis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 398.]

- 29. WILLIELMUS DE BELLO ALNETO, defunctus. De custodia terræ et hæredis ejus.
- 30. PHILIPPUS DE CHAUNCY alias CHANCI. Inq. p. m.

Willielmus idem [filius ejus] propinquior hæres est et plenæ ætatis, scilicet, viginti quinque annorum ad minus.

Lincoln'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 405.]

31. ALARDUS LE FLEMENG, defunctus. Extenta terrarum; et de dote uxoris ejus. Alicia etiam quæ fuit uxor Johannis Le Flemeng quondam fratris prædicti Alardi percipit dotem suam.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 395.]

32. Baldewinus de Insula Comes Devon'. Inq. p. m.

Isabella soror prædicti Baldewini, quæ fuit uxor Comitis de Aubemara, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis. Southampton'.

Ejus proximus hæres est Isabella Comitissa de Alba Marle per decessum filii ejusdem Baldewini.

Isabella de Fortibus Comitissa Albemariæ est propinquior hæres dicti Baldewini de Insula, et est ætatis viginti quinque annorum. Surr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 383, 384, 402.]

33. Hamo de Crevequer alias Creuker alias Crewker et Matilda de Avereng alias Averenches alias Haverenges uxor ejus. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Robertus de Crevequer, filius Hamonis de Crevequer junioris, est propinquior hæres ejus de prædicto manerio de Bogingefaud pertinente ad baroniam prædictam, et est ætate viginti quatuor annorum et amplius. Item dicunt quod Mathæus de Crevequer ætatis quadraginta annorum et amplius, Robertus de Crevequer ætatis triginta annorum, Hamo de Crevequer filii prædicti Hamonis, et Robertus de Crevequer, Johannes de Crevequer, et Thomas de Crevequer, filii Hamonis de Crevequer junioris, sunt propinquiores hæredes prædicti Hamonis de Crevequer qui ultimo obiit de toto residuo tenementi prædicti. Cant'.

Robertus de Crewker, nepos prædicti Hamonis et filius Hamonis de Crewker junioris, est propinquior hæres ejus, et est ætate viginti quatuor annorum et amplius.

Cant'.

Dicunt etiam [juratores] quod Hamo de Crevequer qui habuit in uxorem Matildam de Averenches, ad quam Baronia de Averenches descendebat post mortem Willielmi fratris sui, cujus hæres ipsa fuit, genuit de prædicta Matilda quatuor filias, videlicet, Agnetem primogenitam filiam suam quæ maritata est Johanni de Sandwyco; et Isoldam secundam filiam suam quæ maritata fuit Nicholao de Lenham, et quæ habuit de eodem Nicholao unum filium, nomine Johannem, qui est de ætate duodecim annorum; et Elenam tertiam filiam suam quæ maritata est Bertramo de Criol; et quartam filiam suam Isabellam quæ maritata est Henrico de Gaunt. Dicunt etiam quod prædictæ tres filiæ prædictæ Matildæ de Averinges et prædictus Johannes filius prædicti Nicholai sunt propinquiores hæredes ejusdem Matildæ.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Hamo generavit de dicta Matilda quatuor filias, scilicet, Agnetem primogenitam, Isoudam secundo natam, Elionoram tertio natam, Ysabellam postremo natam. Prima, scilicet Agnes, nupsit Johanni de Sandwico qui plenæ est ætatis; Elionora nupsit Bertramo filio Johannis de Criol, qui plenæ est ætatis; Ysabella nupsit Henrico de Gandavo qui plenæ est ætatis; Ysouda secundo nata nupsit Nicholao de Lenham quæ mortua est. Concepit tamen de viro suo et genuit unum filium qui infra ætatem est, et est duodecim annorum ut asserunt. Et dicunt per sacramentum suum quod terræ et tenementa quæ fuerunt Matildæ de Haverenges ad dictas quatuor filias et hæredes earum pertinere debent.

[Vide aº 55 Hen. III. nº 34; et Excerpta è Rot. Fin., II. 397.]

34. RICARDUS DE CLARE COMES GLOUCESTR' ET HERTFORD', defunctus. Extentæ diversorum burgorum maneriorum, &c., dicti Comitis. Item de dote M. Comitissæ Gloucestr', et de maneriis &c. quæ idem comes tenuit nomine custodiæ.

Ricardus de Clare bonæ memoriæ Comes Gloucestr' et Hertford' tenuit manerium de Mairescross' nomine custodiæ per mortem domini Ricardi Le Butiler, et etiam habuit custodiam Johannæ La Butillere, hæredis dicti domini Ricardi, quia fuit infra ætatem. Quæ quidem Johanna erat filia Willielmi Pincernæ prius defuncti; qui quidem Willielmus erat filius Johannis Le Butiler fratris dicti Ricardi. Mortua dicta Johanna infra ætatem, venerunt duæ sorores dicti Willielmi et imposuerunt clamium in dicto manerio ut jure suo. Venit etiam quædam soror dicti Ricardi et imposuit clamium in dicto manerio ut jure suo. Ob hanc autem contentionem inter prædictas mulieres motam prædictus Ricardus Comes retinuit dictum manerium die obitus sui. Glamorgan'.

- 35. De anno 45º Hen. III. nº 55.
- 36. RICARDUS DE TANI alias TANY. Inq. ad q. d.
- 37. Assisa capta apud Hertford' si Gilbertus filius Reginaldi, arunculus Willielmi filii Ricardi, fuit seisitus in dominico suo de terra in West Cadindon.
- 38. EGIDIUS QUONDAM EPISCOPUS SARR', defunctus. De terris, &c., quas idem Egidius adeptus fuit.
- 39. Breve tantum pertinens ad Inquisitionem nº 20, hoc anno.
- 40. WILLIELMUS DE IFOLDE, rectatus, odio et atia, de morte Hugonis Le Lardiner.

Prædictus Willielmus de Ifolde habet in uxorem quandam Emmam matrem cujusdem Roberti de Howyk', quem prædicta Emma quæ fuit uxor prædicti Hugonis appellat de morte prædicti Hugonis; occasione cujus appelli contentio et plurimæ lites ortæ sunt inter prædictam Emmam matrem prædicti Roberti de Howyk', et prædictam Emmam quæ fuit uxor prædicti Hugonis.

- ‡ 41. Extentæ Burgi et veteris Villæ de Lemneton'.
- † 42. Extenta Novi Burgi.
  - 43. Extenta manerii de Crekelad'.
- \* 44. ROGERUS Hog. [Breve tantum.] De eschaeta.
- † 45. Robertus de Clerbec. Inq. p. m.

Hæres ipsius Roberti vocatur Johannes, et est de ætate quatuor annorum et dimidii.

[In dorso.] Memorandum quod Robertus Clerbec obiit die veneris proxima post festum Palmarum. Dorset'.

† 46. Andreas de Lavania, Rector ecclesiæ de Teynton' et nepos Ottoboni Sacrosanctæ Romanæ ecclesiæ Cardinalis.

Breve de attornatis suis recipiendis.

- † 47. WILLIELMUS GIFFARD. Breve de attornatis suis recipiendis.
- † 48. Rogerus Myson. [Breve tantum.] De eschaeta.

#### 48º Hen. III.

1. Johannes de Neuton'. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem Johannis est propinquior hæres ejus, et est ætatis sexdecim annorum.

Northampton'.

2. PHILIPPUS MIMEKAN, dudum defunctus.

Philippus filius suus propinquior læres ejus est, et fuit ad festum Sanctæ Margaretæ Virginis anno regni Regis Henrici quadragesimo octavo ætatis viginti et unius anni.

Oxon'.

3. THOMAS TYREL alias TIREL. Inq. p. m.

Radulphus Tirel est filius et hæres illius Thomæ, de ætate viginti unius annorum.

Bedford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 412.]

4. ROBERTUS DE BARVILL' alias BAREVILL'. Inq. p. m.

Habuit duas filias hæredes quarum una est de ætate duodecim annorum et altera de ætate quatuordecim annorum. Lincoln'.

[Vide a' 41 Hen. III. no 11; et Excerpta è Rot. Fin., II. 320.]

5. JOHANNES LE BLUND alias BLOND. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis Le Blond propinquior hæres ejus est et ætatis triginta annorum. Somerset'.

- 6. Deest.
- 7. De hundredo de Bradeford'.
- 8. RICARDUS DE CRUES (FILIUS ROBERTI DE CRUES) defunctus. De custodia manerii de Ardmays quod fuit quondam Ricardi de Crues usque ad legitimam ætatem hæredis ipsius Ricardi.
- 9. ALEXANDER DE BEMFLET. Inq. p. m.

Johannes frater dicti Alexandri proximus ejus hæres est, et est de ætate triginta annorum et amplius. Essex'.

10. JOLLANUS vel JULANUS DE DUREMEN alias DURAME. Inq. p. m.

Julanus filius suus propinquior hæres est, et erit de ætate quinque annorum ad instans Pascha anno regni Regis Henrici quadragesimo octavo.

Essex'.

11. GALFRIDUS COSTENTIN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dictus Galfridus mortuus est et sine hærede corporis sui; et quod Johannes Costentin frater ejus propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis, scilicet, viginti et novem annorum.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 209.]

12. WILLIELMUS DE GARDINIS. Inq. p. m.

Willielmus de Gardinis, filius Willielmi de Gardinis, propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum et amplius. Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 185.]

- 13. [De anno 52º Hen. III., nº 39.]
- 14. WILLIELMUS DE GAUGY, defunctus. De eschaeta.

Manerium de Garthorp' quod fuit Willielmi de Gaugy, qui mortuus est, est eschaeta domini Regis eo quod idem Willielmus qui illud tenuit de domino Rege in capite nullum habet hæredem nec de se nec de alio.

Leicestr'.

15. PHILIPPUS DE ARCY alias DARCY. Inq. p. m.

Dominus Normannus filius ejus propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis, videlicet, viginti et octo annorum et amplius, et uxorem duxit pluribus annis elapsis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 196, 409.]

- 16. Deest. [ROBERTUS DE BRAK.]
- 17. JOHANNES DE STODHAM. Inq. p. m.

Rogerus frater dicti Johannis proximus ejus hæres est, et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 415, 499.]

18. ROBERTUS DE BLYE. Inq. p. m.

Item dicunt [juratores quod] Thomas filius ejus est propinquior hæres ejusdem Roberti. Item dicunt quod dictus Thomas est ætatis viginti quinque annorum.

Northumberland'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 413.]

19. ALUREDUS alias ALFREDUS DE LINCOLN'. Inq. p. m.

Idem tenuit de Johanne filio Johannis manerium de Celes quod donatum fuit in liberum maritagium cum Matilda matre dicti Aluredi.

\* Idem tenuit de hæredibus Willielmi de Forz manerium de Norton quod donatum fuit in liberum maritagium cum Albreda ava dicti Aluredi.

\* Sunt hæredes sui Robertus filius Pagani, filii Margeriæ primogenitæ sororis dicti Aluredi; Beatrix de Gouiz secunda soror; et Albreda de Lincoln' junior: et sunt omnes plenæ ætatis.

| Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 411, 412.]

Johanna de Nichole, alias Lincoln' uxor ejusdem Aluredi dotata est.

20. ROBTRTUS DE GATTON' alias GATTUNE. Inq. p. m.

Hamo filius primogenitus prædicti Roberti est proximus hæres ejus, et est de ætate viginti duorum annorum et amplius. Surr'.

21. THOMAS DE HEMMEGRAVE. Inq. p. m.

Thomas de Hemmegrave habet filium et hæredem, nomine Eadmundum, de ætate decem annorum, et est in custodia uxoris Roberti de Le Noreys apud Runewell' in comitatu Essex'. Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 146, 413, 475.]

22. Deest. [WILLIELMUS DE ALBANIACO.]
[Vide Inquis. de incert. temp. Hen. III. n° 247. p. 182.]

## 23. ISABELLA DE CRESSY alias CRESSL. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dicta Isabella obiit die Apostolorum Simonis et Judæ; et quod Alina La Marscale soror sua est propinquior hæres ejus, et est ætatis sexaginta annorum et amplius. Lincoln'.

Alina La Mareschal' est propinquior hæres ejusdem Isabellæ, et est quaterviginti annorum et decem et amplius. Norfolc'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 406.]

## 24 RADULPHUS DE TROP' alias THORP alias THROP. Inq. p. m.

Simon filius prædicti Radulphi est propinquior hæres ejus, et est de ætate quatuor annorum et dimidii.

Hæres prædicti Radulphi, qui vocatur Simon, fuit de ætate quatuor annorum ad Ascensionem Domini anno regni Regis Henrici quadragesimo octavo.

Northampton'.

Idem Radulphus quandam terram dedit Emmæ filiæ suæ, et quendam redditum Johannæ filiæ suæ.

# 25. WILLIELMUS LE BLUND. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus de Kyrketot, filius 'Willielmi et' Agnetis de Kyrketot sororis dicti domini Willielmi Le Blund primogenitæ, est unus hæres propinquior, et est ætatis viginti sex annorum. Dicunt etiam quod Robertus de Waleynis, filius 'Roberti et' dominæ Roys de Waleynis alterius sororis, est hæres ex altera parte, et est ætatis septendecim annorum. Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 410.]

## 26. Hugo de Ver Comes Oxon'. Inq. p. m.

Robertus de Ver filius et propinquior hæres est prædicti Comitis, et est ætatis viginti trium annorum et dimidii. Middlesex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 407, 409.]

### 27. ROGERUS DE QUENCY COMES WINTON'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus de Lascy propinquior hæres est, et habebit quatuordecim annos die Epiphaniæ Domini futura. Item dicunt quod Ricardus filius Roberti præpositus dicti manerii de Elmesale recepit firmas et alia perquisita a die obitus Comitis Winton', unde respondebit, videlicet, a die Sancti Marcæ Evangelistæ. [Inquisitio facta die Martis in crastino Nativitatis Beatæ Virginis.]

Dicunt etiam [juratores] quod Johanna, uxor domini Humfridi de Boun junioris, et Hawisia filiæ quondam Roberti de Quency sunt propinquiores hæredes, et quod Johanna plenæ ætatis est, et Hawisia est infra ætatem.

Bedford'.

Robertus de Quency dudum ante mortem suam concessit per chartam suam Rogero de Quency quondam Comiti Winton' præfatum manerium de Styventon', habendum eidem Comiti et hæredibus suis masculis de corpore ejusdem Comitis legitime procreatis, sub tali, videlicet, conditione quod si contingeret memoratum Comitem decedere sine hæredibus masculis de corpore suo legitime procreatis, quod prædictum manerium reverteret ad præfatum Robertum vel hæredes suos: et dicunt [juratores] quod hæredes legitimi præfati Roberti de Quency sunt Johanna et Hawisia filiæ prædicti Roberti, et quod prædicta Johanna quæ est uxor domini Humfridi de Boun junioris, est novemdecim annorum; et Hawisia quatuordecim annorum; et quod præfatum manerium reverti debet ad prædictas Johannam et Hawisiam, tanquam ad legitimos hæredes ejusdem Roberti.

Bedford'.

[Vide  $n^{\circ}$  33 hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 149, 410, 416, 417.]

- 28. ROGERUS DE TONY alias THONY, dudum defunctus. Extenta maneriorum.
- 29. De assarto. Inq. ad q. d.
- 30. WILLIELMUS DE MARINY alias MARINI, miles. Inq. ad q. d.
- 31. GALFRIDUS DE BURDELEYS. Inq. p. m.

Johannes de Burdeleys, filius dicti domini Galfridi nuper defuncti, propinquior ejus hæres est, et est ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Norfolc'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 121.]

- 32. ROBERTUS DE TATESHALE. Inq. ad q. d.
- 33. ROGERUS DE QUENCY COMES WINTON. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus de Lacy est propinquior hæres, et est infra ætatem, et erit quatuordecim annorum die Epiphaniæ proximo ventura. Dicunt etiam quod Willielmus Mody, præpositus præfati manerii de Kneshall' recepit firmas et perquisita curiæ a die obitus Comitis Winton', videlicet, a die Sancti Marci Evangelistæ in Septimana Paschæ proximo præterita, unde respondebit. [Inquisitio facta fuit die Dominica post Decollationem Sancti Johannis Buptistæ.]

[Vide nº 27 hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 149, 410, 416, 417.]

- 34. WILLIELMUS BELET. Inq. ad q. d.
- † 35. BALDEWINUS DE BOULLERS, defunctus. De eschueta.

Immo fuit [manerium de Poulton'] eschaeta domini Regis, eo quod Baldewinus de Boullers, qui tenuit dictum manerium in capite de domino Rege, et obiit vestitus et seisitus de eodem, nullum habuit hæredem nec propinquum qui dictum manerium habere posset nec deberet.

Wiltes'.

† 36. RICARDUS LUVEL alias LOVEL alias LOWEL. Inq. p. m.

Hugo Lovel frater est Ricardi Lovel defuncti, et propinquior hæres est ipsius Ricardi et de plena ætate. Domina Eva Lovel dotata est. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 405, 414.]

† 37. NICHOLAUS DE BONEVILL'. Inq. p. m.

Willielmus de Bonevil' miles et plenæ ætatis propinquior ejus hæres est.

Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 419.]

- † 38. JACOBUS HEOSE, defunctus. De eschaeta.
- \* 39. JOHANNES DE CRIOLL, Inq. p. m.

Berterammus filius dicti Johannis defuncti propinquior hæres ejus est et est ætatis viginti septem annorum. Cant'

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 412, 413.]

### 49º Hen. III.

1. AGATHA QUÆ FUIT UXOR HUGONIS LE WALEYS alias WALES. Inq. p. m.

Johannes Le Wales filius ipsius est ejus hæres propinquior, et est de ætate triginta annorum et amplius. Sussex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 419.]

- 2. Deest. [WALTERUS JOCE.]
- 3. ROBERTUS DE BORHAM. Inq. p. m.

Philippus filius prædicti Roberti de Borham est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti trium annorum. [Inquisitio capta fuit anno 50°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 430.]

4. WILLIELMUS DE GAUGY, dudum defunctus. Inq. p. m.

Quidam Ricardus Laundry, filius sororis pradicti Willielmi, est propinquior hæres ejus, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

5. JOHANNA BRUERE alias BRUYRE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod domina Johanna Bruyre nihil tenuit de domino Rege in capite nec in feodo die quo obiit, quia id quod tenuit in feodo donaverat ante ipsius obitum. Dicunt etiam quod dicta domina Johanna tenuit Odecumbe Yle et Mulverton' in dote. De hæredibus maneriorum de Odecumbe et de Yle, dicunt quod nullos alios sciunt veros nisi Brettos qui fuerant de Hececumbe, quæ maneria a justis hæredibus alienantur per potestatem domini Willielmi Bruyre veterioris.

6. LYANUS DE MAUNOUERS alias MAUNVERS. Inq. p. m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 429.]

7. THOMAS DANESY alias DE NESY. Inq. p. m.

Bartholomæus filius ejusdem Thomæ propinquior hæres ejus est, et est de ætate quindecim annorum. Wiltes.'

8, ADAM DE GERSTAN. Inq. p. m.

Johannes filius ejus est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis.

Lancastr'.

9. Johannes Atteneuese, utlagatus. De eschaeta.

Dicta terra fuit in manu domini Regis post fugam prædicti Johannis, donec Ricardus Pippard, qui fuit ballivus domini Regis de Brimegrave et Norton', dictam terram tradidit cuidam Waltero Atteneuese: et prædictus Walterus Atteneuese tradidit medietatem prædictæ terræ Willielmo Daleby qui adhuc eam tenet, et aliam medietatem tradidit idem Walterus Willielmo Atteneuese qui adhuc eam tenet. Warewic'.

10. RADULPHUS MUSARD. Inq. p. m.

Radulphus filius ejusdem Radulphi est propinquior hæres ejus, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Derb'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 418, 584.]

11. Simon filius Michaelis de Bolton' alias Boulton. Inq. p. m.

Willielmus filius ejusdem Simonis est propinquior hæres ejus, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Lancastr'.

12. RICARDUS DE HARDEN'. Inq. p. m.

Hæres ejusdem Ricardi de Harden' vocatur Johannes, et die Beatæ Margaretæ anno regni Regis Henrici quadragesimo octavo erat de ætate novem annorum.

13. Andreas Luterel. Inq. p. m.

Galfridus Luterel propinquior hæres ejus est, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Galfridus Luterel filius prædicti Andreæ est ejus hæres propinquior, et est plenæ ætatis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 421, 425.]

14. JOHANNES DE BOXSTEDE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes de Boxstede obiit die Lunæ in Vigilia Nativitatis Beatæ Mariæ anno eodem [49°]. \* \* \* Dicunt etiam quod Radulphus filius ejus propinquior est hæres ejus, et est plenæ et legitimæ ætatis quia complevit numerum viginti septem annorum. Item dicunt quod dictus Johannes eodem die quo obiit fuit ad fidem domini Regis.

Essex'.

15. Walterus de Blakeneye et Johannes de Dudmerton' sunt propinquiores hæredes de manerio de Blechesdon,' et sunt plenæ ætatis. \* \* \* Walterus de Muchegros, avus prædicti Walteri defuncti, habuit novem filias, scilicet, Petronillam primogenitam ex qua nascitur Walterus de Huntel' miles; Margeriam Mabaunck', 'sororem Petronillæ', quæ mortua est et habuit tres filias, Luciam, Aliciam et Juetman [alias Jotam]; et Julianam, Agnetam, Aliciam, Johannam, Matildam, Elizabetham et Amabiliam sorores prædictæ Petronillæ; et sunt propinquiores hæredes prædicti Walteri defuncti de maneriis de Lessendon' et de Bulleye, et sunt plenæ ætatis. Gloucestr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 180 ? 393 ? 439 ? 440 ?]

16. ROGERUS BERTRAM, DE BOTHALE. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Robertus Bertram est propinquior hæres prædicti domini Rogeri Bertram de Bothale, et fuit de ætate viginti et unius anni in Vigilia Natalis Domini, anno Domini 1264. Dicunt etiam quod domina Laderana relicta domini Rogeri Bertram et mater prædicti Roberti Bertram dotata est. Northumbr'.

[ Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 380.]

17. THOMAS DE PONTOPE alias PONTHOPE alias PUNTHOPE. Inq. p. m.

Quædam, nomine Constantia, quæ est de ætate duorum annorum, et Isabella, de ætate unius anni, filiæ ejusdem Thomæ, sunt propinquiores hæredes ejus, quæ sunt in manu Episcopi Dunelmensis.

Northumbr'.

Hæredes dicti Thomæ [sunt] Custantia et Ysabella filiæ ejus. Ætas Custantiæ trium annorum. Ætas Ysabellæ de duobus annis. [Inquisitio capta fuit anno 50.]

18. JCHANNIS ESSELINGTON' alias ESLINGTON' alias ESTLINGTON'. Inq. p. m.

Johannes filius Alani de Esselington' propinquior hæres ipsius Johannis de Esselington' defuncti est, et habuit sexdecim annos ad festum Inventionis Sanctæ Crucis anno regni Regis qui nunc est quadragesimo octavo.

\* Nondum aliqua dos facta est uxori prædicti Johannis defuncti.

Northumbr'.

Hæres dicti Johannis de Eslington' [est] Johannes filius Alani filii dicti Johannis, et est ætate octodecim annorum ad festum Sancti Jacobi Apostoli anno regni Regis Henrici quinquagesimo, et maritatus est in vita avi sui. [Inquisitio capta anno 50.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 425, 426, 523.]

• 18. Johannes de Glentedon' alias Glentindon'. Inq. p. m.

Hæres ejusdem Johannis de Glentindon, Robertus filius ejus, et est ætate sexdecim annorum ad festum Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Henrici quinquagesimo.

[Vide hanc inquisitionem in eodem membrano cum ultima inquisitione.]

- 19. Prior et Conventus de Lanthonay subtus Castrum Gloucestr'.

  Extenta prati.
- 20. MARGERIA DE LACY. De terra in foresta de Acornebury quam Rex Johannes dictæ Margeriæ dedit ad prioratum Monialium ibidem fundandum, §c.
- 21. JOHANNES DE FARENDON'. De ejectione ipsius Johannis a ballivu hundredorum Regis in comitatu Dorset'.
- 22. De puteis salinarum Regis de Wichio extra Wigorn'.
- † 23. De estoverio hominum de Maunsfeld' in foresta de Shirewode.
  - 24. WILLIELMUS DE CLOVILE. Inq. ad q. d.

- 25. PHILIPUS DE LEMINISTR'. De redditu et rebus ad custodiam portæ Castri Hereford', dicto Philippo concessum, pertinentibus.
- 26. De oppressionibus &c. hominibus de Flemsted' per Isabellam quæ fuit uxor Rogeri de Thony factis: et de tallagiis et auxiliis dictorum hominum.
  - Jurati dicunt super sacramentum suum quod Radulphus de Thony, avus domini Radulphi de Thony patris Rogeri qui nunc obiit, nunquam cepit aliquod tallagium de hominibus suis de Flemsted', nec aliquis ante ipsum. Post mortem ipsius, successit ei Rogerus filius ejus, miles strenuus qui ivit ad arma, et aliquando, quando amiserat equos suos et indiguit, petiit auxilium de hominibus suis de Flemsted', et ipsi pro voluntate eorum et sine aliqua districtione fecerunt ei quod voluerunt; sed hoc non fuit aliquando ter per decem annos. Post ipsum venit Radulphus de Thony, pater istius Rogeri qui nunc obiit, et fecit similiter omnibus modis. Post mortem istius Radulphi successit ei Rogerus, qui fuit infra ætatem et in custodia dominæ Reginæ, per quindecim annos, quæ nunquam petiit ab eis auxilium aliquod. Et quando Rogerus fuit plenæ ætatis recepit terras suas nudas et non instauratas, et petiit auxilium ab hominibus suis de Flemsted' ad terras suas seminandas.
- 27. JOHANNES DE BATON'; JOHANNES DE RY; THOMAS DE MULTON'; ROBERTUS DE NEUTON'; ET WILLIELMUS AUNGEVIN. Extentæ in terris et redditibus corum.
- 28. Andreas Loterel. Inq. p. m.

Galfridus Loterel, filius prædicti Andreæ, est propinquior hæres ejus, et est plenæ ætatis.

[Vide no 13, hoc anno.]

- 29. Johannes filius Johannis. Extenta manerii quod fuit prædicti Johannis.
- 30. Extentæ de terris adversariorum Regis et eorum adhærentium, videlicet, Ricardi de Borard qui fuit cum Roberto de Ros;—Johannis filii Johannis qui fuit in Bello de Evesham;—Johannis de Bohun filii Comitis Hereford';—et Johannis de Bohun fratris Francy de Bohun.
- 31. JOHANNES DE LEE. Breve de "Diem clausit extremum."
- 32. Extenta de terris et tenementis seisitis in manibus Regis in hundredo de Hengham.
- \* 33. De transgressionibus et damnis in civitate et suburbio Hereford perpetratis.
- † 34. REGINALDUS LE FORESTER, Inq. p. m.

Jordanus filius ejus est hæres ejus propinquior, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 436.]

† 35. Johannes de Staynhole alias Steynhole. Inq. p. m.
Rogerus filius ejus est et propinquior hæres et plenæ ætatis.

Lancastr'.

- † 36. De terris et tenementis quorundam adversariorum Regis in civitate Lincoln'.
- \* 37. De manerio de La Hyde quod fuit ROBERTI FILII NIGELLI interfecti in Bello de Evesham; et de manerio de Boclaund in comitatu Buck'

  [Breve tantum.]

### 50° Hen. III.

† 1. CECILIA DE HOTON'. Inq. p. m.

Berte filia ejusdem Ceciliæ propinquior hæres ejus est et viginti trium annorum, et maritata est et pueros habet. Cumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 448.]

2. GODFRIDUS DE MARBELEY alias MARBERER, defunctus. De eschaeta.

Illæ domus cum pertinentiis in Suwerk' quæ fuerunt Godefridi Le Marberer defuncti non sunt eschaeta domini Regis per mortem ipsius Godefridi, ita quod dominus Rex eas dare possit, quia quædam Matilda uxor Willielmi Bateman hæres est ipsius Godefridi, ut filia et hæres cujusdam Hugonis Cementarii fratris prædicti Godefridi: qui quidem Hugo obiit ante mortem prædicti Godefridi.

Surr'.

3. WILLIELMUS LE CRESSONER alias DE LA CRESSENER. Inq. p. m.

Alicia, Christiana et Agnes, sorores sui, sunt propinquiores hæredes ipsius Willielmi, et sunt plenæ ætatis, quia desponsatæ fuerunt a longo tempore et plures habent omnes hæredes. Emma quæ fuit uxor ejus dotatu est. Cumbr.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 397, 447.]

4. Johannes Dendone, de Pulhanger, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.

[Vide ao 51 Hen. III. no 3.]

- 5. Hugo Gothemund alias Gutmund, de Norton'. Inq. p. m.
  - Randulphus filius ejus primogenitus est propinquior ejus hæres et est ætatis octo annorum. Uxor ejus petit dotem suam. Wigorn'.
- 6. De anno 48° Hen. III. nº 37.
- 7. De anno 49° Hen. III. nº 35.
- 8. MURIELLA DE CLISSEBY, defunctus. De terris et hærede ejus.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Petrus filius Nicholai de Clisseby tenuit de Rege in capite die quo obiit quatuor bovatas terræ, &c.; \* \* post obitum dicti Petri eque partita fuit

illa hæreditas inter tres sorores filias 'et hæredes' dicti Petri, quarum una erat prædicta Muriella quæ tenuit tertiam partem illius hæreditatis in capite de domino Rege die quo obiit. \* Dicunt etiam quod Johannes filius dictæ Muriellæ propinquior hæres est dictæ Muriellæ; et est de ætate viginti duorum annorum et amplius. Dicunt etiam quod fuit in custodia domini Regis per novem annos et amplius.

9. MAGISTER JOHANNES MAUNSEL, nuper defunctus. De domibus in London', &c.

Ignorant [juratores] quis propinquior hæres ejusdem Johannis et cujus ætatis sit; et si eas [domos] legasset Amabillæ de Rypun' consanguineæ suæ, necne.

London'.

- 10. SAERUS DE HARECOURT, inimicus Regis et in prisona detentus. Extenta terrarum.
- 11. De hundredo de Gertre.
- 12. De anno 40° Hen. III., n° 49.
- 13. MARGARETA UXOR JOHANNIS DE LA HAYE. De libero maritagio suo.

Ricardus de Harcurt, cui Margareta Comitissa Winton' prædictam terram dedit in maritagium cum Orabele filia sua, dedit prædictam terram prædicto Johanni de La Haye in liberum maritagium cum Margareta filia sua quæ nunc est.

Northampton'.

14. ROBERTUS DE LA CUTURE. Inq. p. m.

Henricus de La Cuture filius ejusdem est propinquior hæres ejusdem Roberti et de ætate viginti et octo annorum.

Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 440.]

15. HENRICUS DE BLENDEK. Inq. p. m.

Johannes filius ejus est propinquior hæres ejus, et est ætate viginti quatuor annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., IL 251, 425, 435.]

- 16. EDMUNDUS FILIUS MAGISTRI JOHANNIS CEMENTARII dudum defuncti.

  De terris quas idem Edmundus tenet ex illis quæ fuerunt dicti
  Johannis patris sui.
- 17. WILLIELMUS DE SWINEFORD' alias SUINEFORD', rebellis in prisona detentus. Extenta terrarum quæ fuerunt dicti Willielmi, tam illarum quæ sunt de dote Margeriæ uxoris suæ quam aliarum.
- 18. JULIANA DE GYMINGHAM. Inq. p. m.

Reynerus de Gymingham, filius Julianse de Gymingham, est hæres propinquior, et est ætatis quinquaginta annorum et amplius.

- 19. De anno 48° Hen. III. nº 38.
- 20. Extenta manerii de Arnhale.
- 21. De consuetudinibus villæ de Suthwerke.

- 22. GALFRIEUS DE CHILDEWYCH ET CLARICIA UXOR EJUS. De seisina terræ, captæ in manum Regis, rehabenda.
- 23. Andreas Le Orfeure de London'. De seisina terræ, captæ in manum Regis, rehabenda.
- 24. HAWISIA DE LONDON'. De fabrica in foresta de Dene per Willielmum de London', avum dictæ Hawisiæ, dimissa Mabillæ de Cantilupo defunctæ, ad vitam suam, &c.
- 25. JOHANNES FILIUS NIGELLI. De balliva forestæ de Bernewoode et juribus et consuetudinibus eidem pertinentibus.
- 26. EMMA ATTHERE, DE STANFORD'. Inq. p. m.
  - Henricus Atthere, lator præsentium, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis et amplius, et uxoratus ante mortem prædictæ Emmæ matris suæ.

    Hereford'.
- 27. Robertus de Radewell' alias Radevell', nuper defunctus. Extenta terrarum.
- 28. WALTERUS DE WIGETON'. Inq. ad q. d.
- 29. ROBERTUS DE MERITON'. Inq. p. m.

Robertus Dykerel, filius prædicti Roberti, est propinquior hæres ejus. et de ætate viginti trium annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 439.]

- 30. WILLIELMUS DE OIVILL' alias EXVILL'. Extenta terrarum de libero maritagio Johanna uxoris ejus.
- 31. GALFRIDUS DE SOLENY alias SULLENY, nuper defunctus. De feoffamento quod dictus Galfridus, pro Roberto de Boyton' et Maria uxore ejus, fecit.
  - Dicunt [juratores] quod dictus Galfridus fuit compos mentis suse quando dictum Robertum et Mariam feoffavit. Qui sunt propinquiores hæredes ipsius Galfridi ignorant. Dicunt tamen quod sorores habuit, quarum quædam maritatæ fuerunt in Cornubia et quædam in Britannia.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 341.]

32. ROBERTUS WLCOTES alias ULCOFTES. Inq. p. m.

Dicunt autem prædicti jurati quod Simon est filius et hæres prædicti Roberti et quod habet plenam ætatem. Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 433.]

33. Johannes Mucegros alias Muscegros. Inq. p. m.

Idem Johannes habuit duas sorores, scilicet, Aliciam et Agatham, et sunt propinquiores hæredes dicti Johannis, et sunt plenæ ætatis.

Northampton'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 180, 393, 439, 440.]

34. Hugo Polested'. Inq. p. m.

Dominus Hugo de Polested habuit tres filias quæ sunt propinquiores hæredes; primogenita, scilicet Hawisia, ætate viginti duorum annorum; secunda vocatur Petronilla ætate octodecim annorum; tertia vocatur Roysia ætate quindecim annorum et amplius.

Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 436.]

- 35. De anno 33º Hen. III. nº 78.
- 36. ADAM DE PERITON' alias PERINGTON'. Inq. p. m.

Hæredes domini Adæ de Perington', tres filiæ; unde dominus Willielmus de Yeins [?Keins] et uxor ejus mortui sunt; sponsavit primam filiam, unde habent filium qui est sexdecim annorum; et dominus Robertus de Wellis sponsavit Esabel, et Robertus mortuus; et dominus Johannes Paynel sponsavit tertiam, quæ vocatur Katerina, et ætatem habet.

Filius Willielmi de Kaenes est unus hæredum dicti Adæ, et est ætate octodecim annorum; Isabella quæ fuit uxor Roberti de Well' est una hæredum et est plenæ ætatis; Katerina uxor Johannis Paenell' est una hæredum et est plenæ ætatis.

Robertus de Kaynes et domina Ysabella, quondam uxor Roberti de Welles, et domina Katerina uxor domini Johannis Painel sunt propinquiores hæredes: et est Robertus de Kaynes ætatis octodecim annorum, et duæ dominæ sunt plenæ ætatis.

Northampton'.

37. Johannes de Bradeford'. Inq. p. m.

Item, [juratores dicunt quod] Alexander filius et propinquior hæres dicti Johannis de Bradeford' defuncti est. Item dicunt quod habet ætatem novemdecim annorum ad festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Henrici quinquagesimo primo.

Northumb'.

[ Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 476.]

38. WALTERUS DE HOKELEGHES alias HORKESLEG'. Inq. p. m.

Dominus Robertus de Horkesleg', filius ipsius Walteri, est ejus propinquior hæres, et de ætate triginta trium annorum.

Essex'.

39. ROGERUS DE MERLEY alias MERLAY. Inq. p. m.

Prædictus Rogerus habuit tres suas hæredes, quarum antenata est viginti quatuor annorum et maritata est Willielmo de Graystok; secunda est ætatis decem annorum et non est maritata; tertia est octo annorum et est maritata, et fuit ante mortem prædicti Rogeri, filio et hæredi Marmaduci de Tweng.

[Vide ao 55 Hen. III. no 35.]

- **40.** De anno **53º** Hen. III. nº **45**.
- 41. Extenta dominicorum Regis de Wyginton' et Thamvorth'.
- 42. Extenta [lacerata] de manerio de Bloxham.

43. WILLIELMUS DE PLOGENET. Inq. p. m.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 449.]

44. WILLIELMUS FILIUS ROGERI DE STURMER' alias STOREMERE. De messuagio et terra per dictum Willielmum Adæ de Novo Mercato dimissis, ad sustentationem Willielmi filii prædicti Willielmi filii Rogeri de Sturmer' usque ad legitiman ætatem ejusdem Willielmi.

Præfatus Willielmus est plenæ ætatis modo.

- 45. Alanus de Hangegot et Johannes filius Mauricii. De eschaeta.
- 46. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS DE NORTHAMPTON'.

  Inq. ad q. d.
- 47. EBULO DE MONTIBUS. De frumento et ordeo ei datis ad sustentationem firmæ Castri de Windesore.
- 48. WILLIELMUS MAUDUYT alias MAUDUT. Extenta terræ suæ. Fuit contra Regem in munitione Castri de Merleberg' et in Bello de Lewes.
- 49. ROGERUS STRADLE alias STRATLE ET MATILDA UXOR EJUS, ET RICARDUS DE LA BERE ET ALICIA UXOR EJUS. De seisina terrarum, &c. quæ sunt jus et hæreditas ipsarum Matildæ et Aliciæ.
- 50. SIMON DE MONTE FORTI QUONDUM COMES LEICESTR', defunctus. De eschaeta tenementi.
  - Tenementum quod Simon de Monte Forti tenuit in Sprouton' non est eschaeta domini Regis. Dicunt enim [juratores] quod quidam Henricus de Neketon' fuit feoffatus de toto tenemento quod Simon de Monte Forti tenuit in Sprouton', et idem Henricus tenementum illud dimiserat ad firmam Simoni quondam Episcopo Norwic', et idem Simon de Monte Forti post conflictum habitum apud Lewes, pro eo quod prædictus Episcopus fuit de parte domini Regis, ipsum Episcopum de firma illa ejecit, unde idem Simon de Monte Forti quando occisus fuit nihil habuit in tenemento prædicto \* \*: et dicunt quod uxor prædicti Henrici dotata est de tenemento prædicto, et idem Henricus habet hæredem de se.
- 51. JOHANNES LE FEVRE. Extenta terrarum.
  - Johannes Le Fevre fuit et adhuc est in Castro de Kenelleworth' cum inimicis Regis contra ipsum dominum Regem. \* \* \* H: buit etiam unam virgatam terræ in villa de Dodelington' quam dedit cuidam filiæ suæ ante perturbationem in regno habitam. Leicestr'.

- 52. Walterus de Escures, Galfridus filius Radulphi de Bradele, et Robertus de Kirketon'. Extenta terrarum.
  - Fuerunt cum Baldewino Wake et Johanne Deyvile contra dominum Regem ad deprædationem villæ Lincoln', et ad insultum castri ejusdem.
- 53. Johannes Le Brun. Inq. p. m.
  - Johannes Le Brun est propinquior hæres ejus, et est ætatis triginta annorum. Gloucestr'.
- 54. WILLIELMUS WHYTMAN alias WITMAN, qui se ipsum suspendit. Inq. p. m.
  - Est propinquior hæres ejus Isabella Witman, soror dicti Willielmi, et illa est de ætate viginti sex annorum.
- 55. WATERUS LE CLERC DE CUNESBY, HENRICUS ET PETRUS FILII EJUS, ET ROGERUS FILIUS ALICIÆ DE CUNESBY, appellati de morte Jordani de Enderby. [Breve tantum—8° die Nov. a° 49°.]
- 56. Petrus Le Burdelun. De undecim marcis per annum ei concessis per Abbatem de Thame.
- 57. WILLIELMUS DE RODUM alias RODOM. De morte Adæ Scot quem idem Willielmus se defendendo interfecit.
- 58. WALTERUS FROILLE alias FREYLLE. De morte Walteri Cole quem idem Walterus Froille se defendendo interfecit. Walterus Cole habuit duas filias.
- 59. THOMAS DE PUNCHMARTON'. De morte Gilberti Athelard' quem idem Thomas se defendendo interfecit.
- 60. De anno 40° Hen. III. n° 50.
- \* 61. Bernardus de Brus, inimicus Regis, nuper defunctus. [Breve tantum de extenta terrarum.]
- \* 62. Alanus de Plugener. De expeditatione canum in manerio de Blisworth' tempore Willielmi Briwere, et tempore Johannæ quæ fuit uxor dicti Willielmi quæ manerium tenebat in dotem.
- † 63. RADULPHUS BRYAN, qui interfecit Hugonem de Chirchwithington' felonice. De eschaeta.
- † 64. ROGEBUS DE CLIFFORD', dudum Constabularius Castri de Merleberg'.

  De expensis suis in reparatione dicti Castri.
- † 65. GALFRIDUS PUNCARD alias PUNZARD, defunctus. De hærede.
  - Inquisitio capta coram domino Rege—Juratores intrinsecus dicunt quod post mortem Galfridi Punzard' dum corpus ejus requievit in domo, intravit Robertus filius ejusdem Galfridi et Willielmus filius Laurentii filii prædicti Galfridi antenati, et simul fuerunt in eadem domo per unam noctem dum corpus fuit in domo; et quando corpus prædicti Galfridi translatum fuit usque ad ecclesiam, venit prædictus Robertus cum vi sua et ejecit prædictum Willielmum filium Laurentii, et tenuit se in eadem ferè per quadraginta dies. Ita quod prædictus

Willielmus adivit curiam domini Regis et perquisivit quandam inquisitionem, quam Eschaetor domini Regis fecit, quis eorum esset propinquior hæres prædicti Galfridi, per quam inquisitionem invenit quod prædictus Willielmus fuit propinquior hæres prædicti Galfridi, si esset legitimus. Et juratores nunc super hoc requisiti super sacramentum suum hoc idem testantur, sed nesciunt si prædictus Willielmus sit legitimus vel non.

Berk'.

Vide ao 47 Hen. III. no 16.]

# 51º Hen. III.

- 1. HUGO DE LOGES. De servitio quo tenuit manerium de Cestreton'.
- 2. MAGISTER ET FRATRES LEPROSI HOSPITALIS SANCTI BARTHOLOMÆI EXTRA OXON'. De fæno per eos percepto in prato Regis.
- 3. Johannes Dendone. Extenta terræ quam tenuit die quo Alexandrum Taillepast interfecit.

[Vide a° 50 Hen. III. n° 4.]

- 4. Fratres de Monte Carmell. De piscaria.
- 5. Extenta hundredorum de Blithinge et Wayneford.
- 6. WILLIELMUS DE SANCTO CLARO. Extenta terrarum suarum quas occasione transgressionum sibi impositarum Rex dederat Baldewino de Akeny.
- 7. Robertus de Trumpinton' alias Trumpintone, nuper defunctus.

  Robertus filius dicti Roberti defuncti est proximus hæres et de ætate quindecim annorum.
- 8. ALICIA LA NORYCE alias Norise. Inq. ad q. d.
- 9. ADAM DE NEUTON'. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Adæ propinquior hæres ejus est et ætatis viginti quatuor annorum. Cumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 462.]

- 10. HENRICUS DE SANCTO MAURO. Extenta terrarum quas ratione transgressionum sibi impositarum Rex dedit Willielmo Chaluneys et Galfrido Goscelyn.
- 11. Robertus Le Chaumberlang' alias Chamberlein. Inq. p. m.

  Galfridus Le Chamberleyn est filius et hæres ipsius Roberti, et est
  ætatis viginti duorum annorum et amplius.

  Essex'.
- 12. RICARDUS DE HAVERING', miles. Inq. p. m.

Ricardus filius dicti Ricardi propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis.

Dorset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 455.]

13. GODFRIDUS DE LISTON'. Inq. p. m.

Quis propinquior hæres . . . . . . . . . . . . . dicunt [jurati], Johannes filius ejus, et de ætate triginta annorum.

- 14. WILLIELMUS DE SANCTA ERMINA. De messuagio quod Rex dudum ei dedit tanquam eschaetam Regis per mortem Mocke de Hereford' Judæi, et quando idem Willielmus recessit de Anglia, Sarra quæ fuit uxor dicti Mocke venit ad Regem et procuravit dictum messuagium quasi nomine dotis, et allud tenuit tota vita sua, et post obitum dictæ Sarræ filius prædicti Mocke seisinam inde habuit.
- 15. WILLIELMIUS DE BROY. Inq. p. m.

Willielmus de Broy filius ejus est proximus hæres et plenæ ætatis et uxoratus. \* \* Dictus Willielmus obiit die Veneris proxima post festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Henrici quinquagesimo primo.

Hereford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 449.]

- 16. RICARDUS COK. De custodia domorum Archiepiscopi Ebor' prope Westmonasterium,
- 17. J. LOVEL. Inq. ad q. d.
- 18. WILLIELMUS PIPARD. Inq. p. m.

Edmundus Pipard est propinquior hæres prædicti Willielmi; et dictus Edmundus fuit de ætate viginti et unius anni in festo Sancti Marci Evangelistæ anno regni Regis Henrici quinquagesimo primo.

Devon'.

# [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 583.]

- 19. Priorissa et Moniales Sancti Jacobi extra Huntingdon'. Inq.  $ad \ q. \ d.$
- † 20. Petrus de Sabaudia. De vasto, venditione, &c. per ballivos ipsius Petri fuctis (annis regni Regis Henrici 26° et 27°) in boscis et terris quæ fuerunt W. quondam Comitis Warenn' et quæ in custodia dicti Petri sunt usque ad legitimam ætatem hæredis dicti Comitis.
  - 21. Hugo de Foleham alias Fuleham, Willielmus Prat, et Warinus le Petit, inimici Regis. De eschaeta. Idem Hugo tenuit terram de hæreditate uxoris suæ.
  - 22. MAGISTER HENRICUS WADE, Cocus Regis. De consuetudinibus et servitiis quæ facere debet de terris &c. quæ tenet de Rege de hæreditate uxoris suæ, filiæ Willielmi Le Velu; quæ quidem hæreditas succedere debet pueris Simonis Jurdan prioris mariti uxoris prædictæ.
  - 23. ROGERUS DE RAULE. Extenta terrarum suarum quas occasione transgressionum sibi impositarum Rex dedit Ricardo Le Norreys.
  - 24. Hugo Le Brett. Inq. p. m.
    - Johannes Le Brett filius ejus propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti octo annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 455.]

25. ROGERUS DE CANTEBRIGGE, suspensus. De eschaeta.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Rogerus fecit se vocari aliquando Rogerum de Cantebrigge et aliquando Rogerum de Derby, et sic duo habuit cognomina. Dicunt tamen quod quia fuit filius Nicholai de Cantebrigge debuit, sicut intelligunt, habere cognomen patris sui et sic debuit vocari Rogerus de Cantebrigge.

London'.

26. RADULPHUS DE KEYLMERS. Inq. p. m.

Simon filius prædicti Radulphi est propinquior hæres ejus, et erit ad festum Sancti Petri ad Vincula proximum futurum de ætate quatuor annorum. [Inquisitio facta fuit die Veneris ante festum Sancti Swithini.]

27. Petrus de Percy, dudum defunctus.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 456.]

- 28. Robertus filius Nigelli, in bello contra Regem interfectus. De eschaeta.
- 29. WILLIELMUS THOREL alias TOREL, qui in diversis debitis tenetur.

  Extenta terrarum.
- 30. Humfridus de Boun, dudum defunctus. Extenta terrarum quæ fuerunt de hæreditate Alianoræ uxoris suæ; ac de hærede ipsius Alianoræ.

Humfredus filius Humfredi de Boun 'et Elionoræ uxoris suæ' est propinquior hæres, et est ætatis octodecim annorum et dimidii anni.

Hereford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 113.]

- 31. De anno 41° Hen. III. n° 43.
- 32. ALEXANDRA DE LA HAYE. Inq. p. m.

Alexandra uxor Willielmi de Gardino, filia prædictæ Alexandræ, est propinquior hæres ejusdem Alexandræ et de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

Oxon'.

[Vide Inquis. de Incert. temp. Hen. III. nº 211, p. 179; et Excerpta è Rot. Fin., II. 185.]

- 33. Johannes Sothull alias Sothill et Johannes de Heton', inimici Regis. Extenta terrarum.
- 34. Thomas de Hauvill' alias Hauvill. Inq. p. m.

Henricus filius dicti Thomæ propinquior hæres ejus esset si aliqua terra habuisset de feodo, et est de ætate duodecim annorum.

Buckingham'.

\* 34. HENRICUS DE HAUVILE. Inq. p. m.

Item dicunt prædicti jurati quod Henricus filius Radulphi de Hauvile est propinquior hæres prædicti Henrici, et est ætas sua viginti unius annorum et amplius, qui etiam nuper fecit homagium suum domino Regi. Item omnes prædicti jurati dicunt super sacramentum suum quod Thomas de Hauvile nihil tenuit de domino Rege in capite nec aliquam terram habuit in Norfolk' die quo obiit, præter wardam quam emit de Willielmo de Renham, qui Willielmus recuperavit dictam wardam et maritagium Henrici filii Radulphi de Hauvile de dono domini Regis, et vendidit dictam wardam et maritagium dicto Thomæ de Hauvile. Et dicunt omnes prædicti jurati quod prædictus Thomas de Hauvile frater junior, per falsam suggestionem, post mortem Henrici patris sui, decepit curiam domini Regis; ita quod recuperavit quandam seisinam terrarum quæ fuerunt Henrici patris sui, et eandem seisinam habuit donec Willielmus de Renham per donum domini Regis recuperavit seisinam dictarum terrarum, eo quod dominus Rex prædictus dedit ei wardam et maritagium Henrici filii Radulphi de Hauvile, qui quidem Radulphus fuit primogenitus et hæres prædicti Henrici. Et dictus Willielmus de Renham vendidit prædictam wardam et maritagium prædicto Thomæ de Hauvile usque ad ætatem prædicti hæredis. Amicia quæ fuit uxor prædicti Henrici dotata est. Norfolc' & Suffolc'.

[Vide a° 52 Hen. III. n° 39; et Excerpta è Rot. Fin., II. 169? 175? 182, 331.]

- 35. Assisa capta in comitatu Wigorn' inter Johannem de Wyteford' (filium Rogeri de Wyteford') et Aliciam uxorem Ricardi de Evenefeud'.
- 36. De statu Castri Oxon' et pontis ibidem, &c.
- 37. ROGERUS LE TALUUR. Extenta manerii.
- 38. Johannes de Sancto Amando. Extenta terræ.
- 39. GALFRIDUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Hugo de Nevill', filius avunculi prædicti Galfridi, est propinquior hæres ejus, et est de ætate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 170, 459, 498.]

40. GALFRIDUS LE RUS. Inq. p. m.

Filius ejus primogenitus, qui est ejus hæres proximus, vocatur Robertus . . . . . ætatis quatuor annorum.

Robertus filius Galfridi est propinquior hæres et ætate quatuor annorum ad proximam Pentecosten. [Inquisitio facta fuit die Martis ante festum Sancti Gregorii.]

41. RICARDUS DE STAPILFORD'. Inq. p. m.

Hugo filius suus propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quinque annorum. Nottingham'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 460.]

- 42. ROBERTUS DE WELLES, decollatus pro latrocinio. De eschaeta.

  Duse dominio dotantur.
- 43. Robertus de Hilton'. Extenta terrarum quæ fuerunt quondam dicti Roberti.
- 44. ROGERUS SPRENHOSE. De molendino.
- 45. PRIOR DE LANTHONIA. De damnis ei illatis occasione fossati circa villam Gloucestr' de novo facti, &c.
- 46. RICARDUS DE MUNFICHET. Inq. p. m.

Dicunt etiam juratores quod Ricardus de Munfichet habuit tres sorores, videlicet, Margeriam primogenitam, Avelinam medio natam et Philippam postnatam. De Margeria exivit Hugo de Bolebek' qui habuit quatuor filias, quarum Rogerus de Lancastre desponsavit unam; Nicholaus Corbet desponsavit secundam; Hugo de Laval desponsavit tertiam; et Walterus de Huntercumbe desponsavit quartam. De Avelina media nata exivit Willielmus de Fortibus Comes Albemarliæ, cujus hæredes sunt infra ætatem et in custodia domini Regis. De Philippa exivit Ricardus de Playz. Unde dicunt quod hæreditas prædicti Ricardi dividenda est in tres partes, et prima pars pertinet ad prædictas quatuor filias prædicti Hugonis de Bolebek' tanquam ad hæredes exeuntes de eynescia sorore et una hæredum prædicti Ricardi. Secunda pars pertinet ad prædictos hæredes prædicti Willielmi de Fortibus exeuntes de prædicta Avelina sorore secunda nata et alia hærede prædicti Ricardi. Et tertia pars pertinet ad prædictum Ricardum de Playz exeuntem de prædicta Philippa post nata sorore et tertia hæredum prædicti Ricardi. Et prædictus Ricardus de Playz est de ætate quadraginta annorum. [Inquisitio capta fuit anno 52°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 387, 388, 393 bis, 470.]

47. Thomas filius . . . . . . . [Michaelis?]. Inq. p. m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 193?]

- 48. ABBAS ET CONVENTUS DE BORDESLEY. Inq. ad q. d.; et de libertatibus.
- 49. De hundredis de Tichefeld', Portesdone, et Boseburgh'. Inq. ad q. d.
- 50. JOHANNES LE MARESCHAL, appellatus de morte Rogeri Belesham.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Johannes Le Marescal appellatus est de morte Rogeri de Belesham odio et atia, eo quod Rogerus de Belesham habuit rem cum uxore dicti Johannis Marescalli, et quod eam abduxit a domo dicti Johannis, et eam tenuit quousque dictus Rogerus interfectus fuit per Robertum Le Beredosser' et Robertum de Turs.

- 51. De anno 52º Hen. III. nº 40.
- † 52. Johannes de Verdun. De libertate propartis terræ dicti domini Johannis in Midia in Hibernia.
- † 53. RICARDUS DE HEREFORD', Clericus Regis de Scaccario. De clauso suo fracto, de.
- † 54. JOHANNES LOVEL. Inq. ad q. d.
- † 55. RICARDUS CUSTE DE MUNESTOK'. De morte Reginaldi Polle quem idem Ricardus interfecit se defendendo.
- † 56. RICARDUS HERICE, DE STAPELFORD'. Breve de Diem clausit extremum. [Vide n° 41, hoc anno.]
- † 57. Breve ad quod damnum.
- † 58. BALDEWINUS WAKE. Breve de extenta terrarum.
- † 59. JULIANA DE SERLAUND'. Breve de eschaeta.
- † 60. RICARDUS DE HAVERING'. Inq. p. m.

Ricardus de Havering', filius dicti Ricardi, propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis. Wiltes'.

[Vide no 12, hoc anno.]

# 52º Hen. III.

- 1. Johannes filius Willielmi de Stowe. Extenta terrarum.
- 2. Johannes de Bradeford'. Inq. p. m.

Alexander filius ejus propinquior ejus hæres est, et est plenæ ætatis.

Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 13, 52, 476.]

- 3. Robertus de Barevill', de Bardon'. Inq. p. m.

[Inquisitio capta fuit anno 53°.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 116, 320.]

4. ROBERTUS DE CHANCY. Inq. p m.

Thomas de Chancy est filius et hæres propinquior dicti Roberti, et est plenæ ætatis, videlicet, de ætate viginti trium annorum. Ebor. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 53, 478.]

- 5. JOHANNES DE KANEWODE, defunctus. De custodia terrarum ; et de David nepote et hærede ejus maliciose detento, &c.
  - Juratores dicunt \* quod prædictus Robertus filius prædicti Johannis prædictum David filium Johannis primogeniti fratris sui malitiose prolongavit, vivente dicto Johanne, et adhuc detinet, sed nesciunt quo nec ubi. Et quod dictus David est proximus hæres dicti Johannis, et quod est undecim annorum.

    Ebor'.
- 6. HENRICUS DE MERCK alias MERK'. Inq. p. m.

Henricus de Merk' filius ejus est, et propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti unius anni et trium septimanarum et duorum dierum.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 306.]

7. STEPHANUS DE HAMPTON'. Inq. p. m.

Idem Stephanus habuit unam filiam, nomine Aliciam, et est hæres propinquior, et fuit ætatis quindecim annorum ad festum Beatæ Fretheswidæ anno regni Regis Henrici quinquagesimo primo. Et post mortem prædicti Stephani dominus Rex dedit wardam et maritagium dictæ Aliciæ hæredis dicti Stephani domino Nicholao de Yetindene. Idem Nicholaus dedit wardam et maritagium domino Philippo Basseth': et dominus Philippus Basset dedit eandem wardam cum maritagio dominæ Katerinæ Luvel: et domina Katerina Luvel dedit prædictam wardam cum iprædicto maritagio Waltero de La Puile, qui quidem Walterus prædictam Aliciam hæredem prædicti Stephani desponsavit.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 141.]

8. Petronilla de Wodehuses alias de La Wdehuse. Inq. p. m.

Habuit duos filios adhuc viventes 'qui sunt hæredes sui propinquiores,' videlicet, Robertum de Beutoft, et est quadraginta annorum; et Alanum fratrem suum de Beutoft, et est triginta annorum.

Nottingham'.

[Vide aº 53 Hen. III. nº 22; et Excerpta è Rot. Fin., II. 286.]

9. HENRICUS DE MOLESFEN alias MULESFEN. Inq. p. m.

Henricus filius et hæres Henrici de Mulesfen defuncti fuit ad festum Sancti Bartholomæi ultimo præteriti de triginta quatuor annis.

[Inquisitio facta fuit die Mercurii ante festum Sancti Matthæi Apostoli.] Northumb'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 478.]

10. HERBERTUS DE BOLEBEK'. Inq. p. m.

Gilbertus Bolebek', frater ejus de patre et matre, est propinquior hæres, et est plenariæ ætatis.

Buckingham'

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 16.]

11. ROBERTUS DE WRTH' alias WURTH [? defunctus]. De terris quas tenuit die conflictus de Evesham, &c.

Willielmus de Stretton', qui est de ætate triginta duorum annorum, Henricus de Coudre, qui est de ætate viginti octo annorum, et Jordanus de Tyderington', qui est de ætate viginti sex annorum, sunt propinquiores hæredes prædicti Roberti de Wurth'. Lincoln'.

12. WILLIELMUS CRATEFIGE alias GRATEFIGE, defunctus. De eschaeta.

Messuagium cum pertinentiis quod fuit Willielmi Gratefige nuper defuncti est eschaeta domini Regis per mortem ejusdem Willielmi, eo quod idem Willielmus interfectus fuit in Bello habito apud Lewes contra dominum Regem et Edwardum filium suum.

London'.

13. Extentæ maneriorum factæ in præsentia Galfridi de Niwebad' pro parte domini Willielmi de Valentia, et in præsentia domini Willielmi de Sancto Claro pro parte domini Willielmi de Monte Canisio.

[Vide n° 41, hoc anno.]

14. Egidius Wechchesham alias Wachesham alias Wachisham. Inq. p. m. Egidius de Wachesham, filius dicti Egidii defuncti, propinquior ejus

hæres est, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Egidius filius dicti domini Egidii propinquior hæres ejus est, et fuit ad festum Sancti Johannis Baptistæ ætate triginta sex annorum.

[Vide Inquis. de Incert. temp. Hen. III. nº 126, p. 173.; et Excerpta è Rot. Fin., II. 475.]

15. Nicholaus de Gerunde. Inq. p. m.

Hugo de Gerunde, filius ejusdem Nicholai primogenitus, propinquior hæres ejus est; et est de ætate triginta annorum. Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 470.]

16. NICHOLAUS DE LEUKENORE. Inq. p. m.

Dominus Rogerus de Leuekenore est filius domini Nicholai de Leuekenore nuper defuncti et propinquior hæres, et ætatis viginti sex annorum et amplius.

Essex'

[Vide Excerpta è Rot. Fin. II. 476, 512.]

17. WILLIELMUS MAUDUT alias MAUDUYT COMES WARREWICI. Inq. p. m. Willielmus de Bello Campo junior est propinquior hæres prædicti Willielmi Maudut, eo quod fuit filius sororis suæ, et est de ætate viginti sex annorum et amplius.

Dominus Willielmus de Bello Campo junior, filius sororis prædicti domini Willielmi Maudut, est ipsius Willielmi Maudut proximior hæres, eo quod dictus Willielmus Maudut non habuit hæredum de corpore suo; et habet ætatem triginta annorum et amplius prædictus Willielmus de Bello Campo.

sine hærede de se, per quod descendere debuerat hæreditas sua ad sororem suam quam Willielmus de Bello Campo senior desponsaverat, quæ, quia mortua est, spectat jam hæreditas illa ad Willielmum de Bello Campo juniorem filium ejusdem mulieris et propinquiorem hæredem prædicti Willielmi Maudut.

Willielmus Maudut fuit Comes Warrewici et obiit vestitus et seisitus; et hæreditas comitatus descendit ad Willielmum de Bello Campo ratione Isabellæ matris suæ quæ fuit soror Willielmi Maudut cujus hæres ipse est, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Warewic'.

Sunt etiam extentæ terrarum per præfatum Willielmum Maudut alienatarum, de quibus Alesia quæ fuit uxor ejus dotem suam petit.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 466.]

- 18. THOMAS DAMYET, DE MISTERTON', qui per feloniam interfecit Johannem de Appelestorp'. Extenta terræ ejus, et terræ quæ fuit de hæreditate uxoris suæ.
- 19. WILLIELMUS DE WALTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 20. De valore bedellariæ hundredorum de Swanebergh', Ruebergh', et Stodfold'.
- 21. PRIOR ET CONVENTUS DE LANTHONAY EXTRA GLOUCESTR'. Extenta prati eis per Regem concessi in escambium prati subtus Castrum Gloucestr'.
- 22. ABBATES DE PERSORE ET DE FLAXELEG'. Inq. ad q.d.
- 23. LEO DE ROMELEY alias ROMESLE. Inq. ad q. d.
- 24. ABBATISSA SHAFTON'. De ponte et porta infra castrum Sarum reparandis.
- 25. ABBAS ET CONVENTUS DE BITTLESDENE. Inq. ad q. d.
- 26. Homines de Cottingham, Middelton', Carlton', Corby, Magna Acle, et Wilberston'. De communa pasturæ infra forestam de Rokingham. [Breve tantum.]
- 27. PRIOR ET CONVENTUS DE WIRKESHOPP.' Inq. ad q. d.
- 28. PETRUS DE COUDREY. Inq. ad q. d.
- 29. Abbas et Conventus de Tyntern.' De libertatibus in foresta de Dene.
- 30. Dominus Rex. Inq. ad q.d.
- 31. ELIAS LE BLUND Judeus, defunctus. De messuagio in London', interecclesiam Sancti Olavi et locum ubi Sanctus Thomas nascebatur.
- 32. MATILDA DE ESTWELLES alias EASTWELLE. Inq. p.m.
  - Bertramus de Criell', filius ejusdem Matildæ, propinquior . . . . . . . . et est de ætate triginta unius annorum. Margeria mater prædictæ Matildæ dotata est. Cant'.

33. WILLIELMUS DE SUTTON'. Inq. p. m.

Robertus filius Willielmi de Sutton' miles propinquior hæres ipsius est, et plenæ ætatis, videlicet, de ætate viginti septem annorum.

Nottingham'.

‡ 34. SIMON DE CRYEL, defunctus, ET MATILDA UXOR EJUS. De terris suis die quo idem Simon obiit.

Dicta Matilda tenuit de domino Rege in capite die quo dictus Simon obiit duo feoda militum. \* \* \* Dictus Simon nihil tenuit de domino Rege in capite: sed tenuit . Moningham ducentas et quadraginta acras de Gavelykende, \* \* \* et habet octo filios qui omnes equaliter succedunt ei in hæreditate prædicta; et est primogenitus filius suus de triginta annis, et secundus de viginti quatuor, et tertius de viginti tribus, et quartus de viginti annis, et quintus de quindecim annis, et sextus de quatuordecim annis, et septimus de duodecim annis, et octavus de undecim annis. Et tenebit dicta Matilda de maritagio suo dimidietatem totius prædictæ terræ quamdiu fuerit vidua.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 480.]

35. WALTERUS DE ALBINIACO. De manerio de Wicheford' et libertatibus ejusdem; quod quidem manerium Rex Henricus, avus avi Regis nunc, dedit cuidam Patricio de Cadurcis qui dictum manerium tenuit per multa tempora donec ipse illud dedit cuidam Henrico de Albiniaco qui tenuit toto tempore suo. Et post mortem dicti Henrici quidam Robertus filius et hæres prædicti Henrici dictum manerium ut jus et hæreditatem suam tenuit, donec ipse illud dedit cuidam Nigello de Albiniaco fratri suo juniori, qui toto tempore suo tenuit. Et post mortem dicti Nigelli quidam Willielmus de Albiniaco, filius et hæres prædicti Nigelli, tenuit dictum manerium ut jus et hæreditatem suam toto tempore vitæ suæ. Et post mortem dicti Willielmi quidam Henricus de Albiniaco filius et hæres prædicti Willielmi tenuit dictum manerium ut jus et hæreditatem suam. Et Walterus de Albiniaco, filius et hæres prædicti Henrici de Albiniaco, modo tenet prædictum manerium jure hæreditario.

# 36. ALICIA DE MERLAY. Inq. p. m.

Duas habet sorores, scilicet, Mariam uxorem domini Willielmi de Graystoke, et habet ætatem viginti sex annorum, et alia vocatur Isabella de Merlay et habet ætatem duodecim annorum: et sunt propinquiores hæredes.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 432, 467.]

# 37. JOHANNES FILIUS ALANI. Inq. p. m.

Item prædicti jurati dicunt quod Johannes filius domini Johanns filii Alani est primogenitus et hæres prædicti domini Johannis filii Alani. Item dicunt quod Johannes filius domini Johannis filii Alani fuit de viginti duobus annis die Exaltationis Sanctæ Crucis anno regni Regis nostri Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo primo.

[Salop'.]

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 463, 464, 574, 575.]

- 38. R. DUNELMENSIS EPISCOPUS. De placitis que ad vicecomites pertinent in terris et tenementis suis infra comitatum Ebor.
- † 39. THOMAS DE HAUVIL JUNIOR, defunctus. De manerio de Haccumby.
  - Thomas de Hauvil junior nuper defunctus, scilicet, filius quondam Henrici de Hauvil, qui manerium de Haccumby cum pertinentiis quondam tenuit de domino Rege in capite per serjantiam, non obiit inde seisitus ut de feodo, sed ingressus fuit illud manerium ex . . . . [dimissione] Willielmi de Renham, qui quidem Willielmus dictum manerium tenuit ex concessione domini Regis post mortem prædicti Henrici . . . . . . . [nomine custodiæ] ratione Henrici filii Radulphi de Hauvil primogeniti fratris prædicti Thomæ.
  - Idem Henricus filius Radulphi de Hauvil nunc plenæ ætatis est, [Vide a° 51 Hen. III. n° 34; et Excerpta è Rot. Fin., II. 169, 175.]
- † 40. SIMON DE MONTE FORTI COMES LEICESTR', defunctus. De seisina manerii.
  - Simon de Monte Forti quondam Comes'Leicestr' fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de manerio de Snarridelf cum pertinentiis die conflictus apud Evesham in quo obiit.

    Northumbr'.
- † 41. WILLIELMUS DE MUNCHENESY alias MONTEKENSY alias MONTE CANISIO.

  Extentæ maneriorum factæ in præsentia Ricardi de Lymmynghes
  pro parte domini Willielmi de Valentia, et in præsentia domini
  Willielmi de Sancto Claro pro parte domini Willielmi de Monte
  Canisio.

[Vide no 13, hoc anno.]

- f 42. WILLIELMUS SELISAULE detentus in prisona Ebor' pro morte Adæ de Auwerne alias Haverne quem interfecit per infortunium.
- † 43. HENRICUS DE HASTINGES. Inq. p. m.
  - Johannes de Hastinges primogenitus domini Henrici de Hastinges propinquior hæres est. \* \* Johannes de Hastinges fuit de sex annis die Sancti Johannis ante portam Latinam anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo secundo.
- † 44. WILLIELMUS WYMER. Breve tantum de "diem clausit extremum. [Vide Inquis. de incert. temp. Hen. III. n° 138, p. 174]
- † 45. Mundatum Regis de exitibus comitatus Wiltes' liberandis emptoribus garderobæ Regis.
- † 46. Mandatum Regis de finibus scaccarii colligendis et Magistro Godfrido Giffard' Cancellario Regis solvendis.
- 47. Henricus de La Mare, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

#### 53º Hen. III.

- 1. Rogerus Le Ster alias Stur, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 2. De anno 29º Hen. III. nº 56.
- 3. Bernardus de Brus. Extenta terræ.
- 4. Petrus filius Matthæi. De terris quæ fuerunt ejusdem Petri.
- 5. JOHANNES DE PABBEHAM alias PABENHAM, nuper defunctus.
  - Johannes de Pabenham, filius prædicti defuncti, est propinquior hæres ipsius, et est plenæ ætatis.

    Bedford'.
- 6. Robertus de Jarewell', dudum defunctus. De terris et hærede ejus. Willielmus filius prædicti Roberti est propinquior hæres ejus et est plenæ ætatis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 487; et Pref. vii.]

7. WILLIELMUS DE BELLO CAMPO DE ELMELEY, [defunctus?] Extenta terrarum quæ fuerunt ejusdem Willielmi.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 487.]

8. MILO DE BELLO CAMPO, nuper defunctus.

Ricardus de Bello Campo, filius prædicti Milonis primogenitus, propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis. Exitus prædictæ terræ devenerunt ad manus Johannis de Bello Campo fratris prædicti Ricardi post mortem prædicti Milonis quatuor annis elapsis.

Milo de Bello Campo nuper defunctus die quo obiit tenuit de domino Rege in capite quartam partem feodi unius militis; \* \* \* et eandem terram dedit in lecto suo languoris cuidam Johanni filio suo. Dicunt tamen [juratores] quod prædictus Milo omnes expletias et exitus inde provenientes cepit et habuit penes se quamdiu vixit. Dicunt etiam quod Ricardus filius prædicti Milonis propinquior hæres ejus est, et habet ætatem triginta annorum et amplius. Dicunt etiam per sacramentum suum quod præfatus Johannes filius prædicti Milonis recepit et habuit exitus ejusdem terræ per tres annos proximos post mortem dicti Milonis patris ejusdem Johannis. Item dicunt per sacramentum suum quod exitus quarti anni, videlicet, anni regni domini nostri Regis Henrici nunc quinquagesimi secundi, devenerunt ad manus domini W. Prioris de Wymmundeham tunc Eschaetoris domini Regis citra Trentam.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 487.]

- 9. WILLIELMUS DE GLOUCESTRE, nuper defunctus. De tenura manerii.
- 10. ROBERTUS DE BARBLING' alias BARMLING'. Inq. p. m.

Hæres ipsius Roberti defuncti est Willielmus filius suus qui est triginta annorum et amplius.

Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 488.]

11. Johannes Renger, defunctus. De eschaeta.

Domus illæ quæ fuerunt prædicti Johannis cum pertinentiis in civitate prædicta [London'] non sunt eschaeta domini Regis nec esse possunt, eo quod idem Johannes semper fidei domini Regis et suorum constanter adhæsit, nec aliquam feloniam commisit per quam eschaeta domini Regis esse deberent, sed tanquam bonus et fidelis obiit.

London'.

- 12. Hugo Gobyun. Extenta terrarum in manum Regis captarum occasione transgressionum dicti Hugonis, tempore turbationis nuper habitæ in regno.
- 13. ROGERUS DE STODHAM. Inq. p. m.

Thomas de Stodham, frater prædicti Rogeri de Stodham, propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quinque annorum. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 415, 499.]

14. WILLIELMUS DE APPELTON' alias APPETONE. Inq. p. m.

Johannes filius ejus primogenitus propinquior hæres ejus est, et est ætate octodecim annorum et amplius a festo Conversionis Sancti Pauli.

Essex'.

16. Johannes Gervasius, defunctus.

Hæres prædicti Johannis Gervasii die qua nascebatur fuit plenæ ætatis secundum usum et consuetudinem ejusdem villæ [de Brideport], et nunc est de ætate septem annorum et dimidii. Dorset'.

16. WILLIELMUS DE LA WERE. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Petrus de La Were, frater suus senior, propinquior hæres ejus est, et quod idem Petrus est ætatis sexaginta annorum et amplius.

Hereford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 484.]

17. WILLIELMUS DE CRIKETOT. Inq. p. m.

Willielmus de Criketot filius domini Willielmi de Criketot est ætatis, scilicet, de triginta uno annis et amplius, et propinquior hæres ejus est.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 410, 485.]

18. Hugo de Morwyk' alias Morewyk'. Inq. p. m.

Idem Hugo habuit tres filias, quarum una est marita domini Rogeri de Lomel', et est ætatis viginti unius annorum. Et altera filia est marita Johannis de Bulemer' et fuit ætatis quindecim annorum ad festum Sancti Hilarii anno regni Regis Henrici quinquagesimo tertio. Et tertia filia fuit ætatis undecim annorum ad Pascha proximo præteritum anno prædicto, et est marita domini Johannis de Roseles.

Northumbr'.

[ Vide aº 55 Hen. III. nº 18; et Excerpta è Rot. Fin., II. 317?]

19. Johannes de Gatesden, dudum defunctus, et Hawisia de Nevill' Quondam uxor ejus, nuper defuncta. Extenta terrarum. Est etiam Breve de maritagio filiæ et hæredis Johannis de Gatesden' Roberto Walerand' concesso, &c.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 370, 377, 384.]

20. Ankerus de Frescheynvull' alius Freschenvill' alias Frechevil', dudum defunctus. Extenta terrarum. Item de maritagio Amiciæ quæ fuit uxor ejus.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 347.]

- 21. WARINUS DE BASINGBURN', nuper defunctus. Extenta terrarum.
  [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 168.]
- 22. Petronilla de La Wodehuse alias Wodehouse, nuper defuncta. Extenta terrarum ejus quæ inter hæredes ipsius Petronillæ, scilicet, Robertum de Beltoft et Alanum fratrem ejus, sunt partibiles.

  - [In dorso.] Renunciat illi inquisitioni, et dicit se velle sequi partem ipsum contingentem de terris et tenementis ipsum jure hæreditario contingentibus coram G. de Preston et sociis suis Justiciariis itinerantibus in comitatu Derb'.
- 23. Robertus de Gurnay. Inq. p. m.

Ancellus de Gurnay est filius et propinquior hæres domini Roberti de Gurnay et plenæ ætatis. Somerset'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 489, 490.]

24. RICARDUS DE PLAYZ alias LE PLAYZ. Inq. p. m.

Radulphus filius Ricardi Le Playz est hæres propinquior, et est ætate duorum annorum et dimidii.

Norfolc'.

Prædictus Ricardus de Playz tenuit manerium prædictum [Benefeld'] de domino Rege in capite pro parte ipsum contingente de hæreditate terrarum quæ fuerunt Ricardi de Munfichet. \* \* Radulphus de Playz filius prædicti Ricardi de Playz propinquior hæres ejus est, et est ætatis trium annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 470.]

- 25. MAGISTER ET FRATRES DOMUS DEI DOVORR'. Inq. ad q. d.
- 26. ROBERTUS DE HASELINGDEN' alias HASSELENDEN'. Utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- 27. WILLIELMUS LE TAVERNER alias TABERNAR', nuper submersus. De eschaeta.
  - Juratores dicunt quod Juliana filia Walteri de Bristoll' fuit in custodia Magistri Rogeri de La Gren', et idem Rogerus habuit colloquium cum Willielmo Tabernar' qui jam defunctus est, ut idem Willielmus dictam Julianam caperet in uxorem, qui Willielmus prædictus Julianam prædictam affidavit; post fideidationem dicta Juliana tradidit omnia tenementa sua Thomæ de La Gren'; • et quando dictus Willielmus solempnisavit matrimonium cum dicta Juliana, venit dictus Thomas de La Gren' et dedit dicto Willielmo cum dicta Juliana totum jus suum quod habuit in liberum maritagium ad ostium ecclesiæ de omnibus tenementis quæ acciderunt dictæ Julianæ in hæreditatem per Walterum de Bristoll' patrem suum; quare dicunt quod dominus Rex non potest habere ullam eschaetam. Wiltes'.
- 28. WILLIEIMUS DE KYMA, dudum defunctus. De molendino quod post mortem ipsius Willielmi assignatum fuit in dotem Luciæ quæ fuit uxor ejus; de quo quidem molendino idem Willielmus quendam redditum dedisset Priorissæ et Monialibus de Apelton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 312, 318.]

- 29. MARTA alias MARTHA SPERLING', fugitiva et utlavyata. De eschaeta.
- 30. MAGISTER THOMAS DE SANCTO EDMUNDO, defunctus. De eschaeta.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod domus cum pertinentiis quæ fuerunt prædicti Thomæ in villa de Cantebr' non sunt eschaeta domini Regis per mortem ejusdem Thomæ, et quod dominus Rex eas dare non potest sine injuria Lucæ filio Clariciæ de Ruschebrok facienda; et hac ratione, quia quidam Walterus de Sancto Edmundo dedit dictas domus cum pertinentiis in villa de Cantebr' prædicto Magistro Thomæ et hæredibus suis de se procreatis; ita quod, si idem Thomas sine hærede de se procreato obierit, tunc prædicto Lucæ fratri ejusdem Thomæ prædictæ domus cum pertinentiis remanebunt et hæredibus suis de se legitime procreatis; et si idem Lucas sine hærede de corpore suo procreato obierit, viventibus Christiana et Cecilia sororibus ejusdem Lucæ, prædictæ domus cum pertinentiis remanebunt prædictis Christianæ et Ceciliæ et earum hæredibus.

- 31. Homines de Porecestr'. De libera turbaria.
- 32. Robertus Bussel. Inq. p. m.

Theobaldus filius ejus propinquior hæres ejus est, et erit ætatis quinque annorum ad festum Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo tertio. Devon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 484.]

- 33. De anno 55º Hen. III., nº 55.
- 34. WILLIELMUS TRAPUN alias TRAPOUN, defunctus. De eschaeta.

Domus illæ [in London'] cum pertinentiis sunt eschaeta domini Regis, eo quod idem Willielmus Trapoun moriebatur absque hærede, nec de domibus prædictis cum pertinentiis in testamento suo ullam fecerat legationis mentionem.

- 35. Adam de Ardern. Inq. ad q. d.
- 36. EMERICUS DE RUPE CANARDI. Breve de trecentis marcis habendis.
- 37. Robertus de Derby, Nicholaus de Derby, et Albinus de Derby.

  De eschaeta.
  - Nicholaus, secundo nominatus in Brevi, habuit in civitate prædicta [London'] duas parvas domos; • et debent de jure esse eschaeta domini Regis, quia idem Nicholaus detulit arma contra dominum Regem et partem suam, et inimicus ejus fuit tempore guerræ et tempore pacis, propter quod a civitate prædicta semper se subtraxit.

[Vide ao 54 Hen. III. no 32.]

- 38. Quòd Communitas comitatus Northumbr' de turno vicecomitis quieta esse consuevit.
- 39. Johannes de Esselington', dudum defunctus. De manerio de Framelington' in manum Regis capto.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Johannes de Esselington' per octo dies et amplius ante mortem suam feoffavit Alexandrum filium suum de manerio de Framelington.' Et dicunt quod præfatus Johannes fuit sanæ mentis et in bono statu tempore feoffationis prædictæ, ita quod terras et tenementa potuit dare et alienare. Et dicunt quod dominus Rex bene poterit dictum manerium reddere eidem Alexandro si voluerit sine injuria facienda hæredi prædicti Johannis infra ætatem existenti vel alicui alteri.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 425, 523.]

- 40. ABBAS DE ABBOTESBYR' alias ABBODESBUR'. De libertatibus suis.
- 41. De transgressione per ballivos et homines Alesiæ de Lacy facta infra libertatem ejusdem Alesiæ de Pontefracto.
- 42. WILLIELMUS HUGHTRED' alias HUTTRED, rectatus de morte Mabiliæ Camin, sororis Aliciæ Camin, quam interfecit per infortunium.
- 43. JOHANNES DE BALLIOLO. Inq. p. m.
  - Hugo de Balliolo proximus hæres est ipsius Johannis et ætatis viginti octo annorum et amplius.
  - Hugo de Balliolo ejus filius est et propinquior hæres, et est ætate triginta annorum et eo amplius.

    Northumbr'.
  - Dicunt etiam [juratores] quod dominus Hugo de Balliolo est propinquior hæres dicti Johannis, et est plenæ ætatis. Dicunt etiam quod dominus Johannes de Balliolo non obiit vestitus nec seisitus in supradictis terris, quia fuerunt de hæreditate Devorgillæ uxoris suæ, et datæ fuerunt domino Hugoni de Balliolo ante obitum domini Johannis de Balliolo patris sui. [Ebor'.?]

[Vide Excerpta & Rot. Fin., 120, 482, 532.]

† 44. Isabella uxor Rogeri filii et hæredis Rogeri de Clifford', primogenita filia et una hæredum Roberti de Veteri Ponte dudum defuncti'. De ætate sua.

Excellentiæ vestræ significo [Robertus Waleraund] quod apud Erdesleye nuper accessi, ubi dictam Isabellam inveni, ad videndum statum ipsius et ætatem suam, secundum mandatum vestrum mihi super hoc a vobis directum, plenius judicandam; quam quidem Isabellam vidi, et ætatem suam secundum mandatum vestrum prædictum diligentur examinavi: per quod dictam Isabellam plenæ ætatis fuisse judicavi.

† 45. MATHIAS BEZILL' alias BESILLES. Inq. p. m.

Dicunt [inquisitores] quod Johannes de Besilles, filius ejus primogenitus est hæres ejus proximus, et est de ætate viginti trium annorum, ut intelligunt.

Devon'.

Johannes Besilles, filius dicti Mathiæ, propinquior hæres ejus est, et erit de ætate viginti trium annorum ad festum Sancti Petri in Cathedra proximo venturum. \* \* Alicia quondam uxor Willielmi de Englechvile tenet tertiam partem supradicti manerii [de Woedhull'] ratione dotis. Wiltes'.

[Inquisitio facta fuit die Sabbati post festum Sanctæ Luciæ.]
[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 481 bis.]

#### 54° Hen. III.

1. REGINALDUS DE LEYHAM. Inq. p. m.

Lætia relicta dicti Reginaldi dotata est.

2. Johannes de Chyrebur'. Inq. p. m.

Wyganus filius dicti Johannis est proximus hæres ejus et de plena ætate.

3. NIGELLUS BEKET alias BECKE. Inq. p. m.

Valentinus filius dicti Nigelli est propinquior hæres ejus et est de ætate decem et octo annorum. [Southampton'?]

4. WILLIELMUS DE LA LAUND alias LONDE. Inq. p. m.

Habet unum filium ætatis novem annorum, sed nesciunt [juratores] nomen ejus quia natus est in comitatu Derb'. [Essex'?]

sed postquam prædictus Walterus fecerat prædictum feoffamentum non mutavit se a lecto ægritudinis suæ per quam obiit, nec die ante. Dicunt etiam quod prædicta die Dominica prædictus Walterus in lecto ægritudinis suæ prædictæ et cum esset in statu prædicto fecit quoddam feoffamentum Willielmo postnato filio prædicti Willielmi Buter de prædictis terris et tenementis suis in Lydeneye et Calde-\* Post mortem suam amici ejusdem Willielmi, qui puer est et minoris ætatis, posuerunt se in seisinam earundem terrarum nomine ejusdem pueri et adhuc utuntur eadem seisina. sic de prædicta serjantia et de prædictis terris in Caldewelle et Lydeneye est contentio inter hæredes prædicti Walteri et prædictos Willielmum Buter et Willielmum filium suum. Et sunt propinquiores hæredes præfati Walteri, Sibilla uxor Roberti de Brunetzhope, primogenita filia ejusdem Walteri, et Elizabetha uxor Willielmi Buter filia postnata ejusdem Walteri; et est utraque earum de ætate viginti sex annorum et amplius.

[Inquisitio capta fuit die Dominica ante festum apostolorum Simonis et Judæ.] Gloucestr.

21. WILLIELMUS LE PRUZ, miles.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus Le Pruz, filius prædicti Willielmi, propinquior et rectus hæres est, et prædicto Willielmo succedere debet. Dicunt etiam quod dictus Willielmus filius præfati Willielmi habet ætatem viginti quinque annorum. Devon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin, II. 528.]

22. ROULANDUS alias RODLANDUS DE AXSTEDE alias ACSTEDE alias OXSTEDE. Inq. p. m.

Rodlandus filius Rodlandi de Acstede propinquior hæres ejus est et ætate triginta annorum. Cant'.

Est etiam assignatio dotis Olivæ quæ fuit uxor dicti Rolandi de Oxstede.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 523.]

23. HENRICUS DE MERKE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Henricus habuit quandam sororem, nomine Rosa, que rapta fuit in ecclesia de Teya tempore guerræ per dominum Galfridum Dinaunt, quæ quidem Rosa habuit de dicto Galfrido unam filiam, nomine Albrida, quæ est ætate duorum annorum et dimidii; sed si dictus Galfridus dictam Rosam matrimonialiter duxit in uxorem, necne, omnino ignorant. Et si dictus Galfridus dictam Rosam duxit in uxorem ante partum dictæ Alberdæ, tunc illa erit propinquior hæres ejusdem Henrici defuncti: sin autem, Andreas de Merk, avunculus dicti Henrici, ejus hæres erit, et est ætate quadraginta annorum.

24. RADULPHUS FILIUS RANULPHI, defunctus. Partitio terrarum, &c., dicti Radulphi inter hæredes suos, videlicet, Robertum de Nevill', Robertum de Tatesale, et unam filiarum et hæredum ipsius Radulphi infra ætatem existentem.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 508, 514, 563.]

-25. ROGERUS LE BYGOD alias BYGOT COMES NORFOLC'. Inq. p. m.

Dominus Rogerus Bigot, filius quondam domini Hugonis Le Bigot fratris domini Rogeri Bigot Comitis Norfolc' nuper defuncti, est propinquior hæres dicti Rogeri Comitis et plenæ ætatis, videlicet, viginti quinque annorum et amplius.

Dicunt [juratores] quod Rogerus Bygot, filius Hugonis Bygot, est propinquior hæres prædicti Rogeri Comitis Norfolc'. Item dicunt quod prædictus Rogerus filius Hugonis Le Bygot est ætatis viginti quatuor annorum et amplius.

Suffolc'.

Rogerus filius Hugonis Le Bygot est proximus hæres ejusdem Rogeri, et est ætatis viginti et sex annorum vel plus.

Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 519, 554.]

26. WILLIELMUS DE BRADEMERE, defunctus. De seisina.

Willielmus de Brademere terras ncc tenementa aliqua tenuit in capite de domino Rege die quo obiit. • • Ricardus de Brademere propinquior hæres prædicti Willielmi est, et post decessum suum habuit seisinam terrarum et tenementorum prædictorum secundum consuetudinem patriæ.

- 27. ALANUS LE CHAPELEIN DE SUTHKELESEYE. De eschaeta.
- 28. RICARDUS DE HERCY. Inq. ad q. d.
- 29. PHILIPPUS BASSET. Inq. ad q. d.
- 30. BRICIUS CAPELLANUS, defunctus. De eschaeta.

Dicunt [juratores] quod illud tenementum quod fuit dicti Bricii est eschaeta domini Regis per mortem ejusdem Bricii; \* \* quia idem Bricius in quodam molendino ventericio per infortunium in fata decessit, et post mortem ejus nullum hæredem suum ejusdem tenementi sciunt.

Oxon'.

- 31. De anno 44º Hen. III. nº 36.
- 32. Robertus de Derby et Albinus frater ejus. De eschaeta.

Domus Roberti de Derby [in London'] sunt eschaeta domini Regis, eo quod idem Robertus felonus est et ut felonus fugit de civitate. Domus Albini fratris ejusdem Roberti non sunt eschaeta domini Regis eo quod idem Albinus bonus est et fidelis. London'.

[Vide ao 53 Hen. III. no 37.]

- 33. ABBAS ET CONVENTUS DE HYDA WINTON'. Inq. ad q. d.
- 34 a. Willielmus de Shorteford'. Inq. ad q. d.
- 34 b. De quodam tofto quod est eschaeta Regis, et quod Laurentius de Dekeby persona ecclesia de Hagurthingham modo tenet.
- 35. De duobus acris terræ de antiquo dominico coronæ.
- 36. Fratres Militiæ Templi. De molendinis subtus Castrum Ebor'.
- 37. Extenta manerii.

- 38. ABBATISSA ET MONIALES SANCTI EDWARDI SHEFTON'. De wrecco maris.
- 39. PRIOR ET CONVENTUS DE LANTHONEY. De gurgite in aqua Sabrinæ.
- 40. CRESS', FILIUS MAGISTRI MOSSEI, JUDÆUS LONDON', defunctus. De eschaeta.

Domus illæ cum pertinentiis quæ fuerunt Cress' filii Magistri Mossei in vico de Melcstrate London' non sunt nec esse possunt eschaeta domini Regis per mortem illius Cress', eo quod nunquam in vita sua in aliquo deliquit contra pacem domini Regis per quod dictæ domus esse deberent vel possent eschaeta domini Regis: sed tanquam bonus et fidelis Judæus semper et fideliter more Judæorum vivendo, priusquam in fata decederet, testamentum suum secundum consuetudinem Judaismi fecit in quo prædictas domus Cok' filio suo legavit.

London'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 330, 335.]

- 41. ALANUS FILIUS BARTHOLOMÆI DE WINTON'. Inq. ad. q. d.
- 42. JOHANNES TREGOZ. Inq. ad q. d.
- 43. ALIENORA REGINA ANGLIÆ. Inq. ad q. d.
- 44. Robertus Warneford' et Willielmus de Kernet. De expeditatione canum suorum.
- 45. HUGO SAUNZAVER. Inq. ad q. d.
- 46. HENRICUS ENGAYNE. Inq. ad q. d.
- 47. PETRONILLA LA MARESCHALE QUONDAM UXOR WILLIELMI LE MARESCHAL.

  De libero maritagio suo.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod manerium de Kynges Cherleton' datum fuit domino Waltero de Esseleye per dominum Ricardum Regem Angliæ per chartam suam, qui obiit sine hærede de corpore suo, et descendit prædictum manerium cuidam sorori suo, Mabiliæ Revel, sicut sorori et hæredi. Prædicta vero Mabilia habuit quandam filiam suam, scilicet, Sabinam de Hortyey, et ipsa Sabina habuit quandam filiam suam, nomine Petronillam; et dicunt quod prædicta Mabilia hæres prædicti Walteri de Esseleye dedit illud manerium domino Willielmo Marescallo in liberum maritagium cum dicta Petronilla filia dictæ Sabinæ del Ortiheye: et dicunt quod dictum manerium non est de hæreditate dicti Willielmi Marescalli.

Gloucestr'.

# [Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 131.]

- 48. MAGISTER MARTINUS DE GAIO, persona ecclesiae de Taynton'. De laico feodo.
- 49. PAGANUS DE CADURCIS. Inq. ad q. d.
- 50. PRIOR SANCTÆ MARGARETÆ DE MARLEBERG'. Inq. ad q. d.
- 51. PRIOR DE OKEBURN'. Inq. ad q. d.

- 52. MATTHEUS DE COLUMBAR'. Inq. ad q. d.
- 53. Willielmus Corbet. De seisina, ratione feoffamenti per Robertum Corbet avunculum suum defunctum facti.

Dictus Robertus fuit Bastardus et obiit sine hærede. Salop. .

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 506.]

- 54. ROGERUS DE WAUTONE. Inq. ad q. d.
- 55. JOHANNES CARBONEL. Inq. ad q. d.
- 56. ABBAS DE EYNESHAM vel WYCHEWODE. Inq. ad q. d.
- 57. MAGISTER ET FRATRES DE MONASTERIO CORNUTO. Inq. ad q. d.
- 58. Burgenses Gloucestr': De communa pasturæ.
- 59. EDWARDUS PRIMOGENITUS REGIS. Inq. ad q. d.
- 60. ABBAS DE SANCTO EDMUNDO. Inq. ad q. d.
- 61. ABBAS ET COVENTUS CESTR'. De recompensatione domorum prosternata rum pro munitione Civitatis.
- 62. RICARDUS DE MOSECOTE alias MUSECOTE ET ADAM DE WELTON' alias Whelton', appellati odio et atia, per Margeriam uxorem Roberti Rote de morte ipsius Roberti qui obiit morte sua naturali.
- 63. WILLIELMUS AURIFABER. De eschaeta.
  - Domus, bona et catalla prædicti Willielmi in London' eschaeta domini Regis adhuc non sunt, ita quod possit ea dare cui voluerit, occasione cujusdam feloniæ eidem Willielmo impositæ, quia idem Willielmus adhuc in prisona existens nunquam super eadem felonia fuit convictus.
- 64. Episcopus Ossor'. De libertatibus.
- 65. LUCAS FILIUS JOHANNIS DE DONEWICO, rectatus est de combustione domus.
- \* 66. ABBAS ET CONVENTUS DE CROKESDENE. Breve ud q. d.
- \* 67. WALTERUS DE LA NAPERYE, serviens Regis. Inq. ad q. d.
- † 68. ABBATES DE FLEXLEY ET DE PERSORE. De gurgite in aqua Sabrinæ qui appellatur Hynewere.
- † 69. WILLIELMUS DE ROS, FILIUS WILLIELMI DE ROS defuncti. Præceptum [cancellatum] de clameo suo prosequendo versus Robertum filium Roberti de Ros.
- † 70. De damnis et trangressionibus factis Abbati de Tavistoke.
- † 71. Edmundus Trumbert alias Torumberd, valettus Regis. Brevia de redemptione terræ, secundum forman Dicti de Kenilworth'.

#### 55° Hen. III.

1. LUCIA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI APPELFORD'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] \* \* quod Willielmus filius dictæ Luciæ est ejus hæres propinquior, et quod fuit de ætate viginti duorum annorum ad Cineres proximo præteritos. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 540.]

2. ROBERTUS DE AURE alias AURO. Inq. ad q. d.

Breve tantum pertinens ad numerum 29, hoc anno.

4. HENRICUS DE BURHULLE [alias BURNHULLE], defunctus. De terris et hærede ejus.

Dicunt prædicti juratores quod Basilia mater prædicti Henrici defuncti feoffavit prædictum Henricum de supradicta terra et tenemento [in Burhull'] per chartam suam, tali conditione, quod si contigerit ipsum Henricum sine hærede corporis sui procreato in fata decedere, tota prædicta terra et tenementum dictæ Basiliæ, et hæredibus suis reverteretur. Et dicunt cum bene constet eis . sine hærede sui corporis obiit, quod Rogerus de Burhulle, frater ipsius Henrici primogenitus, propinquior hæres prædictæ terræ et tenementi est, et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Basilia feoffavit prædictum Henricum de supradicto messuagio et prædictis tribus carucatis terræ in Tullinton' per supradictam conditionem. Item dicunt quod Rogerus de Burhulle, dominus de Tullinton', propinquior hæres fuisset, sed cum idem Rogerus sit dominus terræ prædictæ et tenementi, non potest esse hæres et dominus ejusdem et unius tenementi ; dicunt quod Rogerus de Burhulle, filius prædicti Rogeri, propinquior hæres terræ et tenementi in Tullinton' est. Et dicunt quod est ætatis viginti duorum annorum. Hereford'.

[Vide nº 29, hoc anno; et Excerpta & Rot. Fin., II. 545, 546.]

5. RADULPHUS FILIUS BERNARDI, FILIUS ET HÆRES JOHANNIS FILII BERNARDI.

De evasione latronum a prisona de Kyngesdon' tempore quo idem
Radulphus fuit infra ætatem. Executores testamenti Ymberti
Pugeys alias Pogeys habuerunt custodiam terrarum ipsius Radulphi.

Prædicti executores tenentur respondere vel dominus Robertus Pogeys, filius et hæres prædicti Ymberti, de evasione prædicta.

Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 317, 319, 321.]

6. Hugo de Balliolo, defunctus. De manerio de Thorkeseye quod idem Hugo tenuit ad voluntatem Johannis de Balliolo et Dervergullæ uxoris suæ; quod quidem manerium eadem Dervergulla clamat esse de hareditate sua; et in quo Agnes de Valentia quæ fuit uxor prædicti Hugonis dotem suam petit assignari.

[Vide nº 33, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 482, 532.]

- 7. RADULPHUS DE PINKENY. Extenta terræ quam Willielmus Giffard' tenuit, 15° die Octobris anno regni Regis Henrici III. quinquagesimo quarto, de terra quæ fuit prædicti Radulphi.
- ± 8. NIGELLUS DE PLUMTOM'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Robertus filius ejus est propinquior hæres ejus et est de ætate quatuor annorum [et] dimidii, et quod custodia hæredis et maritagium de jure pertinet domino Willielmo de Percy. Tres dominæ dotatæ sunt.

9. Ada quæ fuit uxor Willielmi de Furnivall' alias Furniwal. Inq. p. m.

Helewisa filia sua, uxor domini Eustachii de Baylloll', propinquior hæres ejus [est] et de ætate viginti trium annorum. Cumbr'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 414, 507, 525.]

- 10. De anno 56º Hen. III. nº 60.
- 11. DAVID LE LARDINER. Inq. p. m.

David filius ejus 'David' est ejus hæres propinquior, et est plenæ ætatis. [Inquisitio capta fuit anno 56°.] Ebor'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., 11. 555.]

12. RICARDUS DE WYGHEBEREGH' alias WIGGEBER'. Inq. p. m.

Willielmus de Wigheberegh', filius prædicti Ricardi, propinquior hæres ejus est, et est viginti quatuor annorum et amplius.

Dicunt [juratores] quod Willielmus de Wiggeber,' filius et hæres ipsius Ricardi est, et est plenæ ætatis. Item dicunt quod prædictus Ricardus obiit die Mercurii proxima ante festum Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici quinquagesimo quarto.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 527.]

13. WILLIELMUS DE HUNTERCUMBE. Inq. p. m.

Walterus de Huntercumbe miles, et filius dicti Willilmi, proximus hæres ejus est et plenæ ætatis.

Oxon'.

Thomas filius Willielmi de Huntercumbe est proximus hæres dicti manerii [de Storteford'] et est ætatis duodecim annorum a festo Sancti Nicholai anno regni Regis prædicto [55°.] Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., 11, 535.]

14. HENRICUS DE HAUVILLE alias HAWILLE, defunctus.

Dicunt [juratores] quod Thomas filius Radulphi de Hawille filii dicti Henrici est ejus propinquior hæres; et est, ut dicunt, ætatis viginti duorum annorum. Lincoln'.

Item dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Thomas filius Radulphi filii Henrici de Hauville propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti duorum annorum et amplius. Item dicunt quod Amicia uxor quondam dicti Henrici de Hauvill' tenet in dotem tertiam partem terrarum et tenementorum de Dunton' et medietatem terrarum et tenementorum de Reynham.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 182, 331.]

- 15. WILLIELMUS KING, suspensus. De eschaeta.
- 16. ALINA LA MARESCHALE alias MARECHALE, defuncta. De manerio unde Alicia de Carhou alias Carrow nuper defuncta, filia dicta Alina, feoffata fuit.

Dicunt [juratores] quod Alicia de Carrow feoffata fuit de dicto manerio de Aselokeby de dono Alinæ La Marechale ad terminum vitæ suæ; et quod post mortem ipsius Aliciæ reverti debet ad hæredes dictæ Alinæ La Marechale. Item dicunt quod propinquior hæres ipsius Alinæ est Johannes Le Marechal filius domini Willielmi Le Marechal.

[Vide Inquis. de incert. temp. Hen. III. no 77, p. 169; et no 240, p. 181; et Excerpta è Rot. Fin., I. 301, 438; II. 406?]

17. Thomas filius Thomæ de Moleton'.

Thomas filius suus propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis.

Cumbr'.

18. HUGO DE MORWYKE, defunctus.

Dicunt [juratores] quod Sibilla uxor Rogeri de Momeley, [?Lomeley] Thiffania uxor Johannis de Bulmere, et Beatricia uxor Johannis de Rossell' sunt propinquiores hæredes prædicti Hugonis. Item dicunt quod prædictæ Sibilla et Thiffania sunt plenæ ætatis, et prædicta Beatricia fuit quindecim annorum ad Le Hokeday proximo præteritum. [Inquisitio facta in Crastino Omnium Sanctorum.]

[Vide ao 53 Hen. III. no 18; et ao 26 Edw. I. no 23.]

19. WILLIELMUS DE DUSTON' alias DUSTUNE, dudum defunctus. De eschaeta redditus.

Dicunt [juratores] quod quædam Scraugia, quæ aliquo tempore tenuit manerium de Ayllesford', quod postmodum fuit eschaeta domini Regis, dedit prædictum redditum Willielmo de Dustune avo Isabellæ de Grey in liberum maritagium cum quadam domicilla sua; ita quod nullum servitium inde debetur quousque pervenerit ad quartum gradum. \* \* Dicunt etiam quod prædictus redditus nullo modo potest esse eschaeta domini Regis, viventibus hæredibus Willielmi de Dustune. \* \* Dicunt etiam quod Willielmus de Dustune habuit tres filias hæredes quæ fuerunt infra ætatem die quo prædictus Willielmus pater ipsarum obiit, quarum custodiam dominus Rex habuit. • Et dicunt quod Walterus quondam Archiepiscopus Ebor', qui postmodum habuit custodiam prædictarum hæredum, maritavit eas et assignavit unicuique ipsarum partem hæreditatis suæ. Ita quod in partitione illa prædictus redditus cecidit in proparte Isabellæ filiæ prædicti Willielmi antenatæ quæ maritata fuit Waltero de Grey. Et dicunt quod prædicta Isabella est in seisina de duabus partibus prædicti redditus, videlicet, de tertia parte quam dominus Rex ei reddidit ratione propartis suæ, et de alia tertia parte quam dominus Rex ei reddidit ratione Roesize de Vylli quæ alias venit coram domino Rege et cognovit quod nihil clamavit in prædicto redditu, eo quod totus ille redditus integre cecidit in proparte Isabellæ sororis suæ: et tertia pars remansit in manu domini Regis, eo quod Johanna tertia filia prædicti Willielmi, quæ maritata fuit Maugero Le Vavathur [Vavasur], nunquam venit coram domino Rege ad faciendam inde aliquam cognitionem. Et dicunt quod prædicta Johanna mortua est et habet hæredem plenæ ætatis. Dicunt etiam quod prædicta Isabella de Grey et Roysia soror ejus sunt plenæ ætatis. Cant'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 17?, 217?]

- 20. JORDANUS DE NORTON', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent, &c.
- 21. GERARDUS DE SUTTON'. Inq. p. m.

Jordanus filius ipsius Gerardi est ejus hæres propinquior et plenæ ætatis.

22. HENRICUS DE CHELTON' alias Scelton'. Inq. p. m.

Robertus de Scelton', filius Henrici prædicti, propinquior hæres est, et est ætatis viginti et quinque annorum et magis.

23. ROGERUS DE SCACCARIO. Inq. p. m.

Laurentius de Scaccario est filius ejus primogenitus et hæres et de setate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 533.]

24. RICARDUS DE TANY alias TANEY. Inq. p. m.

Dominus Ricardus de Tany, filius dicti defuncti, est ejus propinquior hæres et est de ætate triginta annorum. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 528.]

25. HUBERTUS DE TERLING. Inq. p. m.

Johannes filius et hæres prædicti Huberti est infra ætatem, et fuit ætatis duodecim annorum ad festum Beatæ Luciæ Virginis anno regni Regis supradicto [55°]. • • Memorandum quod Domina Matilda de Heyham dotata est de quadam parte terrarum. Essex'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 291.]

26. ROBERTUS DE ULCESTR' alias ULECESTR', defunctus. De inquirendo si aliquid tenuit de Rege ut de feodo, &c.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 541.]

27. NICHOLAUS DE VERDUN, FILIUS JOHANNIS DE VERDUN. Inq. p. m.

Theobaldus de Verdun, frater prædicti Nicholai, est ejus hæres propinquior, et est ætatis viginti trium annorum et amplius. Hereford'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 548.]

28. WILLIELMUS DE WODEHAM FERERS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] • • quod Willielmus filius suus est ejus propinquior hæres; et quod erat ætatis viginti sex annorum in prima septimana Martii anno regni Regis supradicto [55°].

29. HENRICUS DE BURNHULL', defunctus. De tertia parte manerii de Westbury et de hærede ejusdem.

Dicunt juratores quod Basilia de Burnhull' feoffavit per chartam suam Henricum de Burnhull' filium suum juniorem de tertia parte manerii de Westbury, videlicet, tali conditione quod si prædictus Henricus sine hærede de corpore suo legitime procreato in fata decederet, tota prædicta tertia pars cum aliis terris et tenementis ad prædictam Basiliam vel ad hæredes suos reverteret. Et dicunt quod præfatus Henricus post Natale Domini proximo præteritum diem suum clausit extremum sine hærede de corpore suo legitime procreato. Et quod prædicta tertia pars prædicti manerii ad Rogertim de Burnhull' tanquam ad filium et hæredem propinquiorem prædictæ Basiliæ, ratione mortis prædicti Henrici, reverti debet; et est plenæ ætatis et amplius, videlicet quadraginta annorum. Gloncestr'.

[Vide nº 4, hoc anno; et Excerpta è Rot. Fin., II. 545, 546.]

30. RICARDUS ESTRECCH'. Inq. p. m.

Ricardus Estrecch', 'filius prædicti Ricardi,' propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quatuor annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 552.]

31. ELIAS DE BRATFERTON'. Inq. p. m.

Ricardus de Bratferton', frater prædicti Eliæ, est propinquior hæres prædicti Eliæ, et plenæ est ætatis. [Inquisitio facta fuit die Lunæ ante Carniprivium, A.D. 1270.] Northumbr'.

32. HUGO DE BERWYK'. Inq. p. m.

Nesciunt [juratores] alium hæredem quam Ricardum filium dicti Hugonis qui est ætatis viginti sex annorum et amplius. Oxon'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 539.]

- 33. Hugo de Balliolo, defunctus. Extenta terrarum ejus, et assignatio dotis Agnetis de Valentia, neptis Regis, quæ fuit uxor dicti Hugonis.

  [Vide nº 6, hoc. anno.]
- 34. Extenta maneriorum, &c. quæ ceciderunt in propartem Henrici de Gaunt, nomine Isabellæ filiæ et hæredis Matildæ de Averenges alias Averenches; et in propartem Johannis de Sandwico et Bertrami de Crioll, nomine Agnetis et Alianoræ antenatarum filiarum et hæredum dictæ Matildæ.

[Vide ao 47 Hen. III. no 33.]

35. De partitione terrarum, &c. quæ fuerunt Rogeri de Merlay alias Merleye dudum defuncti inter filias et hæredes ejus, scilicet, Mariam primogenitam, uxorem Willielmi de Craystok; Isabellam uxorem Roberti de Euere alias Eure; et Aliciam postnatam filiam quæ medio tempore diem clausit extremum.

[Vide ao 50 Hen. III. no 39.]

36. ROGERUS DE QUENCY alias QUYNCY QUONDAM COMES WINTON', defunctus. Extenta feodorum militum et advocationum ecclesiarum quæ fuerunt ipsius Comitis; quæ quidem feoda. &c. (exceptis feodis illis quæ Alienora uxor Rogeri de Leyburn', quæ fuit uxor dicti Rogeri de Quency, vel Alienora de Waus Comitissa Winton' tenent in dotem) cohæredes et participes hæreditatis prædicti Comitis jure hæreditario contingunt, videlicet, Margaretam de Ferariis Comitissam Derb', Elenam quæ fuit uxor Alani La Zouche, Alexandrum Comyn Comitem de Bochan et Elizabetham uxorem ejus.

- 37. MAGISTER BRICIUS DE KELESEYE. Inq. ad q. d.
- 38. Prior et Conventus de Sancto Edmundo. Inq. ad q. d.
  - 39. WILLIELMUS DE HARGHES alias HERGHES, defunctus. De eschaeta tenomenti.
    - Non potest esse eschaeta domini Regis, et dominus Rex non potest illud tenementum dare sine injuria alicui facienda, quia habuit hæredem apparentem, scilicet, Willielmum Ruffum, de Watford', qui est filius amitæ prædicti Willielmi de Herghes.
  - 40. PRIOR ET CONVENTUS DE NOKETON'. Inq. ad q. d.
  - 41. ABBAS ET CONVENTUS DE MESSENDEN'. Inq. ad q. d.
  - 42. PRIOR ET CONVENTUS DE TORKESEYE. Inq. ad q. d.
  - 43. ELIAS DE RABAYN. Inq. ad q. d.
  - 44. Varia mandata, allocationes, &c., Constabulario Castri de Windesor'.
  - 45. De anno 45° Hen. III. nº 56.
  - 46. Extenta terræ ad castrum Colecestr' pertinentis.
  - 47. WILLIELMUS BONDE rettatus, odio et atia, de morte Willielmi de Hamslepe alias Hamselpe.
  - 48. De bonis Thomæ de Hegham qui fuit contra Regem tempore turbationis.
  - 49. ROBERTUS FILIUS RICARDI DE WLTURTON' alias WLTURTUN, rectatus de morte Michaelis de Wlturtun quem interfecit per infortunium.
  - 50. Mandatum domini R. Sarum Electi de citatione ecclesiastica, quia intellexit quod nobilis vir dominus Johannes Giffard oum nobili muliere domina Matilda Lungespeye, quæ dudum castitatis votum dicitur emisisse, matrimonium contraxit eique adhæret ut uxori.
  - 51. SIMON DE STAUNTON' alias STANTON'. De inquirendo utrum compos mentis suæ non existat, &c.
    - Prædictus Simon est compos mentis suse et in bono statu, et se et sua bene et competenter regit.
  - 52. CHRISTIANA LEDET. Breve de Diem clausit extremum pertinens n° 27, a° 56, quod vide.
  - 53. ROBERTUS DE COCKEFELD' alias COCKEFUD. De redemptione sua viginti libratarum terræ de terris Mathæi de Knoll' alias Knelle, secundum formam Dicti de Kenelworth'.
  - 54. RADULPHUS DE SOMERY, defunctus. Breve tantum, de inquirendo utrum terræ et tenementa quæ fuerunt Clementiæ quondam Comitissæ Cestriæ (et quæ capta fuerunt in manum Regis eo quod dictus Radulphus de Somery, hæres ipsius Clementiæ, fuit infra ætatem), Margaretam uxorem Radulphi de Krumbewell', Johannam uxorem Johannis Le Straunge, Mabillam uxorem Walteri de Suly, et Matildam uxorem Henrici de Erdinton' jure hæreditario contingant, tanquam propinquiores hæredes prædicti Radulphi de Somery.

- † 55. CANONICI ECCLESIE BEATE MARIE SUTHWELL'. De libertatibus.
- † 56. WILLIELMUS BRUN, suspensus. De terra quam tenuit de Constantia de Lysurs.
- \* 57. JOHANNES LE FRAUNCEYS, defunctus. De bladis emptis.

## 56° Hen. III.

1. WILLIELMUS DE MARES. Inq. p. m.

Johannes de Mares, frater prædicti Willielmi, est propinquior hæres ipsius, et est de ætate viginti quatuor annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 587.]

2. EDMUNDUS PIPARD. Inq. p. m.

Thomas, frater prædicti Edmundi Pipard, propinquior est ejus hæres, et fuit ætate viginti trium annorum in crastino Sancti Bonefacii Episcopi anno regni Regis Henrici quinquagesimo sexto. Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 583; et Rot. Fin. 1 Edw. I. m. 26.]

3. RADULPHUS MUSARD. Inq. p. m.

Nicholaus Musard, frater prædicti Radulphi, est ejus hæres proximior, et est ætate triginta annorum et amplius. Gloucestr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., IL. 418, 584 bis; et Rot. Fin. 1 Edw. I. m. 26.]

4. RADULPHUS DE STOPHAM. Inq. p. m.

Radulphus, filius dicti Radulphi, propinquior hæres ejus est, qui est de ætate viginti et trium annorum et amplius, ut dicunt. Dorset. [Vide Excerpta de Rot. Fin., II. 554.]

- 5. RADULPHUS DE IVES' alias INWEAUS, nuper defunctus, qui tenuit de Ricardo del Ortyay defuncto, cujus hares, Henricus del Ortyay, est infra ætatem.
  - Nesciunt [juratores] ipsum Radulphum habere aliquem hæredem. Veruntamen dicunt quod dictus Radulphus habuit quandam amitam, nomine Matillidem de Wyke, quæ mortua est, et habuit pueros, sed nesciunt quis eorum hæres sit. Somerset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 222.]

- 6. Thomas Gredley alias Grelley, nuper defunctus. Extenta terrarum quarum custodia Edmundo filio Regis concessa fuit, usque ad legitimam ætatem Roberti Gredley alias Grelley nepotis et hæredis ipsius defuncti.
- 7. ROBERTUS DE LA MARE. Inq. p. m.

Petrus de La Mare, filius dicti Roberti de La Mare, propinquior ejus hæres est, et est de ætate viginti quatuor annorum. Wiltes'.

8. Jacobus de Aldithele alias Audithele, nuper defunctus. De maneriis qua sunt de libero maritagio Elæ uxoris sua superstitis de dono Willielmi Lungespei patris ipsius Elæ.

Jacobus est filius et hæres Jacobi de Audithele, et est de viginti duobus annis et amplius.

Oxon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 574.]

9. ISMANNIA alias YMANNIA BAYNARD. Inq. p. m.

Rogerus Baynard est filius et hæres propinquior dictæ Ymanniæ, et est ætatis quinquaginta annorum.

Essex'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 570.]

- 10. De anno 55º Hen. III. nº 56.
- 11. ALICIA DE BELLO CAMPO. De manerio suo de Herdewyk' (quod emit de Radulpho de Audele alias Daudele), occasione mortis Jacobi de Aldeley alias Audele capto in manum Regis.
- 12. Thomas de Bekering'. Inq. p. m.

Prædictus Thomas de Bekering' nihil tenuit de domino Rege in capite nisi de hæreditate Mariæ quondam uxoris suæ. \* \* \* Maria uxor quondam prædicti Thomæ est propinquior hæres, et est plenariæ ætatis.

Thomas filius et hæres prædicti Thomæ est ejus hæres propinquior, et est ætatis viginti sex annorum et amplius.

Lincoln'.

Tenuit tamen de hæreditate Mariæ quondam uxoris suæ quæ superstes est. \* Propinquior hæres, post decessum Mariæ quæ modo hæres est, erit Thomas filius dicti Thomæ et dictæ Mariæ qui est de ætate triginta annorum. Huntingdon'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 34, 579, 586.]

13. JOHANNES DE DYVE. Inq. p. m.

Henricus de Dyve est filius dicti domini Johannis de Dyve et hæres ejus proximus, et est ætatis viginti unius annorum et amplius. [Hæc Înquisitio capta fuit die Mercurii ante festum Beati Egidii Abbatis, anno 560.]

Henricus de Dyve est filius dicti domini Johannis de Dyve et hæres ejus proximus, et est ætatis viginti unius annorum et dimidii et amplius. [Hæc Inquisitio facta fuit die Lunæ post festum Sancti Martini, anno 57°.]

Sussex.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 366.]

14. Eustachius filius Thomæ. De tenura.

Antecessores Eustachii filii I home tenuerunt manerium de Wylesthorp' a tempore adventus Willielmi Bastardi in Anglia de antecessoribus Baldewini Wake, per servitium militare, de herede in heredem.

15. WILLIELMUS DE WAVERE, nuper defunctus.

Robertus filius et hæres ejus est plenæ ætatis, et uxorem duxit, et nihil aliud sciunt [juratores]. Warwic'.

Robertus de Wavere, filius dicti Willielmi de Wavere, est ejus propinquior hæres, et est ætatis viginti quatuor annorum, ut dicunt.

Lincoln'.

16. Johannes Berenger alias Bernegerr' alias Beniger alias Beneger. Inq. p. m.

Hæres prædicti Johannis est de ætate septem annorum, et vocatur Ingerramus. Wiltes'.

Johannes Beneger tenuit de Abbatissa et Conventu Wilton'. \* \* \*

Hæres prædicti Johannis est de ætate septem annorum, et vocatur
Ingerramus. Warda et maritagium spectat ad Abbatissam et
Conventum Wilton', unde Alicia de Plum? quondam Abbatissa fuit
in seisina custodiæ et maritagii, et vendidit custodiam et maritagium prædicti Johannis 'defuncti' Christinæ matri suæ modosuperstiti.

Wiltes'

17. WILLIELMUS LA ZUCH', nuper defunctus. De tenura.

Juratores dicunt per sacrameutum suum quod non tenuit manerium de Hobrug' de hæreditate sua propria; immo tenuit manerium prædictum de hæreditate dictæ Matildis uxoris suæ per legem Angliæ, eo quod suscepit prolem de ea. Et dicunt quod dominus Johannes de Traily propinquior hæres est ipsius Matildis.

Essex'.

- 18. WILLIELMUS DE STAUNDON' alias STONDONE, defunctus. De terris quas de Magistro et Fratribus Militiæ Templi tenuit in soccagium. Et de messuagio et redditibus quæ Orabilia relicta dicti Willielmi tenet ex legato ipsius Willielmi.
- . 19. ROBERTUS PAKEMAN DE KEREBY. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Roberti propinquior hæres est prædicti Roberti, et fuit de viginti et uno annis ætatis ad festum Sanctæ Margaretæ Virginis anno supradicto [56°]. Leicester'.

20. HENRICUS DE UMFRAUNVILL' alias UMFRANVILLE. Inq. p. m.

Johannes de Umfranvile est frater et hæres proximior dicti Henrici, et est de ætate triginta annorum et amplius. Devon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 559.]

21. Avicia de Blakeford.' Inq. p. m.

Johannes de Blakeford' est filius et propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti et quatuor annorum.

Est etiam alia inquisitio de terris quas Willielmus de Berkeleye, quondam vir prædictæ Aviciæ defunctus, tenuit de hæreditate ipsius Aviciæ, &c. Dicunt [juratores] quod ignorant utrum prædicti Willielmus et Avicia haberent prolem pariter, necne. Item dicunt quod Johannes de Blakeford' est filius prædictæ Aviciæ et propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti et quatuor annorum. Qua de causa fecit illas alienationes, dicunt quod ad elongandum hæreditatem a rectis hæredibus prædictæ Aviciæ. Devon'.

22. PETRUS DE BRUS. Inq. p. m. . . . . . . . . . . ["Inquisitio manca," vide Calend. Inq. p. m., 1806.] 23. HENRICUS LE FORCER alias DE LINLEY. Inq. p. m. De setate hæredis nihil sciunt. Leicest'. Prædictus Henricus [de Linley] obiit die Jovis proximo post festum Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici quinquagesimo sexto. Item dicunt [juratores] quod W. Le Forcer filius ejus est suus propinquior hæres, et erat ætatis septendecim annorum festo Sancti Michaelis anno prædicto. [Inquisitio capta fuit anno primo Edw. I.] 24. JOHANNES GRAVENEL' alias GRAVENAL. Inq. p. m. Ricardus filius et hæres dicti Johannis est de ætate quatuordecim 25. Johannes Crul, qui tenuit de Archiepiscopatu Cantuar' vacante. Inq.p.m. Tenuit de domino Rege 'in capite' ratione custodiæ Archiepiscopatus Cantuar' in capite 44 acras de soccagio'. \* \* \* Excedit summa extentæ summam servitiorum et consuetudinum 78s. 6d. quorum medietas debet pertinere de jure ad uxorem dicti Johannis et alia medietas ad hæredem. 26. HUGO DE BALLIOLO. Inq. p. m. Alexander de Balliolo, frater ejusdem Hugonis de Balliolo defuncti, propinquior hæres ejus est et plenariæ ætatis et eo amplius. Northumb'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 532.] 27. CHRISTIANA LEDET, QUÆ FUIT UXOR HENRICI LEDET. Inq. p. m. Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dicta Christiana tenuit die qua obiit maneria de Sutton' et de Potton' de domino Roberti de Brus, et quidam Wiscardus Ledet tenuit dictum . . Robertus de Braybroc et acquietavit de Judaismo dictum manerium de Sutton', et dedit Henrico filio suo et Christianæ filiæ . . . . . . . exivit et defendit pro dimidio feodo militis versus dominos feodi. • • • Dicunt etiam quod dicta Christiana tenuit manerium de Cadebury nomine dotis, et dotata fuit per Wyscardum filium suum pri . . . . . . • • • Dicunt etiam per sacramentum . . . . propinquior hæres dicti Henrici et etiam dictæ Christianæ. Et dictus Wyscardus genuit unum filium nomine primogenitus genuit duas filias quæ sunt propinquiores hæredes supradictorum Henrici et Christianæ Led . . . . . . . . . . . et Christiana postgenita ætate Bedford'. quindecim annorum. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 367, 548.]

28. WILLIELMUS DE MALEVILLE. Inq. p. m.

Johannes filius et hæres ejus mense Aprilis anno regni Regis Henrici quinquagesimo sexto fuit ætatis sexdecim annorum.

29. HENRICUS DF RAGHTON' alias RAUHTON'. Inq. p. m.

Simon filius ejus est propinquior hæres ejus, et est plense ætatis. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 570.]

- 30. De anno 46° Hen. III. nº 45.
- 31. PHILIPPUS BASSET. Inq. p. m.

Dominus Rogerus Bygod, Comes Norfolch', Marescallus Angliæ, propinquior hæres ejus est, ratione Alinæ uxoris suæ quæ fuit filia et hæres dicti Philippi Basset, quæ est de ætate viginti sex annorum. Cantebr'.

Alina consors nobilis viri Rogeri Bygod Comitis Norfolc' Marescalli Angliæ est filia domini Philippi Basset et ejus hæres propinquior, et plenæ ætatis viginti duorum annorum et amplius. Wiltes'.

Alina Comitissa Norfolc' est filia et hæres dicti Philippi, et est ætatis triginta annorum et amplius. Essex'.

Dicunt [juratores] per sacramenta sua quod Philippus Basset tenuit unum manerium in Clinton' Aston' quod habuit in escambium de domino Willielmo Muntagu ad terminum vitæ dicti Philippi et dominæ Elæ uxoris suæ. \* \* Et dicunt quod Philippus obiit in Crastino Apostolorum Simonis et Judæ anno quinquagesimo sexto. Et dicunt quod Simon filius Willielmi de Muntagu est proximus hæres post mortem Elæ uxoris dicti Philippi, et est ætate tredecim annorum ad proximum Pentecosten futurum anno prædicto.

Buckingham'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 249, 551, 554.]

32. RICARDUS REX ALEMANNIÆ. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dominus Edmundus filius Ricardi Regis Alemanniæ est proximus hæres ejus. Et dicunt quod die Sancti Stephani Protomartyris hoc anno supradicto [56°] dictus dominus Edmundus fuit de ætate viginti duorum annorum. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 563.]

33. HENRICUS ENGAYNE alias En GAYNE alias DENGAYNE. Inq. p. m.

Dominus Johannes Engayne, frater dicti Henrici, propinquior hæres ejus est, et est ætatis quadraginta quatuor annorum et amplius.

Suffolc'.

Johannes En Gayne, frater ejusdem Henrici, miles, propinquior hæres ejus est, et est ætate de quadraginta annis et amplius. Cantebr.

34, Johannes de Grey alias Gray alias Le Grey. Inq. p. m.

Henricus filius ejusdem Johannis Le Grey defuncti est propinquior læres; et dicunt [juratores] ut accipiunt quod fuit ætatis septendecim ac norum ad festum Sancti Edmundi Regis et Martyris anno quinquesimo sexto.

Norfolc'.

Dicunt [juratores] quod Henricus de Gray est hæres et filius Johannis de Gray, et quod fuit ætatis quatuordecim annorum ad festum Omnium Sanctorum.

Essex'.

Henricus de Grey est filius et propinquior hæres prædicti Johannis de Grey, et erit ætate quatuordecim annorum in ista instanti Quadragesima proxima futura.

Nottingham'.

Henricus de Grey, filius Johannis de Grey defuncti, est ejus hæres propinquior, et ad Quadragesimam proximo venturam erit ætate quindecim annorum. Sed dicunt [juratores] quod quidam Thomas de Codenouere venit apud Barton' et tulit Breve domini Johannis de Grey et cepit seisinam de Barton' ad opus Johannæ filiæ ejusdem Johannis, et cepit fidelitatem ab hominibus et recognitionem, sed quia hoc fuit post datam in Brevi domini Regis directo eschaetori, eschaetor dictam terram cepit manu domini Regis: Et dicunt quod ipsa Johanna est de ætate sexdecim annorum.

Lucia quæ fuit uxor dicti Johannis de Grey petit manerium de Upton', de quo dicit quod præfatus Johannes et ipsa Lucia conjunctim feoffati fuerunt.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 7.]

35. Helewisa de Levynton' Quæ fuit uxor domini Eustachii de Balliolo alias Baylloll'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] Thomam filium Thomæ de Multon' de Gilleslond' propinquiorem ejus esse hæredem et plenæ ætatis. [Inquisitio capta fuit anno 57°.] Westmerl'.

Item dicunt [inquisitores] quod de baronia de Levington' Skelton' et Kircandres et medietate de Gamelisby et Glassanby et de terra sua de Buchecaster Staffol Euphemiæ de Kirkebrid, Isabellæ de Twynham, Agnetis de Corri, Margoriæ de Hampton,' Julianæ de Carrig, Evæ de Sutheayt amitæ præd . . . . . . . . . . . propinquiores hæredes ejus Helewisæ quæ fuit uxor domini Eustachii de Baylloll', sed omnes sunt manentes in regno Scotiæ præter Robertum de Hampton' . . . . filius et hæres . . Margoriæ de Hampton' et est plenæ ætatis, et Ricardus de Kirkebrid qui est hæres Euphemiæ de Kirkebrid in comitatu Cumbriæ et non est plenæ ætatis . hæredes in Scotia sunt plenæ ætatis. Item dicunt quod Thomas filius Thomæ de Multon' de Gillesland est propinquior hæres prædictæ dominæ Helewisæ, scilicet, de Ayketon' et de medietate villæ de Burgo super Sablon' et de medietate villæ de Kircoswald, et de medietate villæ de Laysingby, scilicet, de medietate unius baroniæ, et est plenæ ætatis. [Inquisitio capta fuit anno 57°.]

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 26; 2 Edw. I. m. 10.; et 28 Edw. I. m. 7.]

36 JOHANNES FILIUS ALANI. Inq. p. m.

Ricardus filius Johannis [filii] Alani nuper defuncti est propinquior hæres ipsius Johannis, et die Sancti Blasii anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo sexto fuit de ætate quinque annorum. Et prædictus Johannes filius Alani obiit die Veneris proxima ante festum Annunciationis Beatæ Mariæ anno supradicto.
Sussex'.

Ricardus de Mandevile et Matildis uxor ejus tenent tertiam partem prædictorum molendinorum [in Arundel] in dotem ipsius Matildis.

Sussex'

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 463, 464, 486, 574, 575.]

37. WILLIELMUS DE SEY alias SAY. Inq. p. m.

Jurati dicunt quod Willielmus filius domini Willielmi de Say est ejus propinquius hæres; et dicunt per sacramentum [suum] ut æstimant quod fuit ætate novemdecim annorum ad festum Sancti Edmundi Regis et Martyris anno regni Regis Henrici quinquagesimo sexto. Norfolc'.

Willielmus de Sey, filius dicti Willielmi, propinquior hæres ejus est, et fuit die Sancti Edmundi Regis anno quinquagesimo sexto de ætate octodecim annorum.

Cantebr'.

Dicunt [jurati] quod Willielmus filius Willielmi de Say est primogenitus filius et proximus hæres, et de ætate nesciunt; sed dicunt quod fuit in ventre matris suæ ea hora qua dominus rex ivit in Vasconiam.

Middlesex'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 20.]

- 38. Johannes de Churchull. Extenta terrarum quæ fuerunt dicti Johannis de feodo Willielmi Le Pouer, et quas Matilda quæ fuit uxor quondam dicti Johannis habuit de dono Regis, et de dono Hamonis Extranei.
- 39. WILLIELMUS DE ARDERNE, Salsarius Regis, defunctus. De eschaeta. [Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 13 et m. 3.]
- 40. RICARDUS MARTEL, defunctus. De redemptione terrarum secundum formam Dicti de Kenilworth'. Hæres ipsius Ricardi infra ætatem existit.
- 41. RICARDUS LE USSER, defunctus. De eschaeta domuum in Winton'.
  - Dictæ domus non sunt eschaeta domini Regis eo quod idem Ricardus et Edelina de Cruce uxor sua placiam in qua sitæ sunt emerunt adinvicem, et fuerunt in charta emptionis conjuncti. Dictus vero Ricardus obiit absque hærede de corpore suo, et dicta Edelina cepit alium virum de quo habuit hæredem, nomine Andream, qui dictus domus ut hæres matris suæ habet et tenet.
- 42. MAGISTER RADULPHUS DE FRENINGHAM, FILIUS RADULPHI DE FRENINGHAM.

  Inq. ad q. d.
- 43. MARGARETA DE CLIFFORD'. De manerio de Culmeton' quod dicta Margareta recuperavit versus Rogerum de Clifford seniorem et Rogerum filium suum.
- 44. AARON FILIUS HAKE JUDÆUS WIGORN' ET FRATRES EJUS. De eschaeta.
- 45. De reparatione vivarii.
- 46. JOHANNES DE HOUTEBY alias HOLTEBY. De secta ad comitatum, &c.
- 47. Fratres de Pœnitentia Ihesu Christi de Wigorn'. Inq. ad q. d.

- 48. RICARDUS DE TANY, FILIUS ET HÆRES RICARDI DE TANY, dejuncti. De manerio de Stanbrug' quod Ricardus de Tany senior defunctus dimisit Philippo Basset defuncto ad terminum decem annorum a festo Sancti Michaelis anno 39 Hen. III.
- 49. De villa de Kyngeswere.
- 50. MAGISTER GERARDUS, Custos operationum Castri Winton', defunctus. De eschaeta messuagii in Winton'.
  - Dicunt [juratores] quod prædictum messuagium non est eschaeta domini regis \* eo quod dominus rex pro se et hæredibus suis illud messuagium dedit prædicto Gerardo et hæredibus suis. Idem autem Gerardus obiit vestitus et seisitus, qui habuit filium, nomine Willielmum, qui post mortem patris sui dictum messuagium intravit ut hæres ejusdem.
- 51. SIMON DE MONTE FORTI COMES LEICESTR', interfectus in Bello de Evesham. Extenta domorum, &c. in London'.
  - Et quia libertas et consuetudo civitatis prædictæ non permittunt quod aliqui juratores de eadem civitate sigilla sua alicui inquisitioni apponant, nisi vicecomes coram quo facta fuit inquisitio, ideo vicecomes tantum huic inquisitioni sigillum suum apposuit.
- 52. ADAM FILIUS RICARDI DE BEDFORD', decapitatus. De eschaeta.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Adam captus fuit in societate prædonum maris in Berewyk' ex parte boreali pontis in regno Scotiæ, et tanquam prædo decapitatus. Et juratores requisiti si culpabilis esset de aliqua felonia in regno Anglise facta post pacem regni proclamatam vel ante turbationem regni, dicunt quod non. Dicunt etiam quod prædictus Adam tenere debuit domos terras et tenementa sua, ratione hæreditatis matris suæ, de quodam Ricardo de Parys de Hibernia, post decessum Ricardi `de Bedford,' patris sui, qui domos terras et tenementa prædicta tenet per legem Angliæ, eo quod sobolem procreavit de matre ipsius \* \* Dicunt etiam quod Isabella quæ fuit uxor ipsius Adæ modo tenet prædictas domos, terras et tenementa prædicta in dote per quandam chartam quam idem Adam ei inde fecit ad ostium ecclesiæ quando eam desponsavit, per consensum prædicti Ricardi de Bedford' patris prædicti Adæ. Lincoln'.
- 53. ABBATISSA DE ROMESEY. De boscis.
- 54. PRIOR ET CONVENTUS DE CRUCE ROYS. Inq. ad q. d.
- 55. Hugo de Merchingleye. De damno suo per levationem muri villa.
- 56. ABBAS DE CROYLAND'. De expeditatione canum.
- 57. Joiosa filia et hæres Willielmi La Zouche et Matildæ uxoris suæ defunctorum. Breve de terris Johannæ de Huntingfeld' (captis in manus Regis) replegiandis eo quod non habuit custodiam ipsius Joiosæ.

• 58. De dote viduarum de terris tentis in soccagio in comitatu Essex'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod viduæ, de terris virorum suorum tentis in socagio, dotari debent in comitatu prædicto, ex consuetudine ejusdem comitatus, de tertia partæ terrarum virorum suorum tentarum in socagio, sicut de terris tentis per servitium militare.

[Vide a° 57 Hen. III. n° 6.]

- † 59. Johannes Potyn et Willielmus de Snotiland', quondam Ballivi villæ Roffens'. De compoto reddendo.
- † 60. Thomas de Gredley, defunctus. Extenta maneriorum de hæreditate Roberti de Gredley nepotis et hæredis ipsius defuncti infra ætatem existentis.
- 61. WALTERUS DE LYNDESAY. Inq. p.m.

Qui [jurati] per sacramentum suum dicunt quod Walterus de Lyndesay tenuit de domino Rege in capite medietatem terrarum et tenementorum, excepta dote Agnetis quondam uxoris Willielmi de Lonecastr', que aliquando fuerunt ejusdem Willielmi de Lonecastr' avunculi ipsius Walteri cujus alter hæres ipse fuit. \* \* Item dicunt jurati quod Willielmus filius et hæres Walteri de Lyndesay temporibus ipsius Walteri patris sui contraxit matrimonium cum Ada filia Johannis de Balliolo, per consensum ipsius Walteri, jam quinque annis elapsis ad Pentecosten proximo præteritum. Item dicunt quod idem Willielmus verus et proximus hæres ipsius Walteri est, et habuit ætatem viginti et unius anni ad Nativitatem Beati Johannis Baptistæ ultimo præteritam ante obitum Walteri patris sui, qui obiit die Commemorationis Animarum anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo sexto. Westmerl'.

† 62. RADULPHUS LE FEYRE, rectatus de morte Nicholai de Falleg' alias Fallele.

Dicunt [juratores] quod idem Nicholaus obiit bona morte propter infirmitatem suam quam habuit: et dicunt quod præfatus Radulphus indictatus fuit de morte prædicti Nicholai odio, eo quod cognoverat filiam suam, propter quod cognati ipsius Nicholai ipsum diffamaverunt.

Berk'.

- † 63. CIVES CANTUAR.' Breve de amerciamento pro escapiis latronum ab ecclesia civitatis.
- † 64. WALTERUS DE LUVERAZ alias LOVERAZ. Inq. p. m.

Johannis filius dicti Walteri propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti trium annorum. Southampton'!

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 576, 578.]

† 65. ABBAS ET CONVENTUS CESTRIÆ. De libertatibus.

- † 66. Monachi Sancti Remigii de Lappelee. De sectis ad comitatus, hundreda, &c.
- 67. De morte Walteri Durdi (fratris Willielmi Durdi) quem Henricus de Norwode interfecit se defendendo.

#### 57º Hen. III.

- 1. De anno 47° Hen. III. nº 45.
- 2. HENRICUS PICOT. Inq. p. m.

Nicholaus Picot filius dicti Henrici Picot est propinquior hæres prædicti Henrici, et est plenæ ætatis.

Hereford'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 21; et 3 Edw. I. m. 22.]

- 3. NICHOLAUS DE BOLTEBY. Inq. p. m.
  - Adam de Bolteby filius suus propinquior hæres ipsius est, et est plenariæ ætatis.
  - Qui jurati et diligenter examinati dicunt quod Nicholaus de Bolteby tenuit in capite de domino Rege in comitatu Northumbr' de hæreditate Philippæ uxoris suæ filiæ et hæredis quondam Adæ de Tyndal'.

    Dicunt etiam quod Adam de Bolteby est propinquior hæres ipsius Nicholai et prædictæ Philippæ matris suæ et est plenariæ ætatis.

    Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 588; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 26 bis.]

- 4. HERBERTUS PECHE alias PECCHE.
  - Habuit unum filium, Bartholomæum, de ætate septendecim annorum, qui est hæres ejus propinquior.

    Middlesex'.
  - Dicunt [jurati] quod Bartholomæus est filius et hæres prædicti Herberti de terris quæ fuerunt ejusdem Herberti hæreditarie; et quod hæres ille est de ætate septendecim annorum.

    Lincoln'.
  - Tenuit manerium de Edelington' de hæreditate Luciæ quondam uxoris ejusdem Herberti.
  - Bartholomæus filius ejusdem Herberti est propinquior hæres ejus, et ætatis sexdecim annorum. \* \* \* Bartholomæus filius ipsius Herberti est ætatis septendecim annorum. Southampton'.
- 5. THOMAS DE SOLERS. De eschaeta messuagii et terræ quæ fuerunt dicti Thomæ et quæ Matilda de Ebroyc' habet de dono ipsius Thomæ.
- 6. De inquirendo utrum viduæ comitatus Essex', dotatæ de tertia parte terrarum virorum suorum quæ tenentur in socagio, habere debeant duas partes terrarum in custodia, ratione propinquitatis hæredum, ex consuetudine patriæ.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod nunquam viderunt aliquam in comitatu prædicto tenere de domino Rege in capite terras vel tenementa per servitium militare et similiter in socagio, propter

quod nihil sciunt certificare in hoc casu: sed dicunt quod viduæ quarum viri tantum tenuerunt terras seu tenementa in socagio de comitibus, baronibus vel aliquibus aliis, excepto domino Rege, eædem viduæ habent ex consuetudine ejus comitatus custodiam duarum partium terrarum et tenementorum illorum.

[Vide a° 56 Hen. III. n° 58.]

7. De statu Hibernia, et de malefactis et aliis damnis ibidem perpetratis.

# "Inquisitiones de incerto tempore Henrici Tertii."

## [Vide Calend. Inquis. Vol I. p. 41.—Folio 1806.]

- 1. Deest. [EGIDIUS DE ARGENTUM.]
- 2. Deest. [ROBERTUS LE BEY.]
- 3. Deest. [JOHANNES DE BENDING.]
- 4. Deest. [ROBERTUS BURCY.]
- 5. Deest. [NICHOLAUS DE BASSINGBURNE.]
- 1 6. Thomas de Brunham?, suspensus. Extenta terrarum.
  - 7. Tempore Edwardi I.—Vide Append. I. Inquis. Edw. I. nº 61.
- ‡ 8. NICHOLAUS DE BELLO CAMPO, [defunctus?]. Extenta de terra quæ fuit ipsius Nicholai.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 402.]

‡ 9. NICHOLAUS DE BELLO CAMPO, [defunctus?] Extenta terrarum.

Ætas hæredis est undecim annorum, et est in custodia Michaelis Belet, ut dicitur. Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 402; II. 11.]

- 10. Deest. [WILLIELMUS DE ALDHAM.]
- † 11. ROBERTUS DE AUDELY. De terra quam tenuit de Rege.
  . . . . quæ fuit uxor Ricardi de La Lande tenet tertiam partem in dotem.

[Vide Append. I. Inquis. Hen. III. no 90, p. 190.]

† 12. Johannes de Appetun' alias Appeton'. Inq. p. m.

Willielmus de Appeton' est filius dicti Johannis primogenitus et hæres.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., L. 451, 452.]

- † 13. RICARDUS DE AFFINTON', THOMAS BISEYT, ET HENRICUS TRANCHARD, adhærentes domino Henrico de Monte Forti, &c. De terris suis.
  - 14. Deest. [Johannes de Bello Campo.]
- † 15. COMES BRITANNIE. Breve, de soka de Gaiton'.

Teste Comite Marescallo apud Wigorn' xvj. die Martii [? 2 Hen. III.] Item, de feodis militum, custodiis, &c. ad honorem Richemond' pertinentibus.

† 16. HENRICUS DE CROFT alias CRAFT. Inq. p. m.
Rogerus filius Henrici de Croft est propinquior hæres ejus.
[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 310, 408.]

† 17. WILLIELMUS LE CHEN, defunctus. Extenta terræ, &c.

Post mortem ipsius Willielmi tenuit terram illam Sahierus Le Flemeng
nepos . . . . . . .

- † 18. RADULPHUS LE CHAMBELENC [? CHAMBERLENC]. De terris quas tenuit de Rege in capite et de aliis.
- ‡ 19. Memorandum de terris, quas Johannes Le Chamberleng et alii tenent de serjanteria quæ fuit Walteri Le Poer, in manum Regis captis.
- ‡ 20. R. Episcopus Cicestr'. Extentæ terrarum quæ fuerunt ipsius Episcopi.
- ‡ 21. Godfridus de Craucumbe. Extenta terræ quæ fuit ipsius Godfridi.
  - 22. De anno 33º Hen. III. nº 77.
- ‡ 23. Martinus Cocus, utlagatus. Extenta terrarum quæ fuerunt ipsius Martini.
- ‡ 24. WILLIELMUS DE CHARNELLIS. De servitio per quod tenuit terram. 25 a. Tempore Edwardi I.—Vide Append. I. Inquis. Edw. I. nº 62.
- 1 25 b. De diversis sectis, &c., ad hundreda.
- 26 a. RICARDUS DE KATIRHALE. Inq. p. m.?

Dicunt etiam [jurati] quod Radulphus filius dicti Ricardi hæres ejus est propinquior, et quod hæres ipse est de ætate duodecim annorum.

Lancastr'.

[Vide ao 41 Hen. III. no 9; et ao 42 Hen. III. no 13.]

† 26 b. Phillipus Cocus. Inq. p. m.?

Thomas Cocus filius ejus est propinquior hæres ejusdem Philippi, et est ætatis decem annorum.

- 27. Non apparet.
- ‡ 28. WILLIELMUS DE DYVE. Inq. p. m.? [? 46 Hen. III.]

Johannes de Dyve filius ejusdem Willielmi est propinquior hæres ejus, et est de ætate triginta annorum et amplius. Northampton'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 364, 366.]

- † 29. ROBERTUS DOYNELL'. Extenta terræ quam tenuit de Rege.
- ‡ 30. WILLIELMUS DE ELMESTED'. Inq. p. m.?

Dicunt [inquisitores] quod Matilda filia ipsius Willielmi propinquior hæres ejus est, et quod ipsa Matilda est de ætate tredecim annorum et dimidii.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 217.]

31. Deest. [MARGARETA UXOR WILLIELMI ECHINGHAM.]

‡ 32. ROBERTUS DE FLENEBERG. Inq. p. m.?

Propinquior hæres ejus est Rogerus filius ejus primogenitus.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 1.]

- ‡ 33. RICARDUS DE FREKELTON'. De valore feodi militis quod idem Ricardus tenet.

  Lancastr'.
- ‡ 34. ABBAS DE FOCARDI MONTE. De tenura.
- ‡ 35. WILLIELMUS FILIUS WILLIELMI LE FRANCEYS. Inq. p. m.?

Margeria quæ est primogenita et viginti quatuor annorum . . . . . . . . . . . et Alicia postnata quatuordecim annorum, sorores ejusdem Willielmi, sunt propinquiores hæredes ejusdem Willielmi,

[Vide Excerpta è Rot. Fin., 1I. 282, 283.]

- † 36. Robertus filius Nicholai. Extenta terrarum.
- ‡ 37. NICHOLAUS FILIUS GILBERTI. De anno et die qui ad Regem pertinent, &c.
- ‡ 38. ROBERTUS FALCONARIUS. Inq. p. m.?

Godfridus filius suus, lator presentium, propinquior hæres ejus est.

Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 419.]

- ‡ 39. Petrus de Frowyc. De terris et tenementis quœ fuerunt dicti Petri in London'.
- † 40. Johannes filius Warini. Extenta terræ.
  - 41. De anno 34º Hen. III. nº 55. [Inquisitio.]
- ‡ 42. Johannes Giffard'. De terris per dictum Johannem occupatis in Hundredo de Blideslawe.
  - 43. Deest. [RICARDUS HALFCARLE felo.]
  - 44 a. De anno 40° Hen. III. nº 51.
- † 44 b. RICARDUS DE HAVERINGES. Inq. p. m.?

Ricardus filius dicti Ricardi proximus hæres est et de plena ætate ut dicunt [juratores] per eorum sacramentum.

Berk'.

[Vide ao 51 Hen. III. no 12.]

- † 45. GALFRIDUS DE Ho?, suspensus. Extenta terræ.
  - 46. De anno 35º Hen. III. nº 69.
- † 47. WILLIELMUS DE HARDRIDESHILL'. Inq. p. m.

Robertus de Hardrideshill' filius ejus est hæres propinquior, et est plense ætatis.

Lincoln'.

[Vide ao 46 Hen. III. no 23.]

- † 48. HUBERTUS HOSE, Extenta manerii.
  - 49. De anno 40º Hen. III. nº 52.

‡ 50. RICARDUS DE HEYREZ. Inq. p. m.

Radulphus filius ejus propinquior

annorum.

[Vide ao 41 Hen. III. no 7.]

† 51. Hugo de Hodeng, defunctus. Extenta terrarum.
[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 386, 389, 418.]

† 52. NICHOLAUS DE HACHARD. Inq. p. m.

Nesciunt [juratores] quis sit ejus propinquior hæres, nec cujus setatis

[Vide ao 45 Hen. III. no 48.]

† 53. BARBATA alias BARBOTA FILIA WILLIELMI GARWY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores [quod Laurentius filius prædictæ Barbotæ est propinquior hæres ejusdem Barbotæ, et est ætatis triginta annorum. Item dicunt quod Martinus filius Simonis, pater ipsius Laurentii, tenuit totam prædictam terram ad vitam suam secundum legem Angliæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 302.]

† 54. WILLIELMUS DE GAUGY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Ricardus Laundri, filius sororis prædicti Willielmi, est propinquior hæres ipsius Willielmi, et quod idem Ricardus est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Leicestr'.

[Vide ao 49 Hen. III. no 4.]

- † 55. ROGERUS DE JARPEVILL'. Æstimatio terrarum &c.
- ± 56. MARGARETA COMITISSA CANTIÆ. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod prædicta Comitissa obiit sine hærede de se procreato. Dicunt etiam quod prædictus hundredus [de Rocheford'] et prædicta maneria [de Estevod' et Reyle] reverti debent Johanni de Burgo filio et hæredi Huberti de Burgo quondam viri dictæ Comitissæ, eo quod prædictus Hubertus et prædicta Comitissa feoffati fuerunt de prædicto hundredo et prædictis maneriis de domino Rege, sibi et hæredibus de prædictis Huberto et Margareta procreatis, vel hæredibus prædicti Huberti. Dicunt etiam quod prædictus Johannes est ætate quadraginta annorum et amplius.

Essex'.

[Vide ao 44 Hen. III. no 14.]

: 57. De manerio de Benham.

Humfridus Vis de Lou venit cum Willielmo Le Bastard' Conquestore, et Willielmus Conquestor dedit eidem Humfrido manerium de Benham, et ipse Humfridus duxit uxorem et procreavit ex ea filium, nomine Walkelinum. Medio tempore dominus Henricus Rex Angliæ, avus domini Regis qui nunc est, abstulit dictum manerium de Benham de dicto Humfrido, eo quod percussit quendam militem. Walkelinus filius ejusdem Humfridi duxit uxorem et procreavit ex ea filiam, nomine Isabellam. Dictus Walkelinus nunquam habuit seisinam

dicti manerii. Defuncto ipso Walkelino, dictus dominus Henricus Rex dedit Roberto de London' dictum manerium una cum dicta Isabella filia dicti Walkelini, quam duxit in uxorem, qui ambo decesserunt sine hærede corporis sui ; et processu temporis dominus Rex Ricardus feoffavit Ricardum de Kaunville de dicto manerio, et idem Ricardus de Kaunville habuit uxorem et procreavit ex ea filium, nomine Johannem. Dictus Ricardus decessit in Terra Sancta in obsequio Regis, et Johannes filius dicti Ricardi decessit in Anglia sine hærede corporis sui, et defunctis dictis Ricardo et Johanne, Gerardus frater dicti Ricardi et antiquior intrusit se in dicto manerio, et dictus dominus Rex ipsum inde amovit et tradidit illud manerium Hugoni Wake pro voluntate sua. Defuncto ipso Hugone, accessit Hugo de Nevill' ad dominum Johannem Regem et emit wardam Jacobi filii dicti Hugonis Wake, una cum dicto manerio, pro centum marcis; et idem Jacobus duxit Amyam filiam Petri de Harthelakeston' in uxorem et procreavit ex ea filium, nomine Hugonem Wake. Defuncto dicto Jacobo, dicta Amya tenuit dictum manerium toto tempore vitæ suæ in dotem. Defuncta ipsa Amya, dictus Hugo filius Jacobi et Amyæ dedit domino Regi decem marcas et dominæ Reginæ unam marcam pro habenda seisina dicti manerii. Defuncto isto Hugone, venerunt duæ amitæ ipsius Hugonis, scilicet, Johanna de Munby et Alina Wake, et intraverunt dictum manerium per dominum Henricum Regem qui nunc est. Johanna de Munby decessit in seisina de medietate ipsius manerii, et successit ei Johannes filius ejus, et idem Johannes et dicta Alina postea implacitati fuerunt per dictum dominum Henricum Regem de dicto manerio, et dicti Johannes et Alina illud manerium amiserunt per judicium curiæ domini Regis, et sic est dominus Rex in seisina.\* \* Dictum manerium est eschaeta domini Regis nisi hæredes dicti Ricardi de Kaumvill' habeant sufficiens warantum de dicto domino . . . . . . . cessor' feoffavit.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 7, 94.]

58. De anno 7º Hen. III. nº 4 b.

### ‡ 59. WILLIELMUS DE LAFFORD'. Memorandum de terra.

Willielmus de Lafford' in initio guerræ proximo præcedentis ejectus fuit de terra sua in Aspel' et Eya \* \* scilicet per Barones. Et iidem Barones dederunt terram prædictam Thomæ de Bray. \* \* Post Bellum de Evesham Thomas de Bray prænominatus ejectus fuit per Walterum Bryndebere. Postmodum dictus Walterus quibusdam hominibus, qui dictum Willielmum implacitaverunt de tota prædicta terra ante guerram, dimisit et concessit seisinam et ingressum pro una marca per annum reddenda. Prænominatus Willielmus habet quendam filium, qui vocatur Willielmus de Lafford', qui fuit contra dominum Regem in castro de Kenilleworth', ob quam causam dominus Rex dedit terram prædicti Willielmi, filii prædicti Willielmi de Lafford', domino Rogero de Mules.

‡ 60. Memorandum, de quadam terra tenta de Simone de Monte Forti Comite Leicestr'.

- † 61. ABBATISSA DE LISEWIS. Extenta terrarum.
- † 62. MABILIA DE LESTANESTUN', defuncta.

Gilbertus filius ejus est propinquior hæres ejus.

Essex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 435.]

† 63. RICARDUS DE KARDEVILL'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus de Kardevill' filius ejus, qui nunc miles est, propinquior hæres prædicti . . . . . ., et dicunt quod dictus Willielmus est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Southampton'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 15, 182.]

† 64. Emma quæ fuit uxor Jordani de Insula. Inq. p. m.

Walterus filius ejusdem Emmæ propinquior hæres ejus est, de ætate quatuordecim annorum. Et sunt omnes terræ prædictæ in manu Jordani de Insula quondam viri ejusdem Emmæ.

Somerset' & Dorset'.

[Vide ao 37 Hen. III. no 2; et Excerpta è Rot. Fin., II. 134.]

† 65. COMES DE GISNES' ET ADVOCATUS BETHUN'. De terris et tenementis suis, et feodis Militum quæ fuerunt in manibus suis.

[Vide ao 36 Hen. III. no 33.]

- † 66. Albi Monachi de Karlyon, qui sunt Tenentes de Honore Gloucestr'.

  De theoloneo apud Bristoll'.
- ‡ 67. Johannes de Lambroc. De terra, quam idem Johannes tenuit, capta in manum Regis.
- ‡ 68. RICARDUS DE LANGEFORD, qui tenuit de hærede Baldewini de Insula quondam Comitis Devon' infra ætatem existente. Inq. p. m.

Rogerus de Langeford est propinquior hæres prædicti Ricardi, et est ætatis quinque annorum et maritatus.

[Vide ao 38 Hen. III. no 4; et Excerpta è Rot. Fin., II. 192.]

† 69. WALTERUS DE LACRE. Inq. p. m.

Walterus de Lacre, filius dicti Walteri defuncti, est 'propinquior' hæres ejus, et de ætate decem annorum et amplius.

[Vide a° 36 Hen. III. n° 32.]

- † 70. WILLIELMUS DE MONTE CANISO ET HENRICUS DE PENEBRUGGE. De terris occupatis in hundredo de Bysele. Gloucestr'.
- ‡ 71. MATILDA DE LAMVALAY. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Radulphus filius Ricardi Le Waleys et filius prædictæ Matildæ propinquior hæres ejus est, et dicunt super sacramentum suum quod est de ætate viginti quatuor annorum et eo amplius.

Berk'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 202; II. 78.]

‡ 72. GODFRIDUS DE MYLERS. Extenta terrarum quas habet per Idam. uxorem suam.

‡ 73. RICARDUS DE MARCHAM. Inq p. m.

Robertus de Marcham, frater dicti Ricardi, est hæres propinquior, et est ætas ejus Roberti triginta quinque anni et amplius.

Margareta uxor quondam Johannis de Lexinton' dotata est.

[Vide aº 42 Hen. III. nº 7; et Excerpta è Rot. Fin., II. 287.]

- 2 74. WILLIELMUS MARMYUN. Extenta manerii.
- ‡ 75. WALTERUS DE MERK.' Inq. p. m.

Willielmus filius Walteri de Merk' propinquior hæres ejus est; et habebit ad proximum Pascha sequens octodecim annos ætatis.

Cantebr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 45, 198 bis.]

- ‡ 76. PETRUS DE LA MORE. Extenta terræ quam tenet de Rege in capite.
- ‡ 77. ALINA LA MARISCHAL' alias MARESCHAL'. Inq. p. m.

Johannes filius domini Willielmi Le Marischal' est rectus hæres, et est ætatis duodecim annorum.

Norfolc'.

Johannes filius domini Willielmi Le Mareschal est propinquior hæres dominæ Alinæ La Mareschal' defunctæ, et est ætatis duodecim annorum.

Norfolc'.

[Vide no 240, p. 181; et ao 55 Hen. III. no 16.]

1 78. STEPHANUS DE MELEFORD, nuper defunctus.

Willielmus filius ejus primogenitus ejus hæres propinquior est, qui complevit undecim annos. Et quia socagium est ignorant [juratores] an custodia hæredis pertineat ad dominum Winton', necne.

† 79. RICARDUS DE MULEFORD', defunctus.

Edmundus filius Johannis, filii 'et hæredis' prædicti Ricardi de Muleford', propinquior hæres ejus est et ætatis undecim annorum. Wiltes'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 510.]

- ‡ 80. RADULPHUS DE MONFORD'. De hundredo et manerio de de Chiltaham tempore ipsius Radulphi.
- ‡ 81. MATHEUS ET CHRISTIANA UXOR EJUS, defuncti. De terra in Sandiacre in manum Regis capta de qua Johannes de Stok' per dictos Mathæum et Christianam feoffutus fuit.
- ‡ 82. RANULPHUS LE MARESCAL, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent in tenementis quæ dictus Ranulphus habuit ex dono Ceciliæ Maunsel matris suæ.
- ‡ 83. Memorandum, quod Robertus de Monte Alto tenet maneria de Rysingg' et Snetesham, et quod Robertus de Tateshall tenuit advocationes ecclesiarum de Rydon' et Stanho.
- 1 84. HAWISA DE NEVILE. Extenta terrarum quondam dictæ Hawisæ.

‡ 85. GALFRIDUS NEYRMIT vel NEYRNUT, defunctus.

Johannes Neyrmit [vel Neyrnut] filius est et primogenitus dicti Galfridi Neyrmit [vel Neyrnut] et hæres suus, et est plenæ et le . . . . . . . ætatis. Buckingham'.

‡ 86. WILLIELMUS DE ORLAWESTON' alias ERLAWESTON', defunctus?

Willielmus filius ipsius Willielmi de Orlaweston'......propinquior et ætatis triginta quinque annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 420.]

‡ 87. WILLIELMUS PICOT alias PIKOT, defunctus?

Willielmus filius Willielmi Pikot propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti duorum annorum.

Johanna mater Willielmi Pikot dotata est.

Essex'.

- ‡ 88. HAMO DE PULFORD'. De terra quam idem Hamo petit a Rege.
- ‡ 89. WILLIELMUS DE HEURE?, STEPHANUS DE PENEHURST, ET THOMAS DE TYCHESYE. De maneriis per eos seisitis.
- ‡ 90. Gerardus de Prendegast. Extenta terrarum quæ fuerunt ipsius Gerardi.

Viginti et sex libratæ terræ debent descendere filio domini Johannis de Cogh', qui est unus hæredum Gerardi de Prendegast, de libero maritagio aviæ prædicti filii dicti Johannis. Et hoc poterit considerari in valore maritagii illius hæredis quia tanto amplius valet maritagium.

Wexford'.

[Vide ao 36 Hen. III. no 61.]

- ‡ 91. WILLIELMUS DE PAGEHAM, HENRICUS BONEWOD' ET MICHAEL BARET, INIMICI REGIS. De terris suis.
- † 92. PETRUS LE PETTEVIN, defunctus.

filius prædicti Petri propinquior hæres ejus est et de ætate octodecim annorum.

Agnes quæ fuit uxor dicti Petri dotata est.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 82 bis.]

- 93. De anno 39° Hen. III. n° 46.
- ‡ 94. Hugo de Polstede. Inq. p. m.

Propinquiores hæredes dicti Hugonis sunt Hawysa ætatis viginti duorum annorum, Petronilla decem et octo annorum, Roys ætatis quatuordecim annorum; quæ fuerunt filiæ dicti Hugonis.

[Vide a° 50 Hen. III. n° 34; et Excerpta è Rot. Fin. II. 436.]

‡ 95. RICARDUS DE PRESTECOT'. Inq. p. m.

Walterus de Prestecot', frater prædicti Ricardi, propinquior ejus hæres est, et est ætatis viginti sex annorum. Oxon'.

[Vide ao 35 Hen. III. no 33.]

‡ 96. THOMAS RUSSELL', utlagatus. De eschaeta. Dionisia mater dicti Thomas dotata est.

‡ 97. WALTERUS DE RIDELISFORD, defunctus.

Extenta medietatis terræ quæ fuit Walteri de Ridelisford' in Valle Dublin', quæ debuit spectare ad Robertum de Maric' ratione uxoris suæ quæ fuit altera filia et hæres dicti Walteri, quæ quidem obiit ante decessum prædicti Walteri patris sui. \* \* \* Christiana filia dicti Reberti propinquior hæres est ipsius Roberti, quæ est sex annorum eundo in septimo.

- ‡ 98. ALANUS DE RODMARCHWEYT. Extenta terræ quam tenet in socagio.
- ‡ 99. Robertus filius Richold', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- ‡100. GERVASIUS DE RABERCY. Inq. p. m.

  Robertus filius dicti Gervasii propinquior hæres ejus est. Notting'.
  - 101. De anno 26º Hen. III. nº 23 a.
- 1102. ROGERUS DE SOWE, felo. Extenta terræ suæ.
- 103. De anno 31º Hen. III. nº 57.
- ‡104. PRIOR DE SEMPLINGHAM, ROGERUS DE BRUNESLE ET GILBERTUS DE BRUNESLE. De terra quam tenet de serjantia de Trowell', &c.
- ‡105. SEYNORETUS JUDEUS DE NORWICO, fugitivus pro circumcisione Odardi filii Magistri Benedicti. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- ‡206. Abbas et Conventus de Stanleya. De tallagio manerii de Stanleya.
- 1107. Hamo de Sancto Quintino. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Willielmus filius ejusdem Hamonis propinquior hæres ejus est, et quod est de ætate triginta et quinque annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 341, 347.]

- 108. De anno 39º Hen. III. nº 47.
- †109 a. ADAM FILIUS MATTHÆI DE STANTON', qui interfecit Matthæum filium Roberti Le Cler. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 1109 b. GILBERTUS DE SEGRAVE, defunctus.
  - Ni . . . . . . . . . . . . . . . . . pinquior hæres prædicti Gilberti; et est de ætate septendecim annorum. Warewic'. [Vide a° 39 Hen. III. n° 32; et Excerpta è Rot. Fin., I. 440, 462; II. 198.]
- 1110. JOHANNES DE STOTEVILE, adversarius Regis. Extenta terrarum.
- ‡111. RICARDUS DE SOUTFORD'. Inq. p. m.

Radulphus filius dicti Ricardi de Soutford' propinquior hæres ejus est, et est de ætate quatuordecim annorum. Salop'.

†112. Alanus La Suche. Inq. p. m.

Dominus Rogerus La Suche est filius dicti Alani et hæres

. . . . et ætatis triginta annorum.

[Vide a° 54 Hen. III. n° 16.]

‡113. ALICIA ESTURMY, QUÆ EST UXOR ROBERTI DE PUNCHARDUN. De terra ipsius Aliciæ.

Prædicta Alicia uxor Roberti de Punchardun fuit in donatione . . . . . . . . . . non poterit maritare sine licentia domini Regis.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 453.]

‡114. HENRICUS DE TYPETOT alias TIBOTOT. Inq. p. m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 364?, 404?]

- \$115. ABBAS DE TRUARS. Extenta terrarum in comitatu Gloucestr'.
- ‡116. ROBERTUS DE SANCTO CLARO. De terra quam tenet in serjanteria.
- ‡117. Robertus de Tregoz, adversarius Regis et occisus in Bello de Evesham. Extenta manerii.
- ‡118. SIMON LA WETE alias WEYTE, latro. De eschaeta.

Et super hoc venit Thomas Basset filius Radulphi Basset de Weldon' et dicit quod prædicta terra nullo modo potest esse eschaeta domini Regis. Dicit enim quod quidam Ricardus Basset abavus prædicti Radulphi patris sui, qui aliquo tempore fuit custos forinsecæ ballivæ prædicti Castri [Rokingham'], feoffavit quendam Simonem La Weyte de prædicta terra per servitium ut esset Weyta in prædicto Castro; de quo Simone exiit prædictus Simon qui prædictam terram forisfecit.

1119. JOHANNES DE WYKE. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Wyke est ejus propinquior hæres, et est de ætate triginta annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 245, 246.]

1120. BALDEWINUS WITSAUND. Inq. p. m.

Habuit quatuor filias hæredes, quarum primogenita est ætatis quinque annorum, ultimo nata ætatis quindecim septimanarum.

[Vide ao 47 Hen. III. no 6.]

†121. Johannes La Warre, Johannes Vissy, Walterus de Panes, et Galfridus de Wrokeshal'. De terris eorum occupatis per quoscunque occasione turbationis.

Terra Galfridi de Wrokeshal' in Winterburn' occupata per Johannem Giffard valet per annum centum solidos. Et prædictus Dominus Johannes Giffard' dimisit seisinam dictæ terræ uxori prædicti Galfridi in tenentiam ad sustentationem suam eo quod fuit de hæreditate sua; et ipse Galfridus est in prisona prædicti domini Johannis. Gloucestr'.

1122. ROBERTUS DE TURPT, defunctus. Extenta terræ.

Adam filius dicti Roberti de Turpt est propinqui or hæres, et est de ætate septem annorum et dimidii.

Margeria quæ fuit uxor dicti Roberti dotata est.

Cumbr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 128?]

1123. Elena de Wigeburgh'.

Hæc est inquisitio • • utrum Elena de Wigebergh' dimiserat se vel velit se dimittere de terra quam tenuit de Rege in capite in Mariscis et Wigebergh', quæ dixit quod se dimisit in pleno comitatu Somerset' et adhuc dimittit.

Hæc est etiam inquisitio facta de terris quæ fuerunt dictæ Elenæ.

\* \* Ricardus Le Arussir est filius suus primogenitus et hæres dictæ Elenæ.

Somerset'.

1124. PETRONILLA DE VALLIBUS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] \* \* quod Henricus de Lungchaump est propinquior hæres . . . . Petronillæ et quod est de ætate quadraginta annorum et amplius. Southampton'.

[Vide ao 46 Hen. III. no 5; et Excerpta è Rot. Fin., II. 369.]

1125. EMMA DE WAYE, defuncta? De terra de Niweton'.

Philippus de Salmunvill', filius prædictæ Emmæ, propinquior hæres est.

Somerset'.

‡126. EGIDUIS DE WACHESHAM'. Extenta terrarum, unde Johanna quæ fuit uxor dicti Egidii debet dotari, præter maritagium suum de Thoryton'.

[Vide a° 52 Hen. III. n° 14.]

- ‡127. JOHANNES DE TAUNTON'. De terra dicti Johannis capta in manum Regis occasione mortis Thomæ Vigrus.
- ‡128. ROGERUS DE SOKENERSE. De manerio de Sokenerse quod fuit dicti Rogeri.
- 1129. Johannes Wac, defunctus. Extenta terrarum, &c.
- 1130. GALFRIDUS DE QUERENDONE. Inq. p. m.

Radulphus filius prædicti Galfridi est proximus hæres, et est ætatis viginti quatuor annorum. Buckingham'.

- ‡131. SIMON DE MONTE FORTI, COMES LEICESTR', ROBERTUS CORBET, ET WILLIELMUS DE ALBANIACO, inimici Regis. De terra eorum seisita post Bellum de Evesham.
- †132. Johannes de Veteri Ponte, defunctus. De devastationibus &c. factis in terris quæ fuerunt dicti Johannis dum extiterunt in custodia Prioris Karlioli usque ad legitimam ætatem hæredum prædicti Johannis.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 349 ?, 389 ?; II. 182 ?, 242 ?]

1133. De manerio de Coleby.

- ‡134. WILLIELMUS BELET. De manerio de Bromfeud quod idem Willielmus tenuit.
- ‡135. MAGISTER DE MONASTERIO CORNUTO. Petitio Regi de quietantia de tallagiis.
- ‡136. ROBERTUS DE SAUCETHORP. De erra tenta per socagium, et de hærede ejusdem.
  - Henricus filius prædicti Roberti de Saucethorpe' est propinquior hæres ad quem prædicta terra debet descendere.
- ‡137. Extenta manerii de Bullewell' quæ est eschaeta Regis de honore Willielmi Peverel et non per mortem Henrici Lovel nec Aldæ quondam Domicellæ Reginæ.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 155.]

- †138. WILLIELMUS . . . . . . [WYMER?] Inq. p. m.

  Radulphus filius dicti Willielmi est propinquius heres . . . . . . de quinquaginta annis. Stafford'.

  [Vide a° 52 Hen. III. n° 44; et Excerpta è Rot. Fin., IL 474?]
- ‡139. Duæ finales concordiæ, una scilicet, de anno regni Regis Henrici III. quarto, inter Ricardum filium Henrici petentem et Radulphum filium Radulphi et Willielmum filium Alard' de Hochtun' tenentes; et altera, de anno quo Rex misit filiam suam in Siciliam, inter Radulphum filium Alard' et Willielmum fratrem suum.
- ‡140. PRIOR DE SANCTA BARBARA. Extenta terrarum.
- 1141. DOMINUS REX. De quadam particula terræ in foresta de Windesor.
- 1142. ROBERTUS LE LUP, defunctus.
  - . . . . . Le Lup filius prædicti Roberti est propinquior hæres ejus, et est de ætate trigints an . . . . . . . . . [Vide n° 223, p. 180.]
- 143. Deest. [BALDEWINUS DE INSULA COMES DEVON'.]
- 1144. "Liberatum"— pro Priore Sancta Trinitatis Dublin'.
- 1145. Extenta maneriorum, &c.
- 1146. Extenta manerii.
- 1147. Extenta Villa, &c.
- †148. Robertus filius Nicholai, Willielmus de Boitune, Ricardus de Culeworke, Jurdanus de Multune, et Johannes de Scordebec, adversarii Regis. Extenta terrarum.
- 1149. Consuetudines hominum tenentium de præbenda de Wellochesberr.
- †150. De dampno facto occasione novæ barbecanæ in villa de Windesore.
  - 151. Deest.
- †152. Querimonia Burgensium de Scardeburg'.

- 1153. Extenta manerii.
- †254. Divisce comitatus Hereford', et subtractiones de eodum.
- 1155. Extenta exituum manerii, &c.
- 1156. Extenta manerii.
  - 157. Deest.
  - 158. Deest.
- †159. EGIDIUS DE ARGENTEN, JOHANNES MAUNSEL, ET RADULPHUS DE BERNERS. Extenta terrarum quas ipsi tenuerunt.
- 1160. Extensio villæ.
- ‡161. Johannes de Bello Campo, Comes Oxon' et Galfridus de Lucy, adversarii Regis. Extenta terrarum.
- †162. LAURENTIUS DEL CROC, THOMAS DE SUTHESSE, WILLIELMUS HERINGOD, JOHANNES BOXCRISSE, HENRICUS PEROT, ET WILLIELMUS DE MONTE CANISIO. De terris suis seisitis.
- †163. Hugo Dispens,' Robertus de Veteri Ponte, Henricus de Longo Campo, Ricardus de Casterton,' Bernardus de Brus, Eustachius de Folevil', Lucas de Tanny, Radulphus Basset', Jacobus de Appilby, Petrus de Segrave, Robertus de Monte forti, Walterus de Collevil', Robertus de Nevil', Galfridus de Donham, Stephanus de Nevvil', Johannes de Wayvil, Johannes Talebot, Petrus de Monte forti, Henricus Murdak, et Rogerus de Trihampton', rebelles. Extenta terrarum.
- 1164. PHILLIPUS DE IKEWORTH'. Inq. p. m.
  - Thomas frater dicti Philippi est propinquior hæres ejus, et est ætatis . . . . . . . orum. . . . . . . quæ fuit uxor Ricardi de Ikeworth' [dotata est?]. Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 39.]

- ‡165. Dominus Rex. Inquisitio ad quod damnum.
  - 166. Deest.
- 1167. Petitio Majoris et Communitatis de Folkeston.
- †168. Burgenses magnates et minores Oxon'. Querimonia minorum burgensium de tallagio.
- 169. Deest.
- 1170. Homines de Frodesham. De tallagio.
- ‡171. H. DE MONTIBUS, defunctus?
  - Robertus de Montibus filius ejus et hæres est, et est sexdecim annorum et dimidii.
- †172. ROGERUS DE SANCTO JOHANNE, JOHANNES DE SANCTO JOHANNE, ET RICARDUS DE WALEBROK'. De terris suis occupatis occasione turbationis nuper habitæ in regno.

- ‡173. Extensio villæ et Sokæ Sancti Botulphi.
- 1174. Extenta manerii de Linleg'.
- 1175. De terra de Agenois data in escambium pro comitatu de Richmonde.
- ‡176. WILLIELMUS DE CANTILUPO, defunctus? Extenta maneriorum quæ fuerunt quondam dicti Willielmi.

[Vide ao 38 Hen. III. no 46; et ao 39 Hen. III. no 38.]

- 177. Deest.
- ‡178. Abbas de Seint Everel. Extenta terrarum, &c., in comitatu Gloucestr'.
- 1179. HENRICUS DE BRAYBROC, dudum defunctus. De manerio de Coreby.

Dicunt [juratores] quod manerium de Coreby est in manu domini Regis occasione Roberti Peche, qui fuit in Insula de Ely cum exhæredatis, qui habuit custodiam manerii de Coreby cum pertinentiis per uxorem suam quæ fuit quondam uxor Walteri Ledet, et quæ habuit duas filias per dictum Walterum, quæ filiæ sunt proximæ hæredes dicti manerii. \* \* Item dicunt quod duæ filiæ Walteri Ledet sunt proximæ hæredes dicti Henrici de Braybroc; quarum una est ætatis duodecim annorum, et alia ætatis undecim annorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 80, 258, 338, 358.]

- 1180. Extenta manerii.
- 1181. R. Comes Gloverniæ, defunctus. De manerio de Brikull'.

Philippus Luvel tenuit quondam manerium de Brikull'. \* Et post mortem ejusdem Philippi venit prædictus dominus Comes et cepit prædictum manerium in manum suam, tanquam suum feodum quod de eo tenebatur; et venit Philippus, filius Philippi Luvel, et tulit quandam chartam feoffamenti dicti manerii quam prædictus Philippus pater suus in vita sua ei fecit. \* Et postea venit dominus Comes et cepit manerium illud ad firmam de eodem Philippo ad terminum decem annorum; et dictus dominus Comes obiit infraterminum prædictum, per quod dicunt [juratores] quod idem dominus Comes tenuit dictum manerium die obitus sui nomine firmæ et non in dominico suo ut de feodo.

- 1182. Extensio villarum.
- ‡183. Johannes filius Bernardl. Inq. p. m.

Johannes filius Bernardi habuit quendam Radulphum filium suum, et propinquior hæres ejus est, et est ætatis quindecim annorum.

[Vide ao 44 Hen. III. no 22.]

1184. GODFRIDUS DE LISTONE. Inq. p. m.

Hæres proximus est Johannes filius ejus ætate triginta annorum.

Essex'.

[Vide ao 51 Hen. III. no 13.]

1185. PRIOR WIGORN'. De salsa.

‡ 186. HENRICUS DE MERK. Inq. p. m.

Henricus filius ejusdem Henrici propinquior hæres ejus est, et fuit de ætate undecim annorum ad festum Omnium Sanctorum proximo præteritum.

Essex'.

[Vide nº 250, p. 182; et Excerpta è Rot. Fin., II. 306.]

‡ 187. Extenta manerii.

188. Deest ———

- ‡ 189. RADULPHUS PARMENTER, defunctus. De terris et tenementis quæ fuerunt Willielmi filii Thurstani et quæ Johannes Rex dedit dicto Radulpho servienti suo, tanquam eschaetam suam; et de hærede ipsius Radulphi, &c.
  - Quis propinquior hæres sit ejusdem Radulphi Parmenter, dicunt [juratores] quod Isabella filia Radulphi Stoperhang, sicut intelligunt, quia venit coram domino W. de Eboraco et sociis suis, justiciariis itinerantibus ultimo apud Turrim London', et ostendit quod propinquior hæres fuit dicti Radulphi, eo quod erat filia Aviciæ sororis prædicti Radulphi, et ibi ostendit coram eis chartam domini Johannis Regis quæ testatur quod idem dominus Rex dedit eidem Radulpho terras et tenementa quæ fuerunt supradicti Willielmi filii Thurstani. Item, a quo tempore idem Radulphus Parmenter obiit, dicunt quod tempore domini Johannis Regis, sed nesciunt quo anno. London'.
- ‡ 190. Thomas La Veylle alias Laveylle, defunctus.

Johannes La Veylle filius Thomæ La Veylle est ejus hæres propinquior et est ætatis viginti duorum annorum et amplius. Norfolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 247?; II. 566?, 583?]

† 191. GALFRIDUS HOSE, defunctus. De inquirendo si tenuit de Johanne Rege, et si Henricus Hose de Bathon' sit propinquior hæres ipsius Galfridi.

Dicunt [juratores] quod Galfridus Hose, filius Galfridi Hose, tenuit Ficledene et Stapelf' in capite de Rege, per servitium unius militis; et quod prædictus Galfridus filius Galfridi Hose habuit unam sororem quæ monialis est in Abbathia de Wilton', et ideo dicunt quod nullum sciunt propinquiorem hæredem prædicti Galfridi Henrico Husato de Thatewit.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 35.]

† 192. Hugo filius Radulphi. Inq. p. m.

Eustachia est filia et hæres Radulphi filii Hugonis et plenæ ætatis, et dominus Nicholaus de Cantilupo eam tenet in uxorem. Nottingham'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 349.]

‡ 193. Ivo de Scraveleg' vel Scraveleng', alias Screveleg' vel Screveleng, defunctus.

Willielmus pater prædicti Ivonis, cujus hæres ipse fuit, qui tenuit prædicta tenementa tota vita sua, habuit quendam fratrem seniorem, nomine Thurstanum, qui genuit ex quadam quendam, nomine Petrum,

qui modo se facit hæredem prædicti Ivonis, qui etiam natus fuit viginti quinque annos antequam prædictus Thurstanus matrem suam desponsasset. Prædicti Willielmus et Thurstanus habuerunt quandam sororem, nomine Luciam, quæ ex legali matrimonio habuit quendam filium, nomine Radulphum, cujus filius Godefridus est, qui nunc facit se hæredem de uxore sua desponsata. Et ideo in discretione vestra [i.e. Regis] sit, quis eorum propinquior hæres sit prædicti Ivonis.

† 194. JOHANNES DESPENSER alias LE DESPENSER. Extenta terrarum.

Dictus dominus Johannes Le Despenser tenuit dicta terras tenementa et annuum redditum sicut prædictum est de hæreditate uxoris suæ defunctæ in magna Karleton' et villa de Caveneby per legem Angliæ et non alio modo.

Lincoln'.

‡ 195. WILLIELMUS LE MAY alias MEY. Inq. p. m.

Willielmus filius ejus primogenitus propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti quatuor annorum.

[Vide ao 40 Hen. III. no 3; et Excerpta è Rot. Fin., II. 223.]

- 1 196. ABBAS DE CIRENCESTR'. De libertatibus, &c.
- 1 197. Extenta manerii.
- ‡ 198. Extenta manerii.
- ‡ 199. RICARDUS FITUN. Inq. p. m.

Hugo Fitun miles propinquior hæres dicti Ricardi est. Cestr'. [Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 453.]

- 200. De anno 45° Hen. III. nº 49.
- 201. Deest ----
- 1 202. Extenta Novi Castri, &c.
  - 203. De anno 35° Hen. III. nº 69.
- † 204. WILLIELMUS DE CURTUN. Inq. p. m.

Idem Willielmus obiit sine hærede de se, et habuit quandam sororem, nomine Margaretam, de eodem patre et eadem matre genitam, quæ fuit desponsata cuidam viro, nomine Ricardo, et habuit ex eo quendam filium, nomine Eustachium, qui est propinquior hæres ejus et de ætate viginti et duorum annorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 30.]

† 205. WILLIELMUS DE WELLE, pietor Regie. Inq. p. m.

Thomas filius . . . . . . . . . . . . . . . propinquior hæres ejus est et plense ætatis.

Dorset'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 353.]

† 206. ABBAS CORMEL'. Extenta terrarum.

207. ROGERUS DE ESWELL'. Inq. p.m.?

Simon filius Rogeri est propinquior hæres dicti Rogeri, et est de ætate triginta quinque annorum.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 198, "Asuvelle."]

- † 208. ROBERTUS DE GRAFTON'. Extenta terræ suæ seisitæ.
  - 209. Tempore Edwardi I.—Vide Append. I. Inquis. Edw. I. nº 63.
- ‡ 210. . . . . . . BASKERVILL'. Inq. p. m.?

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 350?, 420?]

‡ 211. ALEXANDRA DE LA HAYE. Inq. p. m.

Alexandra filia Thomæ de La Haye et filia dictæ Alexandræ hæres ejus est et de ætate viginti duorum annorum ad minus.

[Vide anno 51 Hen. III. no 32.]

- † 212. Extenta manerii de Drax. Domina Lætitia de Shenes dotata est.
- ‡ 213. JOHANNES DE ESTOTEVILE. Extenta manerii quod fuit ipsius Johannis.
- † 214. ABBAS DE WOBURN'. De sectis ad comitatus et hundreda.
- 215. WILLIELMUS DE ROFFA. Inq. p. m.?

Petrus de Roffa frater ejusdem Willielmi proximus hæres est et de ætate quadraginta annorum et eo amplius.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 66, 208.]

‡ 216. RADULPHUS GERNUN. Inq. p. m.?

Willielmus Gernun filius prædicti Radulphi propinquior hæres ejus est, et est de ætate sexaginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 23, 292.]

- ‡ 217. De terra quam Abbas de Tyleteye habet de dono Radulphi Le Moyne.
- ‡ 218. Extenta de Longeleg'.
- ‡ 219. Thomas de Hauvile. Inq. p. m.

Henricus filius Radulphi de Hauvile est propinquior hæres de terra prædicta [in Hacunby], et est ætatis viginti duorum annorum et amplius.

Amicia quondam uxor Henrici de Hauvile dotata est. [Lincoln'.] [Vide a° 51 Hen. III. n° 34; et a° 52 Hen. III. n° 39.]

- ‡ 220. Imbertus de Salines. Extenta terrarum quæ fuerunt ipsius Imberti.
- ‡ 221. De gurgite in Diddeworth'.

Dictus gurges levatus fuit primo tempore Regis Ricardi per Ricardum Clericum de Bouen'? cui successit Willielmus de Bouen'? filius suus; illi Willielmo successit quidam Willielmus filius suus pater Johannis qui modo tenet, et dictus Ricardus qui ita levavit primo gurgitem fuit Clericus ad Scaccarium domini Regis, et Willielmus de Bouen'? filius suus similiter.

† 222. RICARDUS DE TUNLANDE. Inq. p. m?.

Johannes filius suus propinquior hæres ejus est, et est ætatis duorum annorum et dimidii. Cant'.

‡ 223. ROBERTUS LUPUS alias LE LUP, defunctus.

Johannes Lupus filius prædicti Roberti est propinquior [hæres] prædicti Roberti, et est de ætate triginta annorum et amplius.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 129 ?, 253 ?, 296 ?; II. 13, 369.]

† 224. ROGERUS LE OSTRICER.

Alanus filius ejusdem Rogeri est propinquior hæres ipsius Rogeri, et est viginti et octo annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 224; II. 377.]

225. De anno 56º Hen. III. nº 64.

† 226. STEPHANUS DE TURNHAM. De scutagio.

227. De anno 38º Hen. III. nº 53.

- 1 228. SILVESTER HEREMITA SANCTI AUGUSTINI. Inq. ad q. d.
- ‡ 229. ROBERTUS DE SCALES. Inq. p. m.

Robertus de Scales junior filius Roberti defuncti est propinquior hæres ejus et de ætate viginti quinque annorum et amplius. Suffolc'

[? 33 Edw. I.—Vide Rot. Fin., 33 Edw. I. m. 5 et 3.]

† 230. EVA DE GRAY, que tenuit de hærede Baldewini Comitis Devon' infra extatem existents. Inq. p. m.

Hæredes prædictæ Evæ sunt Beatricia Murdac, quæ fuit uxor Roberti Maudut, Alicia uxor Radulphi Harang, Johanna uxor Ernaldi de Bosco, Julanus filius Julani de Nevill' et filius Matildæ uxoris prædicti Julani. Oxon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 455.]

† 231. WILLIELMUS DE WELESLEG'. Inq. p. m.

Thomas filius dicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et de ætate decem et septem annorum et dimidii.

[Vide a° 37 Hen. III. n° 15; et a° 38 Hen. III. n° 13; et Excerpta è Rot. Fin., II. 106, 193.]

- ‡ 232. Comes Britanniæ. Extenta manerii.
- ‡ 233. Homines de Bertona de Merlebergh'. De communa pasturæ.
- ‡ 234. PETRUS DE SCOTTENEYE. Extenta terrarum medietatis baroniæ. Dictus Petrus fuit filius Thomæ de Scotteney. Hugo de Scotteney antecessor ipsius Petri duxit in uxorem filiam Ricardi de Humes ?, quondam Constabularii Normanniæ.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 462, 464; II. 65, 173?]

‡ 235. Thomas de Multon', forestarius de feodo de foresta. Regis de Englewode. De libertatibus.

‡ 236. ALICIA QUE FUIT UXOR RICARDI DE DOVORIA. De terra quam Hamo Passelewe dedit dicto Ricardo in liberum maritagium cum dicta Alicia nepte sua.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 136.]

‡ 237. RICARDUS DE DOVORIA ET ROYSIA UXOR EJUS, dudum defuncti.

Dicunt etiam [juratores] quod Ricardus filius Ricardi de Dovoria propinquior hæres est. Et dicunt quod fuit de ætate viginti unius anni Vigilia Purificationis Beatæ Mariæ proximo præteritæ. Cant'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 252?; II. 117, 136.]

‡ 238. ALEXANDER DE BRADEFORD'. Inq. p. m.

Sibilla filia prædicti Alexandri, ætate novem annorum, propinquior hæres est prædicti Alexandri.

Ada quæ fuit uxor dicti Alexandri dotata est.

Northumbr'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 307, 433; II. 13, 52, 476.]

‡ 239. VITALIS DE ENGAYNE. Inq. p.m.

Dominus Henricus de Engayne propinquior ejus hæres est, et est d ætate triginta annorum.

[Vide ao 33 Hen. III. no 70.]

240. ALINA MARSCHALLA. Inq. p. m.

Dicta Alina tenuit in dote de Willielmo filio suo Mariscallo pro tertia parte unius quarterii feodi militis: et dictus Willielmus tenuit manerium integrum de Folesham cum pertinentiis de domino Comite Gloverniæ pro quarterio feodi militis, et propinquior hærès est Johannes filius Willielmi Le Mariscall', et habet ætatem duodecim annorum et amplius.

[Vide nº 77, p. 169; et aº 55 Hen. III. nº 16.]

† 241. WILLIELMUS DE PARYS. Inq. p. m.

Dominus Radulphus de Ivaus est propinquior hæres ejus et est . . . . . . . . annorum.

[Vide a° 40 Hen. III. n° 17; et Excerpta è Rot. Fin., II. 222, 226.]

† 242. Robertus de Bello Campo, senior. Inq. p. m.

Robertus de Bello Campo, filius dicti Roberti, propinquior hæres ejus est, et est de . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 123.]

† 243. ROBERTUS LE ARCHER. Inq. p. m.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 329, 411, 419.]

‡ 244. — Extenta manerii de Polstede.

Dicunt etiam [juratores] quod tres sunt filiæ hæredes. Ætas primæ viginti duorum annorum, secundæ octodecim annorum, tertiæ quindecim annorum.

† 245. MATILDA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI DE LUCY. Inq. p. m.

Johannes de Lucy propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum.

Gloucestr'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 345, 346, 378, 402, 407; II. 86, 88.]

- ‡ 246. PRIOR DE DERHURSTE. Extenta terrarum in comitatu Gloucestr', exceptis ecclesiis quas habet in proprios usus.
- 247. WILLIELMUS DE ALBANIACO. Inq. p. m.

Propinquior hæres ejus est Johannes de Albaniaco, et est de ætate viginti annorum. Gloucestr.

[ Vide ao 48 Hen. III. no 22.]

- ‡ 248. Extenta maneriorum.
- † 249. HUBERTUS DE MONTE KANISO.

Johanna et Eufemia sorores prædicti Huberti sunt propinquiores hæredes; et est Johanna ætate . . . . . annorum, et Eufemia . . . . . . . annorum.

Uxor dicti Huberti, et Agasia? quæ fuit uxor Rogeri de Monte Kanisio, dotatæ sunt.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 61, 501.]

† 250. HENRICUS DE MERC, QUI FUIT FILIUS HENRICI DE MERC. Inq. p. m.

Henricus filius ejusdem Henrici propinquior hæres ejus est, et fuit de ætate undecim annorum ad festum Omnium Sanctorum proximo præteritum.

Rocia quondam uxor Henrici patris ejusdem Henrici dotata est.

[Vide no 186, p. 177.]

‡ 251. Odardus de Wygeton'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Walterus filius prædicti Odardi propinquior hæres ejusdem Odardi est, et quod est plenæ ætatis, scilicet, viginti unius annorum et eo amplius.

[In dorso.] Ista inquisitio facta fuit in pleno comitatu et in præsentia domini Johannis Le Fraunceys qui custodiam terrarum Odardi de Wygeton' habet, qui pro se proposuit quod Walterus filius ejusdem Odardi, propinquior hæres ejusdem Odardi, nascebatur post obitum patris sui Odardi per duos menses, quod erit ad instans festum Beati Johannis Baptistæ viginti annorum, et hoc potest verificari per Rotulos Cancellariæ per Breve quod exiit quando dominus Rex dimisit illam wardam domino Waltero Karliolensi Episcopo.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 134.]

1 252. Godfridus de Aunoh'. Inq. p. m.

Alexander filius ejusdem Godfridi propinquior hæres ejus est, et ætatis triginta annorum et amplius. Wiltes'.

[Vide a° 43 Hen. III. n° 2.]

- ‡ 253. Appretiatio bladorum in terris alienatis de serjantiis quæ tenentur de Rege.
- ‡ 254. De particula terræ quæ vocatur Ocholte pertinens ad manerium de Bray.
- ‡ 255. HENRICUS DE COKEFELD' alias COKEFEUD'. De valore terræ suæ.

Reddit prædictus Henricus per annum matri suæ pro dote sua sex marcas. Suffolc'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 373.]

256. PETRUS DE LA MARA. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod dominus Robertus de La Mara, filius dicti Petri, est propinquior hæres ejus et ætate quadraginta annorum. Item dicunt quod dictus Petrus dedit in eadem villa de Stupellavinton' undecim libratas et septendecim solidatas redditus domino Rogero de Dantes' in liberum maritagium cum filia sua.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 178.]

- ‡ 257. Extenta manerii.
- ‡ 258. Galfridus Camerarius, defunctus? De terra quam tenuit in Brome. Simon filius prædicti Galfridi Camerarii est propinquior hæres ejus. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 85.]
- ‡ 259. Monachi de Cumbermere. De terra quam ipsi petunt frussiendam et excolendam.
- † 260. Homines de Darnhale. De communa pasturæ, &c.
- ‡ 261. PHILIPPUS MIMEKAN vel MUNEKAN. De terra quæ fuit ipeius Philippi.
- ‡ 262. IVELY BELINGER. De redditibus et terris quæ fuerunt dicti Ively.
- 1 263. Extenta terræ de Munjay.
- 1 264. De terra, &c. in wapentachio de Hang.
  - 265. Deest -
- 1 266. De terra, &c. in wapentachio de Halikelde.
- 1 267. Extenta manerii de Everton'.
- 268. PETRUS DE PELEVIL'. Inq. p. m.
  - Et [dicunt juratores] quod Petrus de Pelevil', frater prædicti Petri, propin . . . . . . . . . . . . sdem Petri est; et quod habet ætatem viginti octo et dimidii annorum. Mater ejusdem Petri defuncti dotata est.

    Essex' & Hertford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 453.]

- † 269. ELEEMOSINARIA DE SPALDING?. Inq. ad q. d.
- † 270. De terris Normannorum et alienigenarum.
- ‡ 271. ADAM PARCARIUS. De ordeo percipiendo degranario de Eltham.

- ‡ 272. PRIOR DE WROXTON'. De libertatibus.
- 1 273. Veredictum hundredi de Ho de tenementis Ricardi de Grey et aliorum seisitis.
- † 274. Memorandum de parcellis terræ de Haringeby, &c.
- 1 275. De custodia quarundam terrarum in honore de Cokermouth'.
- † 276. WILLIELMUS DE HORSEDEN'. De transgressionibus dummodo idem Willielmus fuit Vicecomes comitatus Ebor'.
- ‡ 277. De reparatione Castri de Bamburg' et pontis ejusdem, et de bonis in dicto Castro.
- † 278. Philippus Marmeon. De captione plumbi.
- † 279. DAVID LE LARDINER ET ANTECESSORES SUI. De libertatibus. [Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 555?]
- ‡ 280. Johannes de Hastings. Petitio de seisina manerii de quo feoffatus fuit per Aymerum de Valentia Comitem Pembroch' defunctum.
- ‡ 281. COPINUS JUDÆUS OXON', defunctus. Littera P. Luvel' Thesaurarii et Justiciariorum ad custodiam Judæorum assignatorum de catallis ipsius Copini de quibus Mildegoda Judæa quæ fuit uxor ejus tertiam partem petit.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 58, 60.]

- 282. De anno 51º Hen. III. nº 52.]
- \* ‡283. Johannes Giffard', filius Elle Giffard'. De ejus ætate et matrimonio.

Mathæus de Bremesfeld' Le Messer juratus et examinatus super exceptionibus ex parte domini Johannis Giffard' . . . \* rogatus de totali ætate domini Johannis Giffard' dicit quod habet . . . . . . scit nullam suæ scientiæ assignat. Item rogatus quantum habuit in ætate tempore quo dicitur ipsum contraxisse cum Aubr' de Caumvill' dicit quod habuit quatuor tantum. Rogatus quomodo scit, nullam causam assignat. Rogatus de ætate Aubr' de Caumvill' tempore dicti contractus dicit quod nescit; dicit tamen quod contraxerunt apud Arewe. Postea dicit quod dicta Aubr' mulier dicto tempore habuit circiter quatuor annos vel quinque in ætate. Rogatus de reclamatione dicti matrimonii dicit quod multotiens audivit ipsum reclamantem contra dictum matrimonium et maxime quando habuit discretionem virilem. Rogatus si vidisset eos unquam in uno loco existentes postquam fuissent de ætate 'duodecim' vel quatuordecim annorum, dicit quod non.

Johannes de Bochamton' juratus et examinatus \* Rogatus de totali ætate Johannis Giffard' dicit quod habet viginti sex annos in ætate, et hoc bene credit per hoc, quod quidam vicinus ejus habet filium suum adhuc superstitem qui natus fuit in eodem anno quem credit

esse viginti sex annorum, quem ipse levavit de sacro fonte. Rogatus de setate ejusdem Johannis tempore dicti contractus, dicit quod intravit in quintum. Rogatus de scientia tante estatis dicit quod nescit nisi per relatum domini Eliæ Giffard' patris ejusdem Johannis Giffard'. De ætate vero Aubr' . . . . . nihil scit. Rogatus de reclamatione dicti matrimonii inter eos initi, dicit quod multotiens audivit dictum Johannem reclamantem et atum fuisset in dicta aula coram recumbentibus quod quidam de genere Le Longespey noluisset aliquo modo uxori suæ adhærere viriliter . . . . . . . si contigisset ipsum in pueritia sua aliquam mulierem desponsasse quod nollet aliquo modo eidem mulieri viriliter adhærere nisi ipsam iterum . . . . . . . utrum jocose vel assertive hæc verba protulisset dicit quod nescit. Rogatus si aliquando exhibuisset dictam Aubr' sicut . . suis per multa tempora sed quo auctoritate nescit. . . . de Newynton' de parochia de Bochamton' juratus et examinatus \* \* Rogatus de totali ætate Johannis Giffard dicit quod habet viginti et septem annos in ætate. \* \* \*

Willielmus Beverage terram suam tenens pro denariis suis juratus et examinatus de totali ætate Johannis Giffard' dicit quod habet viginti septem vel viginti octo in ætate annos, et quatuor et dimidium habuit in ætate tempore contractus initi inter se et dictam Aubr'.

Thomas Le Messer de Bremesfeld' servilis conditionis juratus et examinatus \* Rogatus super totali ætate Johannis Giffard' dicit quod est viginti octo annorum et intrat in vicesimum nonum annum. Rogatus de tempore contractus ejusdem, dicit quod habuit quatuor annos et intravit quintum. Rogatus quomodo scit quod tot annos habet dictus Johannes de totali ætate, dicit quod die nativitatis dicti Johannis duxit dictus Thomas uxorem quæ vixit per quatuor annos et dimidium et tunc obiit, et postea semper stetit in viduitate unde melius retinet dictos annos. \* \*

' † 284. Petrus Episcopus Hereford', defunctus. De terra ejus.

Dicunt etiam [juratores] quod post mortem ipsius Episcopi venit Johannes Decanus Hereford' et misit ad seisiandam terram illam et prostravit quendem arborem nomine seisinæ. • • Dicunt etiam quod nesciunt si dictus Decanus sit proximus hæres prædicti Episcopi vel non, nec sciunt si habeat aliquem hæredem, necne.

\* ‡285. Fratres Hospitalis Sanctæ Katherinæ de Ledebury. De secta ad hundredum de Bottelawe.

- ‡286. Humfridus Winebesbyte alias Wynelesh', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent in terra sua quam tenuit de Michaele patre suo de quo feoffatus fuit.
- \* ‡287. Johannes de Estleg', filius et hæres Johannis de Estleg'. De vasto facto in Estleg' ad detrimentum dicti hæredis infra ætatem existentis.

  Salop'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., I. 278.]

# APPENDIX I., HEN. III.

# Inquisitiones tempore Hen. III.

# [ Vide Calend. Inquis. Vol. IV. p. 423.—Folio, 1828.]

- 1. De anno 36º Hen. III. nº 83.
- 2. De anno 45° Hen. III. nº 57.
- 3. De anno 43º Hen. III. nº 50.
- 4. De anno 38º Hen. III. nº 50.
- 5. De anno 34º Hen. III. nº 51.
- 1 6. WILLIELMUS FILIUS ALLAMY. De eschaeta.

Illud messuagium [in civitate Winton'] in quo mansit et habitavit tenuit pro voluntate Julianæ matris suæ et non de feodo.

- † 7. H. DE LACY COMES LINCOLN.' [? Temp. Edw. I.]

  De constabularia et marescalcia Cestriæ.
  - 8. De anno 20° Hen. III. nº 16 (a).
  - 9. De anno 36º Hen. III. nº 84.
- 110. De Hospitali de Donewico.
  - 11. De anno 52º Hen. III. nº 41.
- 112. WILLIELMUS BRIWERE ET . . . . . DE LUCY. De disseisina.
- ‡13. Johannes Le Gray. Inq. p. m.?

Henricus filius dicti Johannis est hæres ejus propinquior et est de ætate quindecim annorum. [Vide aº 56 Hen. III. nº 34.]

- 14. De anno 30° Hen, III. n° 46.
- 15. De anno 51º Hen. III. nº 53.
- 16. De anno 13º Hen. III. nº 4. (c.)
- 17. De anno 44° Hen. III. nº 37.
- 18. De anno 32º Hen. III. nº 7.
- 19. De anno 40° Hen. III. nº 53.
- 20. De anno 38° Hen. III. nº 51.

- 21. De anno 51º Hen. III. nº 54.
- 22. De anno 45° Hen. III. nº 58.
- 23. De anno 37º Hen. III. nº 67.
- 24. De anno 40° Hen. III. nº 54.
- 25. De anno 14º Hen. III. nº 4 (d).
- 26. De anno 51º Hen. III. nº 55.
- 27. De anno 40° Hen. III. nº 55.
- 28. De anno 32º Hen. III. nº 8.
- 29. De anno 47º Hen. III. nº 46.
- 30. De anno 32º Hen. III. nº 9.
- 31. De anno 47° Hen. III. nº 47.
- 32 a. De anno 49° Hen. III. n° 36.
- 32 b. De anno 31º Hen. III. nº 57.
- 33. De anno 31º Hen. III. nº 58.
- 34. De anno 33º Hen. III. nº 79.
- 35. De anno 33º Hen. III. nº 80.
- 36. De anno 33º Hen. III. nº 81.
- 37. De anno 33° Hen. III. nº 82.
- 38. De anno 33º Hen. III. nº 83.
- 39. De anno 34º Hen. III. nº 52.
- 40. De anno 34º Hen. III. nº 53.
- 41. De anno 34º Hen. III. nº 54.
- 42. De anno 33º Hen. III. nº 60. [Breve.]
- 48. De anno 34º Hen. III. nº 55. [Breve.]
- 44. De anno 35° Hen. III. nº 68.
- 45. De anno 35º Hen. III. nº 69.
- 46. De anno 37º Hen. III. nº 68.
- 47. De anno 37º Hen. III. nº 69.
- 48. De anno 37º Hen. III. nº 70.
- 49. De anno 37º Hen. III. nº 71.
- 50. De anno 38º Hen. III. nº 52.

- 51. De anno 38º Hen. III. nº 53.
- 52. De anno 38º Hen. III. nº 54.
- 53. De anno 38° Hen. III. n° 55.
- ‡54. JACOBUS FILIUS GILBERTI. Extenta manerii seisiti ac si idem Jacobus fuisset adversarius Regis et filii sui domini Edwardi, cum non fuit ut dicunt et credunt [juratores].
- 55. De anno 46° Hen. III. n° 46.
- 56. De anno 47° Hen. III. nº 48.
- 57. De anno 51° Hen. III. nº 56.
- 158. RICARDUS DE HASELWODE. De morte ejus.
- 59. De anno 51º Hen. III. nº 57.
- 60. De anno 51º Hen. III. nº 58.
- 61. De anno 51° Hen. III. nº 59.
- 62. De anno 52º Hen, III. nº 42.
- 63. De anno 52º Hen. III. nº 43.
- 64. De anno 52º Hen. III. nº 44.
- 65. De anno 52º Hen. III. nº 45.
- 66. De anno 52º Hen. III. nº 46.
- 67. De anno 54º Hen. III. nº 68.
- 68. De anno 54º Hen. III. nº 69.
- 69. De anno 54º Hen. III. nº 70.
- 70. De anno 54º Hen. III. nº 71.
- 71. De anno 56º Hen. III. nº 62.
- 72. De anno 56º Hen. III. nº 63.
- 73. De anno 56º Hen. III. nº 64.
- 74. De anno 56º Hen. III. nº 65.
- 75. De anno 37º Hen. III. nº 72.
- †76. REGINALDUS DE GRETHAM ET REGINALDUS FOLESANKE, rectati odio et atia de morte Rosiæ Pynkene Judææ.
- 177. De assarto terræ in foresta de Windlesor'.
- ‡78. GALFRIDUS RUSSELL', adversarius Regis. De terra seisita.
- †79. De decimis unde contentio oriebatur inter Templarios et Monachos de Funteny.
- 80. Tempore Edwardi I.-Vide Append. I. Edw. I. nº 60.

- ‡81. JORDANUS MEDICUS, PHILIPPUS SEYS, JOHANNES BICURT WALEYS, WALTERUS CRASSLE ET ROBERTUS ROKEBY, qui adversabantur cum Thoma Beaufiz. De terris suis.
- \$82. Petitio Burgensium de Llanmaes.
- \$83. ROBERTUS FILIUS ROBERTI OEN. De muro villæ [ ] sustinendo.
- \$84. De compoto Ballivorum Huntingdon'.
- 185. OLIVERUS DE INGHAM. De wrecco maris.
- ‡86. NICHOLAUS DE LA PENNE, propter homicidium suspensus. [Breve tantum.] De terra sua.
  [Vide Excerpta & Rot. Fin., I. 91.]
- ‡87. De morte Roberti filii Ceciliæ de Stokes quem Ricardus Crindel interfecit se defendendo.
- ‡88. Eva quæ fuit uxor Roberti de Valoynes. De dote sua.
- 189. Extenta terræ.
- ‡90. RICARDUS DE LA LANDE. De terra quam tenuit de dono Johannis Regis, et quam Robertus de Audely postea tenuit in maritagio cum filia sua.

[Vide Ing. de Incert. temp. Hen. III. no 11, p. 163.]

- ‡91. RICARDUS LA WARRE. De terra capta in manum Regis pro debito suo, et de hærede ipsius Ricardi.
  - Thomas La Warre filius Ricardi La Warre est et ejus hæres propinquius.

    Bristol'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 19.]

- 192. HUGO DE WYVERESTON' ET WILLIELMUS MOLEND', appellati de morte Petri de Fileby, unde Willielmus Faber et Willielmus Le Holdere, qui utlagati sunt pro morte illa, sunt culpabiles.
- †93. HUGO CABELL' alias KABEL, DE KAREBY, rectatus, odio et atia, de morte Thomæ de Skendelby de qua Ricardus filius Aumfridi de Edenham est culpabilis. Willielmus de Gymeles defunctus (frater Radulphi de Gimiles) cognatus fuit Sibillæ uxoris Ranulphi de Careby cujus filius dictus Hugo Cabell' est.
- ‡94. Homines de Chirebury, Tinebury, Riston', Dudiston', Winesbury, et Newenton'. De bosco assartando, et de pastura.
- ‡95. WILLIELMUS DE RIDEWARE. [Breve tantum imperfectum.]

  De terris suis rehabendis.
- 96. De anno 51º Hen. III. nº 60.
- 197. DE BEDELLARIA HUNDREDORUM REGIS IN COMITATU DORSET'.

- ‡98. JOHANNES DURANT, Mercator Hispanice. [? Temp. Edw. I.]

  De mercandisis suis translatis.
- ‡99. De officiis Forestarii, Constabularii, Lardinarii, &c. Comitis Richemond', et de maneriis, terris, &c. tentis de eodem.
- ‡100. De feodis pertinentibus ad honorem Comitatus Cestriæ, et ad quædam maneria quæ fuerunt de honore Richemond'. [Exemplar Brevis tantum.]
  - 101. De anno 38º Hen. III. nº 56.

# APPENDIX II., HEN. III.

# Inquisitiones, &c., de Scaccario—citra Trentam.

### 30-33 Hen. III.

- (1.) ROBERTUS DE WODETON', defunctus. Breve de dote assignanda Agneti quæ fuit uxor dicti Roberti de terra quam ipse tenuit de Radulpho de Mortuo Mari, in Hugeleye. Teste apud Guldeford' 28° die Octobris anno . . . Hen. III. [?31°.] Salop'.

  [Vide Inquis. 31 Hen. III. n° 12, p. 14.]
- (2.) WILLIELMUS BURNEL, defunctus. Breve de dote assignanda Roesia qua fuit uxor dicti Willielmi de omnibus terris et tenementis qua fuerunt ipsius Willielmi cujus hares est infra atatem et in custodia Regis. Teste apud Clarendon', 13° die Julii anno 31° Hen. III. Salop'.
- (3.) WILLIELMUS BURNEL, defunctus. Breve de seisina facienda Willielmo Burnel, filio et hæredi dicti Willielmi, de terris et tenementis de quibus idem Willielmus pater suus fuit seisitus die quo obiit. Teste apud Westmonasterium, 20° die Octobris anno 31° Hen. III. Salop'.
- (4.) AMICIA QUE FUIT UXOR ROBERTI FILII AERI, defuncta. Breve de custodia terrarum, quas dicta Amicia tenuit in dotem, concessa Willielmo Chubbe et Willielmo Sandon, habenda et tenenda usque ad legitimam ætatem hæredis prædicti Roberti infra ætatem et in custodia Regis existentis. Teste apud Bromholm', 18° die Martii anno 32° Hen. III. Salop'.
- (5.) RICARDUS DE SAUNFORD,' defunctus. Breve de dote assignanda Alianora quæ fuit uxor dicti Ricardi. Teste apud Westmonasterium, 7° die Maii anno 33° Hen. III. Salop'.

#### 1º Edw. I.

- 1. Deest. [ROGERUS DE LA HYDE.]
- 2. Johannes de La Lynde alias Linde. Inq. p. m.

Est Walterus de La Lynde hæres ejus propinquior, et ætatis viginti et septem annorum. Somerset'.

Tenuit tertiam partem manerii de Hertleghe de perquisito suo de domino Edmundo comite Cornubiæ, \* \* et domina Claricia quæ fuit uxor dicti domini Johannis tenet de hæreditate sua aliam partem; et Willielmus de Carevile tertiam partem per uxorem suam quæ est una de hæredibus. \* \* \* Dominus Walterus de La Lynde est propinquior hæres, et ætatis viginti et quinque annorum et amplius.

Walterus de La Linde inde proximus est hæres, et est miles et plenæ ætatis.

Item, de manerio et serjantia de Hertlegh' et Craweford'.

Idem Johannes de La Lynde fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de prædictis manerio et serjantia cum pertinentiis die quo obiit, excepta sexta parte prædicti manerii, quæ quidem pars fuit et est Clariciæ quæ fuit uxor prædicti Johannis, quæ fuit una hæredum prædicti manerii.

Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 26 et m. 25.]

 2. Johannes de La Tur, defunctus. De tenemento quod tenuit de supradicto Waltero de La Linde.

Johannes de La Tur est filius et hæres prædicti Johannis de La Tur nuper defuncti, et est ætatis unius anni. Dorset'.

[Vide ao 2 Edw. I. no 8.]

3. REGINALDUS ARBLASTER alias BALISTARIUS. Inq. p. m.

Galfridus Balistarius est propinquior hæres ejus, et fuit ætatis duodecim annorum ad Pentecosten anno regni Edwardi Regis primo.

Tenuit etiam idem Reginaldus de hæreditate Johannæ uxoris suæ. Beatriæ relicta Radulphi Balistarii patris prædicti Reginaldi Balistarii, et Matilda relicta Rogeri Le Poer dotatæ sunt.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 297; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 30.]

4. Robertus de Tateshale alias Tatheshale alias Tatesale. Inq. p. m.

Robertus filius Roberti de Tatheshale est ejus hæres propinquior, et
est ætate viginti quatuor annorum in vigilia Sancti Nicholai anno
prædicto [1°].

Norfolc'.

Dominus Robertus de Tatheshale filius ejus est ejus hæres propinquior, et est ætate viginti quatuor annorum die Veneris proxima ante festum Sancti Nicholai ultimo præteritum et anno prædicto.

Norfolc'.

Dicunt etiam [juratores] quod dominus Robertus filius Roberti de Tatersale propinquior hæres est ipsius Roberti defuncti. Item dicunt quod est ætatis viginti et sex annorum et amplius. Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 514, 563; et Rot. Fin. 1 Edw. I. m. 10; et 2 Edw. I. m. 34.]

5. NICHOLAUS DE YATTINGEDENE. Inq. p. m.

Est proximus hæres ejus Bertelmæus de Yatingedene, et plenam habet ætatem.

Berk'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 21; et 2 Edw. I. m. 11.]

6. ROBERTUS WALERAND' alias WALEROUND'. Inq. p. m.

Robertus Walerand', filius domini Willielmi Walerand' fratris dicti domini Roberti Walerand', est hæres ejus propinquior, et est ætatis septendecim annorum. Gloucestr'.

Robertus filius Willielmi Walrand' est propinquior hæres et ætatis octodecim annorum, ut intelligunt [juratores]. Wigorn'.

Dicunt etiam [juratores] quod Robertus Walleraund' habuit dictam terram [in Stupellavinton'] de dono dominæ Matildæ de Albo Monasterio quondam uxoris domini Johannis filii Alani, et prædicta Matilda habuit dictam terram in liberum maritagium de domina Clementia de Verdun matre sua. \* Dicunt etiam quod Matilda uxor prædicti Roberti Walleraund conjuncta est in charta feoffamenti ad totam vitam suam, ut intelligunt. Dicunt etiam quod Robertus filius Willielmi Waleraund proximus ejus hæres est, et de ætate sexdecim annorum. Wiltes'.

Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Radulphus Russel dedit manerium suum de Derham dicto Roberto Waleround cum Matilda filia sua, quam idem Robertus duxerat in uxorem, habendum sibi et hæredibus de corpore suo et Matilda uxore sua procreatis. Ita quod si prædictus Robertus obieret sine hærede de corporibus ipsorum Roberti et Matildæ procreato, prædictum manerium de Derham præfato Radulpho et hæredibus suis sine contradictione aliqua reverteretur. Et dicunt quod prædictus Robertus obiit sine hærede de se et dicta Matilda procreato; quare dictum manerium præfato Radulpho et hæredibus suis de jure debet reverti.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 19; et 2 Edw. I. m., 18.]

7. GALFRIDUS DE BROMLEYGE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod dictus Galfridus obiit die Lunæ proxima post clausum Pascha anno regni Regis Edwardi primo; et quod Robertus filius suus propinquior hæres ejus est; et quod ipse Robertus est ætatis viginti novem annorum. Stafford'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 302; et Rot. Fin. 1 Edw. I. m. 19.]

8. Hugo de Clisseby alias Clisseby, capellanus. Inq. p. m.

Willielmus frater ejusdem Hugonis est ejus hæres propinquior, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 18.]

9. EGIDIUS DE WACHESHAM. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Geraddus filius Egidii de Wachesham est ejus hæres proximus, et fuit ætatis novemdecim annorum die Sanctæ Petronillæ Virginis anno supradicto [1°]. Item dicunt quod dominus Egidius de Wachesham, pater dicti Egidii nuper defuncti, dedit dicto Egidio filio suo manerium antedictum de Thurington' et Johannæ uxori suæ 'in maritagium' et hæredibus de eisdem procreatis, et dicti Egidius et Johanna uxor ejus tenuerunt dictum manerium tempore dicti domini Egidii patris sui per viginti annos et amplius quiete et in pace ut liberum tenementum suum.

Johannes de Wachesham et Isabella Le Verdun tenent dimidium feodi militis in Culfho.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 475; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 20 et m. 17.]

10. Simon de Albiniaco alias Albany alias Aubeny. Inq. p. m.

Prædictus Simon habuit tres sorores quæ sunt hæredes ipsius, videlicet, Isabellam primogenitam, Christianam medionatam, et Johannam postnatam. Isabella est de ætate viginti trium annorum, Christiana est de ætate viginti unius anni et dimidii, Johanna est de ætate novemdecim annorum et dimidii.

Bedford'.

Dicunt [juratores] quod idem Simon obiit die Sabbati proxima post festum Sancti Nicholai anno regni Regis domini Edwardi primo.

\* \* Et dicunt quod Isabella Christiana et Johanna sorores prædicti Simonis propinquiores hæredes ejus sunt adhuc apparentes et plenæ ætatis; sed dicunt quod credunt quod Emma quæ fuit uxor prædicti Simonis prægnans est.

Northampton'.

Dicunt [juratores] quod dictus Simon habuit tres pueros per quandam uxorem suam qui propinquiores hæredes sunt si vitam habeant, et si mortui sint, sunt ibi tres sorores quæ propinquiores sunt dicti Simonis.

Avelina alias Elina mater prædicti Simonis dotata est.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 26 et m. 10; 2 Edw. I. m. 28; et 4 Edw. I. m. 17.]

11. HENRICUS DE HERIZ alias HERYZ. Inq. p. m.

Johannes de Heriz est frater et propinquior hæres, et est ætate triginta annorum et amplius.

Nottingham'.

Johannes de Heriz, frater ejusdem Henrici, est ejus hæres propinquior et de ætate triginta quinque annorum.

Derb'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 24.]

12. RADULPHUS WYMER. Inq. p. m.

Radulphus Wymer moriebatur die Lunæ proximo post festum Beatæ Mariæ in Martio anno regni Regis Edwardi primo. \* \* \* Henricus Wymer, frater dicti Radulphi, proximus hæres est dicti Radulphi, et de plena ætate. Stafford'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 474; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 22.]

13. RADULPHUS MUSARD alias MUSART. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Nicholaus Musart, frater ejusdem Radulphi, ejus hæres propinquior est. Item dicunt quod est de ætate triginta duorum annorum.

Derb'

Uxor Radulphi Musard dotata est.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 584; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 26.]

14. JOHANNES DE TREYLLY alias TREILY alias TRALI. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Walterus de Trayly filius ejus est ejus propinquior hæres, et quod erit de viginti duobus annis ad festum Sanctæ Trinitatis proximo futurum. Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 24.]

15. ROGERUS DE SOMERY. Inq. p. m.

Rogerus filius Rogeri de Somery supradicti est hæres ejus proximior et fuit ætatis octodecim annorum ad Nativitatem Beati Johannis Baptistæ anno supradicto [1°].

Berk'.

Rogerus filius prædicti domini Rogeri est hæres ejus propinquior, et fuit de ætate decem et octo annorum die Sanctæ Margaretæ anno supradicto [1°]. Stafford'.

Amabilia uxor secunda dicti domini Rogeri dotata est.

Item, de terra quam prædictus Rogerus tenuit tanquam partem baroniæ Cestriæ ipsum contingentem per Nicholaam de Albaniaco uxorem suam primam, unam de hæredibus Hugonis de Albaniaco comitis Arundell' qui fuit unus de hæredibus Ranulphi quondam comitis Cestriæ.

Margareta uxor Radulphi de Crumbwell', Johanna uxor Johannis Le Estraunge, Mabilia uxor Walteri de Sullye, et Matilda uxor Henrici de Erdinton', filiæ prædictorum Rogeri et Nicholaæ, sunt propinquiores hæredes prædictæ Nicholaæ, et sunt plenæ ætatis.

Leicestr'

[Vide nº 48 a. hoc anno; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 9; et 4 Edw. I m. 25 et m. 6.]

### 16. GEORGIUS DE CANTILUPO. Inq. p. m.

Milisanda uxor Eudonis La Zuche, quæ fuit soror præfati Georgii et quæ est plenæ ætatis, et Johannes de Hastinges, filius Henrici et Johannæ de Hastinges quæ fuit altera soror ipsius Georgii, sunt propinquiores hæredes præfati Georgii. Et est prædictus Johannes de Hastinges infra ætatem et in custodia domini Regis. [Inquisitio capta fuit anno 2°.]

Milisanda uxor Ivonis La Suche et Johannes filius Henrici de Hastinges sunt hæredes ipsius Georgii de Cantilupo; et Milisanda est plenæ ætatis, et Johannes est de ætate quindecim annorum.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 3; 2 Edw. I. m. 30; et 3 Edw. I. m. 2.]

Est etiam probatio ætatis prædicti Georgii de Cantilupo coram consilio Regis apud Westmonasterium in vigilia Apostolorum Philippi et Jacobi anno regni Regis Edwardi primo.

Frater Petrus Prior de Henton' ordinis Chartusiensis juratus et examinatus dicit quod dictus Georgius natus fuit apud Bergeveny die Parascevæ anno regni Regis Henrici patris Regis nunc xxxvo vel xxxvio, et hoc novit eo quod aliquo tempore fuit capellanus Willielmi de Cantilupo, avi prædicti Georgii, et tempore quo idem Georgius natus fuit intendebat executioni testamenti prædicti Willielmi de Cantilupo, loco W. de Cantilupo Wigorn' episcopi et Willielmi de Cantilupo patris prædicti Georgii executorum testamenti prædicti. Et dicit quod prædictus Willielmus avus prædicti Georgii obiit anno nativitatis prædicti Georgii vel anno proximo præcedente. Et dicit quod fama patriæ est quod prædictus Georgius est de ætate viginti et unius anni die Parascevæ proximo præterito.

Frater Johannes Magister Hospitalis Sancti Marci de Billeswyk' extra Bristoll' juratus et examinatus dicit quod intelligit pro certo, secundum famam patriæ et ex relatione fidedignorum, quod prædictus Georgius fuit ætatis viginti et unius anni die Parascevæ proximo præterito; et hoc novit quia ordinatus fuit in sacerdotem jam elapsis viginti et quinque annis, et pater dicti Georgii obiit apud Calveston' jam decem et octo annis elapsis, et per tres annos ante ejus mortem natus fuit prædictus Georgius apud Bergeveny. \* \*

Alanus de Wauton' miles juratus dicit de ætate et nativitate prædicti Georgii, de loco concordat cum prioribus. Adicit de ætate ejus quod die Parascevæ proximo præterito fuit ætatis viginti et duorum annorum; et hoc intelligit ex communi relatu patriæ et per milites et alios fidedignos qui hoc sibi bona fide retulerunt.

Johannes de Pycheford' juratus concordat cum prædicto Willielmo de Merle; hoc adjecto quod ipse desponsavit consanguineam prædicti Georgii, scilicet, filiam Willielmi de Ebroicis; et eo diligentius inquisivit de ætate prædicti Georgii per dominos Adam de Gurdun et Robertum de Tregoz et alios qui fuerunt de familia prædicti Willielmi de Cantilupo patris prædicti Georgii.

17. NICHOLAUS POINZ alias POYNSE. Inq. p. m.

Est autem dominus Hugo Poynz, filius prædicti Nicholai, hæres ejus propinquior et ætatis viginti et unius anni et tanto amplius quantum elapsum est a festo Beati Bartholomæi anno supradicto [1°].

Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 29.]

18. ROBERTUS BAREVILL'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Johanna et Lucya sunt filiæ et hæredes dicti Roberti, et quod ipsa Johanna est ætatis viginti et unius annorum quam Thomas de Beauver desponsavit duobus annis elapsis, et quod dicta Lucya est ætatis novemdecim annorum quam Radulphus de Hotot duxit in uxorem uno anno elapso et amplius.

Lincoln'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 320.]

19. Robertus filius Nicholai. Inq. p. m.

Radulphus Pippard, filius fratris ipsius Roberti, propinquior ejus hæres est, et est de ætate viginti octo annorum et amplius. [Inquisitio capta fuit anno 2°.] [Essex'?]

Radulphus Pippard, filius domini Radulphi filii Nicholai junioris, est propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti octo annorum et amplius. [Inquisitio capta fuit anno 2°.] Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 2; et 2 Edw. I. m. 31.]

20. Almaricus alias Emericus de Bezill' alias Bisil'. Inq. p. m.

Nesciunt [juratores] quis sit hæres ejus propinquior quia in alia terra nascebatur, nec cujus ætatis propter idem. Norfolc' & Suffolc'.

Ignorant [juratores] quis sit ejus propinquior hæres quia fuit alienus.

Essex'.

21. ROBERTUS DE DUNES alias Dounes. Inq. p. m.

Johannes, filius ejusdem Roberti, propinquior hæres ejus est, et ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 28.]

22. Alanus de Gyney alias Geney. Inq. p. m.

Henricus, filius ejusdem Alani, est propinquior hæres ejusdem Alani, et fuit ætate viginti annorum et triginta quatuor septimanarum die quo dictus Alanus pater ejusdem obiit, scilicet, xxvii°. die Maii anno regni Regis Edwardi primo.

[Essex?]

23. WALTERUS DE AUBENY alias Albiniaco. Inq. p. m.

Henricus de Albiniaco, frater prædicti Walteri, propinquior hæres ejus est, et plenæ ætatis est. Wiltes'.

24 JOHANNES LE CHAUMBERLENG alias CHAMBERLAIN. Inq. p. m.

Dictus dominus Johannes habuit duas filias quarum una in fata decessit, et reliqua est ejus propinquior hæres et est ætatis quindecim annorum, ut dicunt.

Lincoln'.

### 25. RADULPHUS DE LUDINGTON' alias LODINGTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Radulphus habuit die quo obiit quatuor filias, scilicet, Agnetem, Petronillam, Matildam et Johannam, et sunt propinquiores hæredes dicti Radulphi. Dicunt etiam quod Agnes et Petronilla sunt plenæ ætatis et maritatæ, et quod Matilda est quatuordecim annorum et Johanna undecim annorum. Warewic'.

Est etiam partitio terrarum, &c. dicti Radulphi inter quatuor filias et hæredes; videlicet, Agnetem primogenitam filiam, uxorem Johannis de Fillingleye; Petronillam, uxorem Johannis de Bruly; et Matildam de ætate quatuordecim annorum, et Johannam de ætate undecim annorum, quæ sunt in custodia Regis.

[Vid Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 31.]

## \* ‡ 25. Est etiam quædam genealogia ut sequitur.

Jus Roberti del Lylde Robertus—Warinus—Robertus qui nunc

Sarra soror dicti Roberti nupta fuit Galfrido de Danys, —Galfridus sine de qua—Margeria 'uxor dicti Bartholomæi' - Johannes sine —Sarra sine

Jus Johannis Nugun et parcenarii sui

Nicholaus sine
Galfridus — Margeria uxor Bartholomei —Galfridus sine
de Creyk'— — — — — —Johannes sine
—Sarra sine

Agnes—Galfridus—Agnes quæ quietum clamavit, &c.

Et ignoratur de prædicta Agnete utrum fuit aliquid de sanguine prædicti Galfridi de Annus sive prædictæ Margeriæ de Creyk'.

### 26. ALICIA DE NOTINGHAM. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod quidam Walterus Bagerig' feoffavit quandam mulierem extraneam, nomine Aliciam de Notingham, de toto tenemento suo, \* \* Et postmodum prædictus Walterus de Bagerig' et prædicta Alicia de Notingham simul exierunt de partibus Dorset' et nunquam postea ad partes illas sunt reversi. \* \* Et quia prædicta Alicia extranea fuit et de provincia longinqua nata, supradicti jurati ignorant quis propinquior hæres ejus sit vel cujus ætatis. Præterea dicunt supradicti jurati quod sunt ibidem duæ mulieres quæ duas dotes tenent de prædicto tenemento, unde nulla fit mentio in ista inquisitione quia dotatæ fuerunt priusquam prædicta Alicia de prædicto tenemento feoffata fuisset.

Prædicta Alicia de Notingham tenuit apud Baggerugestrete unum messuagium et novem acras terræ, &c. \* \* de dono et concessione Walteri Herodis viri sui; sed dictus Walterus nunquam ipsum deposuit de prædictis, sed ambo adinvicem tenuerunt omnia prædicta; et inposterum adinvicem iter suum arripuerunt versus Notingham et in partibus illis ambo suspensi fuerunt. Dorset'.

27. RADULPHUS DE CESTRETON'. Inq. p. m.

Sarra filia dicti Radulphi, quam Johannes Le Bret duxit in uxorem, est proximus hæres ipsius Radulphi, et est viginti duorum annorum et plus.

Oxon'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 586; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 36.]

28. NICHOLAUS BURDUN alias BORDUN. Inq. p. m.

Robertus Burdun, filius et hæres domini Nicholai Burdun, complevit viginti septem annos in vigilia Sanctorum Simonis et Judæ proximo præterita. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 36.]

29. JUETTA DE BURDON alias BURDUN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod eadem Juetta tenuit aliquando de domino Rege in capite medietatem feodi unius militis et dimidii, sed non die quo obiit, eo quod Hugo de Weston' et uxor ejus recuperaverunt medietatem prædicti feodi et dimidii militis coram Justiciariis versus eam, et alteram medietatem vendidit per diversas particulas. \* Item dicunt quod eadem Juetta obiit die Sancti Bartholomæi duobus annis elapsis. Et Willielmus de Drayton' propinquior hæres ejus est, et ætatis triginta annorum. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 9.]

• 29. WILLIELMUS BURDUN ET AGNES UXOR EJUS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus Burdun et Agnes uxor ejus tenuerunt de domino Rege in capite unum feodum militis et dimidium in villa de Desburg', et habuerunt duas filias hæredes, Aliciam primogenitam et Juettam postnatam. Et medietas prædicti feodi militis et dimidii descendit prædictæ Aliciæ, et alia medietas prædictæ Juettæ. Item dicunt quod pars dictæ Aliciæ descendit Alexandro filio Nicholai de Herlawe qui propinquior hæres ejus est, et est ætatis triginta annorum. Et pars prædictæ Juettæ descendit Willielmo de Drayton' qui propinquior hæres ejus est, et est ætatis triginta annorum. Item dicunt quod Agnes Burdun obiit viginti annis elapsis: et Alicia filia sua obiit viginti duobus annis elapsis, 'et obiit ante matrem suam.' \* \* Alexander, filius Nicholai, fuit infra ætatem post mortem Agnetis et Aliciæ, et Rex vendidit wardam Nicholao de Herlawe pro viginti marcis. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 9.]

30. JACOBUS DE ALDITHELE alias AUDITHELE alias AUDELEG'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] per suum sacramentum quod Henricus frater dicti Jacobi est ejus hæres propinquior, et quod est ætatis viginti duorum annorum et amplius. [Inquisitio capta fuit anno 2°.]

Cestr'.

Matilda quæ fuit uxor dicti Jacobi dotata est.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 26; et 4 Edw. I. m. 23.]

### ‡ 31. Petrus de Brus, defunctus.

Est etiam partitio terrarum facta anno 2°, inter [sorores et] hæredes Petri de Brus, scilicet, Walterum de Facumberge et Agnetem uxorem ejus; Marmaducum de Twenge et Luciam uxorem ejus; dominum Robertum de Ros et Margaretam uxorem ejus; et Johannem de Bella Aqua et La Dereyne alias Laderinam uxorem ejus.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 582; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 24; et 25 Edw. I. m. 23.]

- 32. De anno 12º Edw. I. nº 16.
- 33. WALTERUS DE EVERMUTA alias EVERMUTH'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Walterus de Evermuta dudum defunctus tenuit manerium de Kneye de Episcopo Lincoln' per servitium [feodi] dimidii militis, et habuit quandam filiam et hæredem, Beatriciam nomine, quæ desponsata fuit Roberto de Brywes qui tenet duas partes prædicti manerii per legem Angliæ, eo quod procreavit unam filiam de prædicta Beatricia, quæ postea obiit sine hærede de se. Et Alicia quæ fuit uxor prædicti Walteri tenuit tertiam partem prædicti manerii in dotem usque diem Purificationis Beatæ Mariæ, anno regni Regis Henrici quinquagesimo quinto, quo obiit. Et statim post mortem prædictæ Aliciæ prædictus Robertus de Brywes, qui tenet duas partes per legem Angliæ, intrusit se in prædictam dotem et adhuc tenet. Et sciendum est quod Beatricia, quæ fuit uxor prædicti Roberti qui modo tenet duas partes per legem Angliæ, obiit per longum tempus ante Aliciam quæ Dicunt etiam quod tres tenuit tertiam partem in dotem. filiæ Jolani de Evermuta sunt hæredes prædicti Walteri de Evermuta, quarum primogenita nominatur Eufemia et desponsata est cuidam Waltero de Burgo; alia nominatur Margeria et desponsata est cuidam Galfrido de Fontibus; tertia nominatur Alicia et desponsata est cuidam Waltero de Billingeye; et sunt plenæ ætatis.

Item dicunt [jurati] quod Eufemia uxor Walteri de Burgo, Margeria uxor Galfridi de Funteynes, et Alicia uxor Walteri de Lindeseye, sunt propinquiores hæredes Walteri de Evermuth' prædicti. Et dicunt quod Eufemia est ætatis triginta quatuor annorum; et Margeria est ætatis triginta unius annorum; et Alicia est ætatis viginti octo annorum.

Est etiam partitio terrarum inter hæredes, scilicet, Walterum de Burgo et Eufemiam uxorem ejus, Galfridum de Funteynes et Margeriam uxorem ejus, et Walterum de Byllyngeye et Aliciam uxorem ejus.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 16; et 5 Edw. I. m. 15.]

‡ 34. Petrus de Melingi [? defunctus]. De manerio de Melingi.

Inquisitio dicit quod Petrus de Melingg' feoffavit Laurentium de Melingg' de manerio de Meling' habendo dicto Laurentio et hæredibus suis imperpetuum. \* Postmodum idem Laurentius feoffavit Aliciam quæ fuit uxor dicti Petri de manerio prædicto habendo eidem Aliciæ et hæredibus suis imperpetuum. \* \* Prædictum manerium de Meling' oneratur de octo libris redditus per annum ad scaccarium domini Regis pro manerio de Burston' in comitatu Norfolc' quod dominus Petrus de Meling', prædecessor dicti Petri, tenuit de domino Rege in capite per quandam magnam serjantiam vendendi animalia capta pro debito domini Regis in comitatibus Norfolc' et Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 17.]

35. MATILDA WALERAND, QUÆ FUIT UXOB ROBERTI WALERAND' defuncti.

Extentæ tertiæ partis diversorum maneriorum, &c., quam dicta
Matilda in curia Regis clamat versus Alanum Plogenet et alios,
qui in eadem curia vocant Regem, custodem corporis et terrarum
Roberti filii Willielmi Walerand' nepotis et hæredis prædicti
Roberti Walerand', ad warantum versus eam, &c.

[Vide nº 6. hoc anno.]

36. Robertus de Bruey alias Broweye, nuper defunctus. De tenura et custodia.

Dicunt [juratores] quod Robertus de Browey tenuit in capite de Willielmo de Cheyny per servitium militare. Et quod Johannes de Broweye, hæres ipsius Roberti, est infra ætatem, cujus custodia terræ et corporis pertinet ad hæredem dicti Willielmi de Cheiny ratione tenuræ suæ quam de dicto Willielmo tenuit per servitium militare. Cantebr.

- 37. De anno 2 Edw, I. nº 85.
- 38. JOHANNES BRAND. De tenura sua manerii de Kyngeshull'.
- 39. FRANCUS alias FRANCO DE BOUN. Inq. p. m.

Dominus Johannes de Boun, filius dicti Franci, proximus hæres ejus est, et ætatis viginti sex annorum. Sussex'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 19; et Rot. Fin. 1 Edw. I. m. 3 et m. 5.]

40. NICHOLAUS LE SECULAR. Inq. p. m.

Prædictus Nicholaus habet quinque sorores, videlicet, Aliciam primo genitam ætatis viginti trium annorum et amplius; item, Ceciliam secundo genitam, uxorem Johannis Daniel, ætatis viginti unius anni et amplius; item, Christianam tertio genitam ætatis viginti annorum et amplius; item, Isabellam ætatis novemdecim annorum; item, Dionisiam ætatis sexdecim annorum et amplius; quæ sunt propinquiores hæredes ipsius Nicholai.

Hereford'.

Est etiam partitio terarrum inter dictas hæredes.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 33; et 12 Edw. I. m. 18.]

41. Visus de statu manerii et forestæ de Clarendon'.

- 42. De statu maneriorum de Brigestok' et Clyve.
- PETRUS DE SCOTENY. De feodis militum, terris, &c., ad medietatem baroniæ Petri de Scoteny spectantibus, &c.
- t 45. Robertus Burnell' petit Breve Regis Vicecomiti Salop' quod faciat inquisitionem de nemore spectante ad manerium de Langeleg' quod ipse dedit Ricardo Burnell' cognato suo ad vitam suam.

  [Vide nº 53. hoc anno.]
  - 46. RADULPHUS LE FAUKENER alias FAUCUNER. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Matilda et Johanna sunt filiæ et hæredes dicti Radalphi, et quod Matilda est de ætate decem annorum et Johanna de ætate dimidii anni. Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 4; et 6 Edw. I. m. 23.]

47. HENRICUS LE FORCER. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Henrici Le Forcer est hæres ejus propinquior, et fuit ætatis sexdecim annorum in festo Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici lvi°. [Salop'?]

Item, de custodia terrarum et hæredum dicti Henrici; quæ custodia Burgea quæ fuit uxor dicti Henrici dicit ad ipsam pertinere debet ratione tenuræ ipsius Henrici in socagium.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 587.]

† 48. a. RADULPHUS DE CRUMWELL, JOHANNES EXTRANEUS, HENRICUS DE ERDINGTON' ET WALTERUS DE SULY. Partitio terrarum inter

[Vide no 15. hoc anno.]

- 48. b. Fulco filius Warini. Probatio ætatis.
  - Nicholaus de Hanrede juratus dicit quod pro certo intelligit quod Fulco filius Warini qui nunc sequitur pro hæreditate sua 'erit die Exaltationis Sanctæ Crucis proximo futuro ætatis viginti et duorum annorum. Et hoc novit eo quod anno regni Regis Henrici nunc defuncti xxxiv°. fuit ipse Nicholaus vicecomes Berk', et die Mercurii post dictum festum fuit ipse apud Wanetinge in domo Fulconis patris istius Fulconis, ubi rumor ad ipsum pervenit quod uxor sua peperit ei quendam filium, et bene intelligit quod iste Fulco erat ille filius quia de nullo altero aliquid novit.
  - Galfridus de Wauncy juratus dicit quod intelligit pro certo quod prædictus Fulco erit in festo prædicto ætatis viginti et duorum annorum. Et hoc intelligit ipse ex communi relatu patriæ et per milites et alios fidedignos. Et præterea, quod Galfridus de Wauncy, pater prædicti Galfridi, hoc sibi retulit. Qui etiam in festo Sancti Michaelis post supradictum festum quo dictus Fulco natus fuit cepit quandam firmam juxta Wanetinge usque ad terminum viginti et

duorum [annorum] et transibit terminus ille in festo Sancti Michaelis proximo futuro.

Petrus de Grave juratus dicit per omnia de ætate idem quod Galfridus de Wauncy. Et quod hoc intelligit eo quod quædam discordia fuit inter ipsum Petrum et Fulconem patrem istius Fulconis qui tunc fuerant concordati apud Wanetinge, et tunc pervenit ibi rumor de nativitate istius Fulconis. Adicit etiam quod pater ejus et alii amici multum congratulabantur eo quod habuit masculum, et quod omnes alii pueri ejus erant filiæ.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 22.]

‡ 49. WILLIELMUS DE SAY, nuper defunctus. De custodia manerii de Warneham' quam Johannes de Britannia, nomine custodiæ terrarum et hæredum Willielmi de Marescall', clamat versus Willielmum filium prædicti Willielmi de Say.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 20.]

- 50. Johannes Lovel, defunctus, filius Willielmi Lovel. [Breve tantum.]

  De terra quam dictus Willielmus Lovel dudum tradidit dicto
  Johanni, tenendam sibi et hæredibus suis de corpore suo procreatis.
  Idem Johannes jam diem clausit extremum sine hærede de corpore
  suo procreato, per quod terra illa præfato Willielmo reverti debet.
- † 51. ISOLDA QUÆ FUIT UXOR ROBERTI DE EXEMUE. De valore maritagii ejus.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 20.]

- 52. De statu domorum, &c., manerii de Fecham.
- 53. RICARDUS BURNEL. De bosco pertinente ad manerium de Langeleg' quod dictus Ricardus tenet de Rege per serjantiam.
- 54. RICARDUS DE LA ROKELE, miles. De manerio suo de Wokendon', quod dimisit Ricardo de Sancto Dionisio jum defuncto, tenendum ad vitam ipsius Ricardi de Sancto Dionisio.
- 55. JOHANNES DE EXONIA, qui se subtraxit pro morte Johannis de Witteneye.

  De terra quam tenuit de hæreditate Edithæ uxoris suæ.
- 56. MARGERIA QUÆ FUIT UXOR JOHANNIS LE FERUN defuncti. De manerio de Toppingho quod Baldewinus Fillol dicto Johanni dimisit ad terminum viginti quatuor annorum.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 16.]

57. Non apparet. [WILLIELMUS BELET.]

[Vide nº 64. hoc anno.]

- 58. ROGERUS DE SUMERY, defunctus. De transgressionibus, et bestiis captis in parcis dicti Rogeri.
- 59. a. WILLIELMUS MAUDUYT alias MAUDUT, suspensus pro latrocinio duorum equorum. De anno die et vasto qui ad Regem pertinent.

- \$ 59.b. WILLIELMUS DE CUMBE, defunctus. Divisio terrarum ejus in tres partes;——pars dotis assignandæ uxori dicti Willielmi.

  [Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 3.]
  - 60. De anno 2º Edw. I., nº 86.
- † 61. Johannes de Waspray, pro Priore et Conventu Sancti Swithini Winton'. Inq. ad q.d.
- 62. Hamo de Mascy, defunctus. De custodia terrarum et hæredis ejus quam Alicia de Bello Campo habuit ex concessione domini Jacobi de Alditheleg' defuncti.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 31; et 5 Edw I. m. 1.]

- † 63. ALICIA QUÆ FUIT UXOR THOMÆ DE CROFTON'. Inq. p. m.
  - Dicunt [inquisitores] quod dicta Alicia tenuit quadraginta tres acras terræ de hæredibus Radulphi de Bochardby in villa Bochardby,

    \* \* et tenuit dictam terram nomine dotis. \* \* Item dicunt quod hæredes qui descendunt de Radulpho de Bochardby prædicto sunt propinquiores hæredes et plenæ ætatis. Cumbr'.

[Vide a° 3 Edw. I. n° 5.]

- † 64. WILLIELMUS BELET, dudum defunctus. De homagio et servitio Johannis de Turri et hæredum suorum tenentium manerium de Berwik', quod est membrum manerii de Swere; videlicet, utrum Henricus de Novo Burgo, Willielmus de Monte Acuto, Galfridus de Nevill et Helewisa uxor ejus, et Johannes de La Lynde per assignationem successivam de homagio et servitio prædictis seisinam habuerunt, sicut Walterus filius et hæres ipsius Johannis de La Lynde dicit, an præfatus Willielmus Belet homagium et servitium prædicta sibi et hæredibus suis retinuit, sicut Robertus Crube et Johanna uxor ejus, hæres prædicti Willielmi Belet, dicunt.
- † 65. Johannes filius et hæres Hugonis de Vyvon' defuncti. Probatio ætatis.
  - Henricus Crok', miles, juratus et examinatus, dicit quod prædictus Johannes natus fuit apud Sellyng' in comitatu Cantiæ, de Petronilla de Vyvon' matre ejus, die Penecostes anno regni Regis Henrici patris domini Regis Edwardi tricesimo sexto. Adjecit etiam quod hoc novit eo quod Hugo de Vyvon' pater prædicti Johannis, circa festum Nativitatis Beatæ Mariæ jam quindecim annis elapsis, interfectus fuit in Wallia, et tunc fuit prædictus Johannes ætatis sex annorum, et hoc novit quia ipse tunc fuit familiaris Walteri de Dunstanvill' vicini prædicti Hugonis et frequenter conversabantur adinvicem apud Westkington' in comitatu Wiltes' ubi ætatem dicti Johannis sæpius audivit recitari; et quod habet quendam filium nomine Rogerum qui nascebatur circa prædictum festum Pentecostes.
  - Ricardus de Shefton' juratus, &c., die et loco concordat cum prædictis: et hoc bene novit eo quod tunc fuit cum Henrico de Aulton' tunc senescallo Willielmi Le Fort, fratris prædicti Hugonis, apud Wodemeresthorn' in comitatu Surr' ubi die Martis in prædicta

septimana Pentecostes rumor inde pervenit. De lapsu temporis, dicit quod hoc bene novit per mortem matris suæ quæ obiit ad festum Sancti Johannis Baptistæ tunc sequentis.

Simon de Mordon' juratus, &c., de loco et anno sed non de die concordat cum prædictis. Dicit enim quod de die non recolit. Rogatus de lapsu temporis qualiter recolit, dicit quod tempore quo prædictus Hugo obiit, scilicet, jam quindecim annis elapsis, fuit ipse cum Willielmo de Calne subeschaetore Wiltes', qui statim post mortem prædicti Hugonis seisivit manerium de Westkington', quod fuit ipsius Hugonis, in manum domini Regis, ubi vidit prædictum Johannem cum Petronilla matre ejus, et ubi inquisitum fuit per prædictum Willielmum dominum suum de ætate ipsius Johannis, qui invenit quod tunc fuit ipse Johannes sex annorum.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 290, 299.]

#### 2° EDW. I.

- 1. Domina Alina de Bathonia alias Batonia alias Ba. Inq. p. m..
  - Johannes de Batonia filius Henrici de Ba et filius dictæ Alinæ de Bathonia propinquior hæres est, et est de ætate viginti quatuor annorum et plus.

    Berk'.
  - Dominus Johannes Batonia est filius Alinæ Batonia et proximus hæres, et ætatis viginti duorum annorum et dimidii et amplius.

    Oxon.
  - Dominus Johannes de Batonia, miles, est propinquior hæres prædictæ Alinæ, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Hertford'.

- Dominus Johannes de Ba, filius dominæ Alinæ de Ba, est propinquior hæres ejus, ætate triginta annorum et amplius.

  Sussex'.
  - [Vide nº 13. hoc anno; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 11; et 20 Edw. I. m. 14.]
- 2. Alanus Le Ostrizer alias Ostricer alias Ostriciarius. Inq. p. m. Nesciunt [juratores] de ætate hæredis prædicti Alani, quia natus fuit in comitatu Huntingdon' et ibi est manens.
  - Dictus Alanus tenuit redditum de libero maritagio Clariciæ matris suæ. Cantebr.
  - Dicunt etiam [juratores] quod propinquior hæres dicti Alani nominatur Simon, et est filius ejus antenatus. Dicunt etiam quod est ætatis octo annorum. Et traditur prædictus hæres Priori de Sancto-Ivone custodiendus ad opus domini Regis.

    Huntingdon'.

3. REGINALDUS DE BOTEREUS alias BOTELAUS. Inq. p. m.

Willielmus filius suus propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis. Warewic

Dominus Willielmus de Botriaus est de ætate triginta unius annorum et amplius; filius et propinquior hæres dicti Domini Reginaldi est.

Devon'.

4. GALFRIDUS DE LANGELE alias LANGELEYE. Inq. p. m.

Est dominus Walterus de Langele propinquior hæres dicti Galfridi et plenæ ætatis. Warewic'.

Walterus de Langeleye, filius dicti Galfridi primogenitus, est hæres ejus propinquior, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Gloucestr'.

Walterus de Langeleye, filius Galfridi de Langeleye, est propinquior hæres ejusdem Galfridi, et est quadraginta annorum et amplius. Northampton'.

Item, de terris, &c., de quibus dictus Galfridus et Matildis uxor sua conjunctim feoffati fuerunt.

Robertus de Langele filius dictorum Galfridi et Matildis primogenitus est eorum hæres proximus, et est ætatis viginti quinque annorum.

Oxon'.

Magister Robertus de Langeleye est propinquior hæres eorum, et plenæ ætatis. Warewic'.

[ Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 3.; et 8 Edw. I. m. 9.]

5. WILLIELMUS DE BRAUNTESTON'. Inq. p. m.

Johannes de Braunteston', frater ejusdem Willielmi, propinquior hæres ejus est, et ætatis sexaginta annorum.

Dicunt etiam [juratores] quod idem tenuit de Priore de Luffeud' die quo ægrotavit, videlicet, ante festum Omnium Sanctorum, duas virgatas terræ in Selviston', \* \* et idem Willielmus die Omnium Sanctorum reddidit prædicto Priori prædictam terram et redditum cotariorum, et vixit usque ad festum Sancti Andreæ proximo sequens.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 18.]

6. PHILLIPPUS DE AUMARTYN alias DAUMARTYN. Inq. p. m.

Johannes Daumartyn est filius et propinquior hæres prædicti Philippi et est plenæ ætatis. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 14; et 33 Edw. I. m. 14 et m. 3.]

7. HAWISIA DE LONDON'. Inq. p. m.

Dominus Paganus de Cadurciis filius ejus proximior hæres et plenæ ætatis [est]. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 7.]

8. JOHANNES DE LA ȚUR. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Johannis de La Tur propinquior hæres ipsius Johannis est, et est de ætate duorum annorum.

Emma quæ fuit uxor Gregorii de La Tur et Robergia quæ fuit uxor prædicti Johannis de La Tur dotatæ sunt.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 8; et 8 Edw. I. m. 16.]

9. Petrus de Melling' alias Meulingges. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Remie, frater dicti Petri de Meulingges, est propinquior hæres, et quod est de ætate viginti unius annorum et magis.

Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 9.]

10. ADAM DE FAYNTRE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod habet quatuor filias et in se quatuor sunt hæredes et plenæ ætatis. Item, quintam habet filiam quæ partem non petit, quæ desponsata est et dotata plenarie de medietate dominici sui et de medietate bosci sui.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 30.]

11. Andreas Peverel. Inq. p. m.

Thomas Peverel, filius domini Andreæ Peverel, est propinquior hæres ejus, ætate triginta annorum et amplius.

Sussex'.

12. Thomas filius Othonis. Inq. p. m.

Otto est filius et hæres prædicti Thomæ filii Othonis, et erit de decem annis ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi secundo. Essex'.

Propinquior hæres domini Thomæ filii Othonis est Otto filius ejus, et est ætate novem annorum et dimidii.

Huntingdon'.

Item, de terris, &c., quæ sunt de hæreditate Beatricis uxoris prædicti Thomæ filii Othonis.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 36 et m. 7; et 9 Edw. I. m. 16.]

13. Nicholaus de Yatingden' (et Alina de Batonia uxor ejus). Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Nicholaus de Yatingden' prædictus tenuit dictum manerium de Redenhale die quo obiit de domino Rege in capite per servitium duorum feodorum militum; qui Nicholaus obiit infra tres septimanas post festum Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici patris prædicti nunc Regis Edwardi quinquagesimo sexto. Et dicunt quod dominus Edwardus nunc Rex dedit, tempore domini Henrici Regis patris sui, dictum manerium cum suis pertinentiis prædicto Nicholao et Alinæ de Batonia uxori suæ. \* \* Dicunt etiam quod post mortem dicti Nicholai de Yatingden' Alina uxor ejus tenuit dictum manerium usque festum Sanctæ Margaretæ Virginis anno Regni regis Edwardi secundo, quo die obiit, eo quod conjunctim feoffata fuit cum dicto Nicholao de dicto manerio. Et dicunt quod

dominus Bartholomæus de Yatingden' est frater et hæres propinquior prædicti Nicholai, et est ætatis quadraginta annorum et amplius; et ad ipsum debet dictum manerium reverti eo quod dictus Nicholaus nullam prolem de dicta Alina uxore ejus procreavit.

[Vide n° 1. hoc anno; et Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 21; et 2 Edw. I. m. 11.]

# 14. Robertus de Hugheham alias Hugham. Inq. p. m.

Robertus de Hugham filius ipsius Roberti est propinquior hæres, et. est de ætate viginti quatuor annorum et amplius. Cant'

Dicunt [juratores] quod Robertus filius Roberti de Hugheham est propinquior hæres ejus, ætate viginti trium annorum. Item dicunt quod nesciunt quando Robertus de Hugheham obiit quia non obiit in comitatu Sussex', sed obiit in Cantia. Item dicunt quod hæres dicti Roberti maritatus est, sed nesciunt per quem nec quo waranto.

Sussex'.

Christina de Godwinestone nunc est uxor Roberti filii et hæredis prædicti Roberti defuncti. Cant'.

[Vide Rot. Fin. 2 Edw. I. m. 18.]

# 15. Johannes de Haya alias de La Haye. Inq. p. m.

Johannes filius dicti domini Johannis de Haya est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate viginti annorum ad Purificationem Beatæ Mariæ Virginis anno regni Regis Edwardi secundo. Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 19.]

#### 16. GALFRIDUS FOLYOT. Inq. p. m.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 5 bis.]

17. Robertus de Sutton' [filius Willielmi de Sutton'.] Inq. p. m.

Est hæres ejus proximus Ricardus filius dicti Roberti, et est ætatis octo annorum ad festum Sancti Michaelis anno domini regis Edwardi secundo. Margeria quæ fuit uxor domini Johannis de Lexinton' dotata est.

Nottingham.

Ricardus filius Roberti de Sutton' est hæres ejusdem Roberti, et . . . . . . . . . . . . Northampton'.

Dos Johannæ quæ fuit uxor dicti Roberti de Sutton' adhuc restat assignanda.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 24; et 3 Edw. I. m. 20.]

18. WILLIELMUS DE LA NEWELANDE. Inq. p. m.

Johannes de La Newelaunde est filius et propinquior hæres prædicti Willielmi de La Newelaunde, et est de ætate triginta annorum et amplius. Essex'.

19. RADULPHUS GERENUN alias GERNOUN alias GERNUN. Inq. p. m.

Radulphus Gernoun \* \* manerium de Theyden dedit Johanni filio suo, de Hawisia uxore ipsius Radulphi Gernon', antequam obiit, et de eodem manerio idem Johannes est seisitus in dominico suo ut de feodo.

Essex'.

Willielmus Gernun est filius et propinquior hæres prædicti Radulphi Gernun, et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

[Essex'.]

[Vide Rot Fin., 2 Edw. I. m. 2 bis.]

20. Agnes filia Roberti filii David de Skeftinton' alias Scheftinton'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Margeria soror prædictæ Agnetis defunctæ et Amicia neptis propinquiores hæredes sunt. Item dicunt quod sunt de plena ætate.

Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 39.]

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædictus Thomas tenuit dimidiam virgatam terræ in Sibertoft de Nicholao le Archer qui tenet prædictum manerium de Sibertoft in capite de domino Rege \* \* \* Et dicunt præcise quod prædictus Thomas defunctus fecit homagium prædicto Nicholao pro prædicta terra. Et dicunt quod Rogerus nepos prædicti Thomæ, filius Aliciæ sororis prædicti Thomæ primogenitæ, et Emma altera soror prædicti Thomæ, quæ superstes est, sunt propinquiores hæredes prædicti Thomæ et sunt plenæ ætatis. 

### Advertatis ne decipiamini in ista inquisitione: scituri quod alia inquisitio quam per præceptum domini Regis fieri fecimus et quam penes nos habemus præcise dicit quod Thomas de Rothewell' tenuit de domino Rege in capite sine nedio die quo obiit.

Northampton'.

### 22. WILLIELMUS DE ABYNGTON' alias HABINGETON'. Inq. p. m.

Eadmundus filius et hæres propinquoir ipsius Willielmi defuncti erat de ætate novemdecim annorum ad festum Beati Gregorii Papæ proximo præteritum.

Cantebr'.

Item, de terris, &c. de quibus Matilda uxor Willielmi de Abbington' se dicit feoffari cum prædicto Willielmo viro suo.

# 23. RICARDUS LE MARESCHALL'. Inq. p. m.

### 24. GUIDO DE ROCHEFORT alias ROCHEFORD', miles. Inq. p. m.

Johannes de Rocheford', filius Matildæ quæ fuit soror prædicti Guidonis, est propinquior hæres ipsius Guidonis de Rocheford', et est de ætate viginti duorum annorum et amplius.

Johannes de Rocheford', filius Matildæ quæ fuit soror prædicti Guidonis est hæres præfati Guidonis de Rocheford', et est de ætate viginti trium annorum et amplius.

Est etiam assignatio dotis dominæ Margeriæ quæ fuit uxor ejusdem Guidonis de Rocheford'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 16 et m. 11.]

### 25. GILBERTUS DE PRESTON'. Inq. p. m.

Laurentius nepos domini Gilberti de Preston', filius domini Willielmi fratris domini Gilberti de Preston', est propinquior hæres, et est ætate viginti quatuor annorum.

Laurentius filius Willielmi de Preston' est propinquior hæres prædicti Gilberti, et est de ætate viginti sex annorum. Lancastr'.

Alicia quæ fuit uxor Gilberti de Preston jurat quod non maritabit se sine licentia Regis.

[ Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 33.]

#### 26. ROBERTUS DE ROS DE WERK'. Inq. p. m.

De hærede nihil apparet. Est extenta manerii de Kirkeby in Kendale quod cecidit in proparte Margaretæ de Ros, uxori suæ, filiæ postnatæ et uni hæredum Petri de Brus. [Vide a° 1 Edw. I. n° 31]. Item, de manerio de Cargou quod dictus Robertus tenuit ad vitam de Sapientia quæ fuit uxor Willielmi de Karliolo junioris.

[Vide ao 3 Ldw. I. no 81; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 24 et m. 5.]

7. JOHANNES DE COURTENEY alias CURTENAY. Inq. p. m.

Hugo de Courtenay filius et hæres est Johannis de Curtenay, et est de ætate viginti trium annorum ad festum Annunciationis Beatæ Virginis anno regni Regis Edwardi secundo.

Devon'.

Dicunt [juratores] quod dictus Johannes de Curtenay tenuit dictum manerium de Cruk' de domino Rege in capite, per quod servitium nesciunt eo quod Willielmus de Vernoun Comes de Lylle dedit prædictum manerium Roberto de Courtenay, patri prædicti Johannis, in liberum maritagium cum Maria filia sua, tenendum de capitalibus dominis. Item dicunt quod Hugo de Curtenay est filius et hæres prædicti Johannis, et est ætatis viginti quinque annorum. Somerset'.

Hugo de Curtenay est filius et propinquior hæres prædicti Johannis de Curtenay, et est de ætate viginti quinque annorum et tantum amplius a festo Annunciationis Beatæ Mariæ proximo præterito.

Dorset'.

Prædictus Johannes de Curtenay tenuit quasdam terras in liberum maritagium cum Isabella uxore sua.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 19.]

28. ROGERUS DE WYKES, qui tenuit de hærede Rogeri de Toni in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Godehaude soror dicti Rogeri est ejus propinquior hæres et est ætatis quadraginta annorum et amplius.

Sussex'.

29. HERBERTUS DE MARKESHALE. Inq. p. m.

viginti et trium annorum.

[Vide ao 4 Edw. I. no 78.]

30. NICHOLAUS DE HAVERSHAM. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod filia Nicholai de Haversham nuper defuncti propinquior hæres [est]. Item dicunt quod dicta filia non est de ætate unius anni.

Leicest'.

Matilda filia sua ætate dimidii anni est ejus proximus hæres.

Buckingham'.

31. GILBERTUS DE GAUNT. Inq. p. m.

Juratores dicunt super sacramentum suum quod prædictus Gilbertus de Gaunt, qui mortuus est, quondam tenuit de domino Rege in capite et baronia villatam de Hundemanby, sed eandam villam cum omnibus pertinentiis suis sine ullo retinemento donavit Gilberto filio suo et hæredi in maritagio cum Lora de Balyolo, et eam inde dotavit et eos per longum tempus ante decessum suum in plenariam seisinam posuit.

\* \* \* Dicunt etiam quod Gilbertus de Gaunt est propinquior hæres ejus, et quod plenæ ætatis est Ebor.

Dicunt [juratores] quod Gilbertus filius dicti Gilberti est propinquior hæres ejus, et est ut dicunt ætatis viginti quatuor annorum.

Gilbertus de Gaunt est filius et propinquior hæres prædicti Gilberti, et est ætatis viginti et quinque annorum.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 31.]

32. HENRICUS DE TRACY. Inq. p. m.

Matilda de Caunvile, filia filiæ dicti Henrici de Tracy, quam Galfridus de Caunvile nuper duxit tenuit et tenet in uxorem, est propinquior hæres, et est de ætate triginta unius annorum ad Natale Domini anno prædicto [2º].

Dictus Henricus habuit unam filiam, nomine Evam, quæ maritata fuit Guidoni de Bryane, de quibus procreata fuit Matilda de Caunvile, filia filiæ dicti Henrici, quam Galfridus de Caunvile nuper duxit tenuit et tenet in uxorem, quæ est propinquior hæres, et est de ætate triginta unius annorum ad Natale Domini anno supradicto.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 10.]

33. RADULPHUS DE LODINGTON' alias LUDINTON'. Inq. p. m.

Prædictus Radulphus habuit quatuor filias quæ sunt ejus hæredes, scilicet, Agnetem et Petronillam quæ sunt plenæ ætatis, et Matildam et Johannam quæ sunt infra ætatem. • Warewic'.

Walterus de Ludinton' frater dicti Radulphi tenet messuagium, &c. ad terminum vitæ suæ.—Margareta quæ fuit uxor prædicti Radulphi dotata est.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 31.]

34. JOHANNES DE VERDUN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dominus Theobaldus de Verdun propinquior hæres est domini Johannis de Verdun, et quod est de ætate viginti duorum annorum et amplius.

Leicestr'.

Theobaldus de Verdun est filius et hæres propinquior domini Johannis de Verdun defuncti et plenæ ætatis.

Salop'.

Dominus Theobaldus de Verdun est proximus hæres ipsius Johannis de Verdun et ætatis viginti sex annorum.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 2; et 3 Edw. I. m. 38.]

35. ROGERUS DE LUVETOT. Inq. p. m.

Hæres Rogeri de Luvetot nominatur Thomas de Luvetot, et est de ætate viginti sex annorum et amplius.

Huntingdon'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 15.]

36. GILBERTUS TALEBOT allas TALEBAT. Inq. p. m.

Ricardus Talebot, filius dicti Gilberti Talebot, est proximus hæres dicti Gilberti, et est ætatis viginti quatuor annorum et plus. Gloucestr'. [Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 10.]

37. WILLIELMUS DE PLESSETIS alias PLESEYS. Inq. p. m.

Est Ricardus de Barbeflut hæres ejus propinquior et ætatis viginti octo annorum. Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 3.]

38. Johannes de Burgo senior, defunctus. Extenta terrarum quae fuerunt ipsius Johannis

39. Johannes Giffard, de Tyringham, alias Johannes de Tyringham.
Inq. p. m.

Rogerus filius dicti Johannis est proximus hæres, et habet ætatem tredecim annorum.

Est etiam assignatio dotis Ceciliæ quæ fuit uxor prædicti Johannis.

- 40. De anno 7º Edw. I. nº 84.
- 41. GALFRIDUS DE MORTUO MARI. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Galfridi est ejus proximus hæres, et est ætate viginti quinque annorum. \* \* Galfridus de Mortuo Mari obiit ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Henrici ultimo. \* \* \* Sibilia uxor quondam dicti Galfridi recepit pro sua tertia parte iiili. viiid. Quoddam tenementum tenetur de domino Rege in capite per medium, scilicet, de hærede Radulphi de Mortuo Mari qui est infra ætatem.

Buckingham'.

42. THOMAS CORBETH alias CORBET. Inq. p. m.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 3.]

- 43. Deest. [Robertus Somery? Comes Winton'.]
- ‡ 44. WILLIELMUS DE LANGEDON'. Inq. p. m.?

45. HENRICUS DE PERCY, nuper defunctus. De feodis militum, &c.

Dicunt [juratores] quod dominus Henricus nunquam mutavit statum quantum ad feoda prædicta. Et quod uxor Henrici de Percy 'post mortem viri sui' recepit usque huc omnes redditus illorum feodorum præter quatuor marcas quas eschaetor domini Regis inde recepit.

Lincoln'.

- 46. NICHOLAUS DE CRIOLL' alias CURIOLL', defunctus. De medietate manerii.

  Dictus Nicholaus de Curioll' non fuit seisitus de medietate dicti manerii de Stocton' cum pertinentiis die quo obiit, nec in dominico nec in feodo; nam idem Nicholaus in vita sua dedit medietatem dicti manerii Rogero de Leyburne, et eo tempore quo medietatem dicti manerii tenuit, tenuit eam de Episcopo Lincoln' per legem Angliæ de hæreditate primæ uxoris suæ.
- 47. JOHANNES DE BRITANNIA. Extenta castri et villæ de Hasting', &c., pro quibus Rex tenetur facere dicto Johanni escambium rationabile.
- 48. ALICIA DE SANCTO ANDREA. De manerio de Aruington' [Arrington] unde Matilda de Sancto Andrea defuncta, mater dictos Alicio, feoffavit ipsam Aliciam ad vitam suam; de quo manerio eschaetor Regis eam ejecit.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædicta Matilda die Sancti Mathæ Apostoli ultimo elapso dedit dictum manerium cum pertinentiis eidem Aliciæ filiæ suæ. \* \* \* Dicunt etiam quod prædicta Matilda erat tempore donationis bonæ memoriæ et pro rato habebat donum suum dictæ Aliciæ factum, et quod dicta Matilda obiit in bona memoria die Martis proximo post festum Sancti Michaelis ultimo præterito. Cantebr.

[Vide ao 3 Edw. I. no 9; et Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 9.]

- 49. Robertus Waleraund', nuper defunctus. Extenta terrarum et tenementorum quæ fuerunt dicti Roberti defuncti, quorum tertiam partem Matilda quæ fuit uxor prædicti Roberti clamat in dotem. Robertus filius Willielmi Waleraund', nepos et hæres præfati Roberti Waleraund', est infra ætatem et in custodia Regis.
- 50. Jocosa Montfichet alias Munfichet, nuper defuncta. De terris, &c. dictæ Jocosæ, quæ Johannam uxorem Johannis Engaine, filiam et hæredem prædictæ Jocose, hæreditarie per mortem ejusdem Jocosæ contingunt.
- JOHANNES FILIUS ALANI, DE ARUNDEL, defunctus, [filius Johannis filii Alani]. Extenta terrarum et tenementorum dicti Johannis filii Alani defuncti, quorum tertiam partem Isabella quæ fuit uxor prædicti Johannis clamat in dotem. Ricardus, filius et hæres Johannis filii Alani, est infra ætatem. Matilda de Verdun, quæ fuit uxor Johannis filii Alani veteris, dotata est.
- 52. ELIAS DE LA FALEYSE alias FALEISIA, nuper defunctus. Extentæ terrarum, &c.
- 53. De dampnis, injuriis, &c., et de terris, feodis et libertatibus, &c. ad Regem pertinentibus, in insulis de Gernesey, Jeresey, Serk, et Aureney [Alderney].
- † 54. Extenta manerii, &c.
  - 55. HENRICUS LYARD, defunctus. De terris et hærede ejus.

Saerus filius suus primogenitus est hæres suus verus, et fuit in festo Sancti Edmundi Regis proximo præterito decem et novem annorum. Uxor dicti Henrici dotata est. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 21.]

† 56. Johannes de Trayly. Inq. p. m.

Walterus de Trayly, filius prædicti Johannis de Trayly, propinquior hæres ejusdem . . . . . . . de ætate viginti unius anni et amplius.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 24.]

† 57. MATTHÆUS DE COLUMBARIIS. Inq. p. m.

Quidam Michaelis de Columbariis, frater dicti Mathæi, est propinquior hæres dicti Mathæi, et est de ætate sexaginta annorum et amplius.

Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 10 et m. 9.]

- † 58. ROBERTUS DE MORTUO MARI, defunctus. Extenta feodorum militum. [Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 6 et m. 2.]
  - 59. Petrus de Scoteny. De feodis militum, terris, &c., ad medietatem Baroniæ de Scoteny spectantibus quam dictus Petrus tenet de Rege in capite.

[Vide a° 1 Edw. I. n° 43.]

- 60. Vide no 51. hoc anno.
- 61. ALICIA DE BELLO CAMPO. Breve de custodia maneriorum, quæ capta fuerunt in manu Regis, rehabenda.
- 62. Johannes Le Blund, suspensus pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 63. ROGERUS DE HESELENEHEVED, suspensus pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 64. ROBERTUS DE LA ROGATE, serviens capellæ Regis. Inq. ad q. d.
- 65. EMMA QUE FUIT UXOR JOHANNIS PEYVRE, defuncta. De terris et tenementis, quæ dictæ Emmæ assignata fuerunt in dotem, et quæ nondum, occasione mortis prædictæ Emmæ, capta sunt in manum Regis sicut capi debent per hoc quod custodia terrarum et hæredum prædicti Johannis adhuc est in manu Regis.
  - Emma Peyvre obiit in septimana proxima ante festum Annunciationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Henrici lvio.
- 66. HENRICUS DE LUNGEVILL' ET PETBONILLA UXOR EJUS, FILIA ROGERI DE LUVETOFT defuncti. De annuo redditu de quo idem Rogerus feoffavit dictos Henricum et Petronillam in liberum maritagium ejusdem Petronilla.
- 67. WILLIELMUS HUND, DE STIKESWAULD, suspensus pro felonia. De anno et die qui ad Regem pertinent. Dictus Willielmus tenuit messuagia et terram de Ihoma Hund de Stikeswauld, fratre prædicti Willielmi, et prædicta tenementa tenentur de Johanne Belke per feoffamentum Hugonis Hund, fratris et hæredis prædicti Thomæ.
- 68. Abbas et Conventus de Forde. De terra quæ, occasione mortis Johannis de Corteneye, capta est in manum Regis, quam quidem terram quondam Hawisia de Corteneye dictis Abbati et Conventui dedit, et Robertus filius et hæres prædictæ Hawisiæ dictam donationem eis confirmavit: dicti Abbas et Conventus prædictam terram a tempore a quo non extat memoria pacifice tenuerunt.
- 69. PRIOR ET CONVENTUS DE LUFFELD'. De terra quam Willielmus de Braundeston', nuper defunctus, prædictis Priori et Conventui quietum clamavit, quæ terra capta est in manum Regis occasione mortis prædicti Willielmi.
  - Idem Willielmus reddidit et per chartam suam quietum clamavit prædictas duas virgatas terræ cum pertinentiis prædictis Priori et Conventui die Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi primo, et moriebatur idem Willielmus in Vigilia Sancti Andreæ proximo sequenti.

    Northampton'.

[Vide no 5. hoc anno.]

- 70. HERVICUS DE CADURCIO alias CADURCIIS. Inq. ad q. d. De forgea in foresta de Dene quam Hawisia de London', mater sua, dudum dedit eidem Hervico.
- 71. WILLIELMUS LE FEVERE DE HERTWAYTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 72. ABBAS ET CONVENTUS DE TORRE. De terris quæ occasione mortis Johannis de Curteneye capta sunt in manum Regis.
- 73. CIVES DE LYMERICO. De gurgite et terra, et de libertatibus suis.
- 74. ABBAS DE FISCAMPIS. De amerciamentis hominum suorum levandis, &c.
- 75. De transgressionibus in forestis de Wyral', de Peck', de Mara, et de Maclesfeld'.
- 76. De districtionibus, extorsionibus, et oppressionibus, per Ricardum de Crepping, vicecomitem Cumberland' et Westmerland', factis.
- ‡ 77. De statu domus Leprosorum extra Lincoln'?
  - 78. WILLIELMUS DE VALENTIA ET JOHANNES FILIUS EJUS. Breve de homagio Humfridi filii et hæredis Humfridi de Bohun, de baronia et honore de Haverford', concesso dictis Willielmo et Johanni per Henricum dudum Regem Angliæ.
  - 79. SARRA QUÆ FUIT UXOR ROBERTI DE BROMHULLE. Inq. p. m.
    Walterus de Bromhulle filius est et hæres dictæ Sarræ, et est de ætate
    - quadraginta annorum et amplius ad festum Inventionis Sanctæ Crucis anno prædicto [2°]. Devon'.
  - 80. WILLIELMUS DE RAYMES, nuper defunctus. Breve vicecomiti Suffolc' directum, de terris dicti Willielmi capiendis in manum Regis, &c.
  - 81. MATILDA FILIA ALDANI. De anno et die qui ad Regem pertinent.
    - Extiterunt [messuagium et terra] in manu Regis jam per duos annos pro eo quod eadem Matilda fuit indictata de pluribus latrociniis coram coronatoribus Northumbr', et fugit, sed non est adhuc utlagata.

      Northumbr'.
- † 82. Avelina uxor Edmundi fratris Regis, filia et hæres Willielmi quondam Comitis Albemarliæ. *Probatio ætatis*.
  - Radulphus de Bray, miles, juratus dicit quod prædicta Avelina fuit de quatuordecim annis die Sanctorum Fabiani et Sebastiani proximo præterita. Requisitus qualiter scit hoc, dicit quod eadem Avelina fuit in custodia sua tempore quo fuit custos castri de Scarbrok', et tunc fuit ætatis quinque vel sex annorum, et quod novem anni sunt elapsi postquam restituit castrum illud præfatæ Comitissæ [Albemarliæ] tunc dominæ suæ.
  - Galfridus de Fanencurt juratus dicit quod prædicta Avelina fuit de quatuordecim annis die prædicta. Requisitus qualiter scit, dicit quod Amicia Comitissa Devon', avia prædictæ Avelinæ, domina sua hoc ei retulit.

Johannes de Meaus juratus dicit quod dicta Avelina fuit setatis quatuordecim annorum die prædicta. Requisitus qualiter scit hoc, dicit quod stetit cum prædicto Comite patre prædictæ Avelinæ, et quod in festo Pentecostes proximo præterito fuerunt duodecim anni completi quod dictus Comes obiit, et quod dicta Avelina fuit de ætate unius anni et dimidii. Ita quod per revolutionem temporis habuit dicta Avelina ætatem quatuordecim annorum in festo prædicto Sanctorum Fabiani et Sebastiani.

- \* 83. De lanis et aliis mercandisis per mercatores de Hedon' carcatis, &c.
- \* 84. Extenta manerii de Houton'.
- † 85. Hamo Extraneus et Rogerus Extraneus. De feoffamento.

Dominus Hamo Extraneus feoffavit dominum Rogerum Extraneum fratrem suum de manerio de Ellesmere cum pertinentiis suis, et etiam de manerio de Colemere et de Henton cum pertinentiis suis.

\* Dominus Rogerus Extraneus habuit seisinam de prædicto manerio de Ellesmere et etiam de prædictis maneriis de Colemere et de Henton, donec Adam de Chetewinde eschaetor Cestircir' prædictum Rogerum Extraneum a seisina sua ejecit.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 26.]

† 86. MATILDIS QUÆ FUIT UXOR JACOBI DE ALDEDELEGH' alias ALDITHELEG' defuncti. De dote sua.

[Vide a° 1 Edw. I. n° 30.]

### 3º Edw. I.

1. Humfridus de Bohun Comes Hereford' et Essex'. Inq. p. m.

Humfridus filius Humfridi de Bohun junioris propinquior hæres ejus est, et ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Gloucestr'.

Humfridus de Bohun, filius Humfridi de Bohun filii prædicti Humfridi Comitis, est propinquior ejus hæres, et est ætatis viginti quatuor annorum.

Huntingdon'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 14, m. 8, et m. 2.]

2. Johannes Le Despenser alias Dispensarius alias Dispensator. Inq. p. m.

Hugo filius Hugonis Le Dispenser est propinquior hæres prædicti Johannis Le Dispenser, et fuit ætatis quatuordecim annorum primo die Martii ultimo præterito.

Leicestr'.

Item, de eschaeta manerii de Canneby vel Cameby.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod manerium de Canneby quod Johannes Le Despenser et Johanna uxor ejus tenuerunt in comitatu Lincoln', et post mortem dictæ Johannæ dictus Johannes tenuit causa prolis per legem Angliæ et inmediate de Episcopo Lincoln', et dicunt quod dicta Johanna non habet hæredem de corpore suo in vita, et dicunt quod nesciunt si sit eschaeta domini episcopi pure, an non, quia plures se clamant hæredes, scilicet, dominus Radulphus de Grianton', Johannes de Merieth, Adam de Normanvile, quorum quislibet diverso modo petit; unde nesciunt quis sit hæres vel utrum aliquis eorum sit hæres: " " et dicunt quod nulla custodia de dicto manerio pertinet ad Regem causa prolis dictorum Johannis et Johannæ, quia nulla est superstes. Lincoln'.

Item, de duabus partibus manerii de Castelcarlton' quas Johannes de Meryeth, filius et hæres Nicholai de Meryeth, tenuit post mortem prædicti Johannis Le Despenser.

Johannis Le Despenser in dictas duas partes ut jus et hæreditatem suam, quæ eum contingit post mortem Johannæ filiæ Roberti Le Lou quondam uxoris Johannis Le Despenser, consanguinei dicti Johannis de Merieth cujus hæres ipse est; quas dictas duas partes tenuit [Johannes Le Despenser] per legem Angliæ ratione prolis quam de præfata Johanna suscitavit. Et dicunt [juratores] quod dictus Johannes de Merieth est propinquior hæres dictæ Johannæ de manerio de Carlton'; \* et est dictus Johannes de Merieth triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 19.]

3. Odo Thorkesheye alias Thorkesay. Inq. p. m.

Robertus filius Hugonis filii Johannis de Stowe propinquior hæres est, et idem Robertus est ætatis triginta annorum. Lincoln'.

- 4. Johannes de Esteleye alias Estleg'. Inq. p. m.
  - Johannes filius dicti Johannis de Estleg' est filius et proximus hæres ipsius Johannis defuncti, et de ætate septendecim annorum ad festum Sancti Johannis Baptistæ proximo futurum.

    Salop'.
- 5. Jacobus Le Blund alias Jakelinus Albus de Karliolo. Inq. p. m. Qui propinquiores hæredes ejus sunt, dicunt [inquisitores] quod Elizabetha et Johanna filiæ Sunnotæ filiæ dicti Jakelini, et Johanna, Matildis, Juliana et Marjoria, filiæ dicti Jakelini, sunt propinquiores hæredes dicti Jakelini. Et omnes sunt plenæ ætatis præterquam Johanna filia dictæ Sunnotæ filiæ dicti Jakelini, quæ est de ætate undecim annorum. Cumbr'.
- 5. ALICIA DE BOCHARDEBY QUÆ FUIT UXOR THOMÆ DE CROFTON'.

  Inq. p. m.
  - Dicta Alicia tenuit quadraginta acras terræ in villa de Bochardby in dotem post mortem Radulphi de Bochardby viri sui quondam.

    \* \* Tres sorores prædicti Radulphi de Bochardby, scilicet, Agnes, Pavia, et Alicia, fuerunt propinquiores hæredes dicti Radulphi. Et de Alicia exiit quidam filius, Thomas Snaubol nomine, qui dedit totam partem suam Jakelino Le Blund de Karliolo et hæredibus suis per Cyrographum factum in curia domini Regis. Agnes soror prædicti Radulphi, quæ fuit secunda hæres, dedit totam partem

suam dicto Jakelino et hæredibus suis. Et de Pavia, tertia sorore dicti Radulphi, exiit quidam Adam Leger qui dedit totam partem suam Willielmo filio Ivonis de Karliolo. Cumbr.

[Vide ao 1 Edw. I. no 63.]

6. JOHANNES LE MOYNE. Inq. p. m.

Johannes Le Moyne tenuit unum manerium apud Selford' de domino Rege in capite per servitium subscriptum die quo obiit, videlicet, quod tenens manerii prædicti erit ultra confectionem coronæ domini Regis vel reparationem quando debet confici vel reparari, et habebit qualibet die ad vadia sua duos solidos. Theobaldus Le Moyne est propinquior hæres ejus et filius ejusdem Johannis, et ætatis viginti duorum annorum. Cantebr'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 9.]

7. Johanna quæ fuit uxor Henrici de Ferlington' alias Farlinton' defuncti. Inq. p. m.

Johannes filius Henrici de Farlinton' est propinquior hæres prædictæ Johanne, et est ætatis viginti et duorum annorum. Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 11.]

8. JOHANNES DE COKHAM alias COKEHAM. Inq. p. m.

Laurentius Hardel de London' est propinquior hæres ipsius Johannis de Cokeham, et de ætate viginti et quatuor annorum et amplius.

Essex'.

9. MATILDA DE SANCTO ANDREA. Inq. p.m.

Dicunt [juratores] quod Rogerus filius Roberti de Sancto Andrea est propinquior hæres. Item dicunt quod idem Rogerus est ætate quindecim annorum.

Nottingham'.

Eadem Matilda aliquo tempore tenuit manerium de Hengeston' de domino Rege in capite, quod est in comitatu Cantebrig', per servitium feodi unius militis, sed per quatuor annos antequam prædicta Matilda obiit eadem Matilda dedit dictum manerium de Hengeston' Laurentio filio suo postnato, et idem Laurentius idem manerium tenuit de domino Rege per servitium inde debitum, et inde obiit vestitus et seisitus. Et quia idem Laurentius obiit sine hærede de corpore suo procreato prædictum manerium resortivit cuidam Rogero filio Roberti, fratris ipsius Laurentii primogeniti, tanquam nepoti et hæredi, qui nunc est in custodia domini Regis. Nottingham'?

[Vide a° 2 Edw. I. n° 48; et Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 21; et 7 Edw. I. m. 9.]

10. LAURENTIUS DE BROK alias Broc. Inq. p. m.

Hugo de Brok est filius ejus primogenitus et propinquior ejus hæres, et de ætate triginta annorum ut recolunt [juratores]. Cant'.

Hugo de Brok est filius et hæres proximus prædicti Laurentii, et est de ætate triginta sex annorum.

Dicunt etiam [juratores] quod quidam dictus Hugo de Brok est filius primogenitus dicti Laurentii de Brok defuncti et hæres proximus. Dicunt etiam dictum Hugonem de Brok esse plenæ ætatis et maritatum per voluntatem dicti Laurentii patris sui. Buckingham'.

11. ALANUS DE KYNTHORP', nuper defunctus.

Alanus de Kynthorp' et Petronilla uxor ejus tenuerunt unum messuagium et quatuor bovatas terræ [&c.] \* \* de dono Johannis de Crachalle patris dictæ Patronillæ in maritagium. \* \* Istam quidem terram tenet dicta Petronilla eo quod data fuit Alano cum illa in maritagium. \* \* Petronilla filia Galfridi filii Alani de Kynthorp' est propinquior hæres dicti Alani, et est de ætate octo annorum.

12. NICHOLAUS FILIUS DOMINI ANKETINI MALORE. Inq. p. m.

Marjoria uxor Radulphi Salvayn, Avicia uxor Willielmi Burdon', Nicholaa uxor Nicholai de Oclestorp', et Sarra uxor Willielmi de Glenton' sunt propinquiores hæredes, et sunt de plena ætate.

Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 32; 15 Edw. I. m. 3; et 16 Edw. I. m. 10.]

13. Johannes Le Sauvage, defunctus. De tenura terrarum suarum, unde Hawisia quæ fuit uxor dicti Johannis custodiam duarum partium clamat pro eo quod terras suas per socagium tenuit, &c.

Dicunt [jurati] per eorum sacramentum quod prædictus Johannes tenuit Staynesby cum pertinentiis de Rege in capite per socagium;

\* \* unde Aldeluya mater prædicti Johannis est dotata de tertia parte de Staynesby. Item dicunt quod Hawysia uxor quondam prædicti Johannis dotata est, de tertia parte duarum partium de Staynesby.

\* \* Dicunt etiam quod prædictus Johannes Le Sauvage præbuit fidem prædictæ Hawysiæ, et post fidem datam genuit quendam puerum, nomine Rogerum, qui est ætatis octodecim annorum; et postea prædictus Johannes sponsavit prædictam Hawysiam et genuit quendam puerum, nomine Johannem, qui est de ætate novem annorum: unde quis propinquior hæres ejus est, sit in discressione domini Regis.

Derb'.

[Vide ao 4 Edw. I. no 16.]

14. Johannes de Ludewell. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Johannis propinquior hæres ejus est et est de ætate octodecim annorum.

Oxon'.

15. Hugo Gobyun alias Gobion. Inq. p. m.

Ricardus Gobiun filius et propinquior hæres est, et de triginta annis.

Ricardus Gobion senior filius ejusdem Hugonis est ejus hæres proximus, et est triginta annorum et amplius.

Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 21.]

16. WILLIELMUS TOREL. Inq. p. m.

Johannes Torel est filius et hæres Willielmi Torel propinquior, et est de ætate triginta quinque annorum.

Essex.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 2.]

17. RADULPHUS FILIUS THOMÆ DE HANREDE. Inq. p. m.

Johannes filius ejus propinquior hæres ejus est, et plenæ ætatis.

Berk'

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 28.]

18. JOHANNES DE NUTTLE alias NUTTEL. Ing. p. m.

Petrus filius ejus propinquior hæres est, et ætatis viginti unius annorum et amplius. [Ebor'?]

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 37.]

19. JOHANNES DE BALUN alias LE BALUN. Inq. p. m.

Dominus Walterus de Balun, frater dicti Johannis, proximus hæres est et plenariæ ætatis.

Hereford'.

Walterus de Balun propinquior hæres ejus est et ætatis quinquaginta annorum. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 11; et 15 Edw. I. m. 2.]

20. Robertus filius Hamonis, de Brome, alias Robertus Hamund'.

Inq. p. m.

Robertus filius dicti Roberti Hamund' propinquior hæres ejus est, et de viginti tribus annis erit ad festum Inventionis Sanctæ Crucis proximo futurum.

Warewic'.

21. PHILIPPUS DE COLEWYK'. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Willielmus filius ejusdem Philippi est propinquior hæres ejus, et quod est de ætate viginti octo annorum.

Nottingham'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 10.]

22. THOMAS BUSTARD. Inq. p. m.

Robertus filius Thomæ prædicti est hæres ejus propinquior, et est ætatis viginti quatuor annorum. Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 9.]

23. Johannes de Muscegros alias Musegros. Inq. p. m.

Est Robertus de Musegros hæres ejus propinquior et ætatis viginti trium annorum et amplius.

Somerset'.

Robertus de Mucegros, filius dicti Johannis, est propinquior hæres prædicti Johannis, et est plenæ ætatis. Gloucestr'.

[ Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 22.]

24. WILLIELMUS COLEMAN. Inq. p. m.

Johannes Coleman est filius et hæres propinquior dicti Willielmi, et est de ætate viginti sex annorum. Benedicta quæ fuit uxor prædicti Willielmi et Christina mater dicti Willielmi dotatæ sunt. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 23; et 33 Edw. I. m. 16.]

25. Alexander de La Sale [in Brevi]; Alexander de Aula de Novo Burgo [in Inquisitione]. Inq. p. m.

Willielmus de Aula est filius et hæres propinquior dicti Alexandri defuncti, et est de ætate novemdecim annorum ad festum Sancti Andreæ præteritum. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 2.]

26. JORDANUS DE SAUKEVYLL' alias SAKEVILE. Inq. p. m.

Andreas filius prædicti Jordani de Saukevile proximus ejus hæres est, et est ætatis viginti unius anni et amplius, et erit viginti duorum annorum ad festum Sancti Dionisii proximo sequenti.

Oxon'.

Dicunt prædicti jurati quod Andreas de Saukevile, filius prædicti Jordani, est hæres ejus proximior, et est ætatis novemdecim annorum.

\* \* \* Dicunt etiam supradicti jurati quod præfatus Jordanus de Saukevile obiit die Martis proxima ante festum Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis anno regni Regis Edwardi primo; et eodem die venerunt ballivi dominæ Alianoræ Reginæ Angliæ et ceperunt seisinam ejusdem manerii ad opus ipsius Reginæ, et eam tenuerunt usque ad festum Omnium Sanctorum eodem anno.

\* \* Item dicunt quod quædam mulier, nomine Clementia, quæ fuit uxor Roberti de Saukevile tenuit in marisco de Pevenese triginta acras terræ arabilis ad terminum vitæ suæ; quæ sunt de feodo manerii de Chalvington; et dicta Clementia obiit post festum Omnium Sanctorum.

\* \* Et est sciendum quod Matilda quæ fuit uxor Galfridi de Saukevile, filii supradicti Jordani, tenet apud Buggeley, quod est membrum de Chalvinton', viginti libratas terræ ad terminum vitæ suæ. [Hæc inquisitio capta est anno 2°.] Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 15.]

27. ADAM DE BRINTON' alias BRYMPTON' alias BRUNTON'. Inq. p. m.

Adam de Brympton' filius dictæ Adæ est propinquior hæres ejus, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Oxon'.

Dominus Adam de Brunton', filius prædicti Adæ de Brunton', propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis et amplius.

Salop'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 18.]

28. EGIDIUS FILIUS EGIDII DE WACHESHAM. Inq. p. m.

Gerardus filius dicti Egidii est hæres ejus propinquior, et fuit ætatis viginti unius annorum die Sanctæ Petronillæ Virginis ultimo transacto.

Suffolc'.

[Vide ao 1 Edw. I. no. 9.]

29. ROBERTUS DE MONTE ALTO, quondam Senescallus Cestriæ, nuper defunctus.

Rogerus de Monte Alto, filius dicti domini Roberti de Monte Alto, est hæres ejus propinquior, et fuit ætate tredecim annorum die Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis anno prædicto tertio.

Suffolc'.

† Rogerus de Monte Alto est filius primogenitus dicti Roberti de Monte Alto defuncti et hæres ejus propinquior, et habet ætatem tredecim annorum.

Johanna de Monte Alto quæ fuit uxor dicti Roberti dotata est. Radulphus de Monte Alto tenet integre manerium de Neston' ad terminum vitæ suæ.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I., m. 13; et 25 Edw. I. m. 21 et m. 19.]

30. LEOGARDA DE THORKESEIE alias TORKESAY. Inq. p. m.

Ricardus filius Radulphi de Uptone propinquior hæres ejus est, et est quadraginta annorum et amplius.

Lincoln'?

31. AVELINA QUÆ FUIT UXOR EDMUNDI FRATRIS REGIS, quæ tenuit de hæreditate Ricardi de Muntfichet. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum quod Richardus de Munfichet obiit sine hærede de corpore suo; et habuit tres sorores quibus hæreditas ipsius Ricardi descendebat. Prima soror vocabatur Margeria quam Hugo de Bulebec duxit in uxorem; de quibus Hugone et Margeria exivit Hugo de Bulebec filius et hæres prædictæ Margeriæ. Et de eodem Hugone de Bulebec exiverunt quatuor filias, quarum prima filia et senior vocabatur Philippa quam Rogerus de Lancastr' duxit in uxorem; secunda filia vocabatur Margeria quam Nicholaus Corbet duxit in uxorem; tertia filia vocabatur Alicia quam Walterus de Huntercumbe duxit in uxorem; quarta filia vocabatur Matilda quam Hugo de la Valle duxit in uxorem. Item, secunda soror dicti Ricardi de Munfichet vocabatur Avelina quam Willielmus de Forz Comes Albemarliæ duxit in uxorem, de quibus Avelina et Willielmo exivit Willielmus de Forz Comes Albemarliæ ultimus. Et de eodem Willielmo exierunt duo filii, Thomas et Willielmus, qui obierunt sine hæredibus de corpore suo, et una filia quæ vocabatur Avelina quam Edmundus frater domini Regis duxit in uxorem, quæ nuper obiit sine hærede de corpore suo. Tertia soror dicti Ricardi de Munfichet vocabatur Philippa quam Hugo de Pleys duxit in uxorem, et de eisdem Hugone et Philippa. exivit Ricardus de Pleys filius et hæres prædictæ Philippæ. Et de eodem Ricardo exivit Radulphus de Pleys qui est ætatis novem annorum et in custodia domini Roberti Aguilun. Unde dicunt quod prædictæ quatuor filiæ prædicti Hugonis de Bulebec, scilicet, Philippa, Margeria, Alicia, et Matilda, et prædictus Radulphus de Pleys, qui est in custodia dicti Roberti Aguilon, sunt veri et propinquiores hæredes prædictæ Avelinæ quæ fuit uxor prædicti Edmundi et quæ nuper obiit sine hærede de corpore suo.

[ Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 37.]

- 32. Humfridus de Boun alias Bohun, Comes Hereford' et Essex'.

  Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod Humfridus de Boun Comes Hereford' et Essex' tenuit manerium de Caldicote integre de domino Rege in capite per servitium constabulariæ Angliæ. Item dicunt quod Humfridus filius Humfridi junioris est proximus hæres dicti manerii; et quod est de ætate viginti sex annorum et amplius.
  - Humfridus de Bohun est viginti quatuor annorum et amplius, et est propinquior hæres domini Humfridi quondam Comitis Hereford'. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 14, m. 8, et m. 2.]

- 33. NICHOLAUS DE LA HOSE alias HUSE, miles. De manerio capto in manum Regis.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Nicholaus de la Huse, miles, fuit feoffatus de manerio de Rughedon' cum suis pertinentiis die Sanctæ Trinitatis anno regni Regis Edwardi secundo, et die Dominica proxima sequenti habuit seisinam per Radulphum de la Hyde attornatum Henrici de Semmor [alias Sancto Mauro] cujus fuerat manerium prædictum cum suis pertinentiis. Et quod præfatus Nicholaus habuit seisinam de toto per tres septimanas priusquam præfatus Henricus feloniam sibi impositam commisisset. [Wiltes'.]
- 34. Prior et Conventus de Fynesheved. De manerio capto in manum Regis.
- 35. WILLIELMUS DE SHORTEFORD', DE BRAYE; ET ROBERTUS DE LA WYKE DE COKHAM. Inq. ad q. d.
- 36. Simon de Anesy, qui in diversis debitis tenetur in Judaismo. Extenta terrarum.
- 37. PRIOR ET CONVENTUS DE LENTON'. De decima venationis in foresta de Pecco.
- 38. Andreas Le Gramare alias Gramary. Extenta terrarum.
- 39. HENRICUS DE WESTON'. De terris quas vendidit Abbati et Conventui de Tame.
- 40. Homines de Wyrale. De libertatibus infra forestas comitatus Cestriæ.
- 1 41. Extentæ maneriorum, &c.
  - 42. HUGO DE MORTUO MARI, DE CASTRO RICARDI. Inq. p. m.
    - Robertus de Mortuo Mari est filius ejus et ejus proximus hæres, et est de ætate viginti duorum annorum et amplius, ut dicunt. Wigorn'. [Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 38.]
  - 43. JORDANUS FOLYOT. De terris quæ fuerunt Roberti de Stutevill' avunculi sui, cujus hæres ipse est; de quibus eschaetor ipsum Jordanum, ac si præfatus Robertus de Rege tenuisset in capite, ejecit.
    - Dictus Robertus [de Stutevill'] nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit. Ebor'.

44. JOHANNES DE TURRI, dudum defunctus. De custodia terræ et hæredis dicti Johannis.

Dicunt etiam [juratores] quod hæres Johannis de Turri vocatur Johannes, et est de ætate trium annorum: • • et quod Robergia quondam uxor dicti Johannis de Turri dotata est.

[Vide ao 2 Edw. I. no 8.]

45. MARGARETA DE ROS [QUÆ FUIT UXOR ROBERTI DE ROS, DE WERK',]
SOROR ET UNA HÆREDUM PETRI DE BRUS defuncti. De molendino
levato ad exhæredationem prædictæ Margaretæ.

Willielmus de Windeshoure levari fecit unum molendinum in villa de Grarig' in Kendale in præjudicium domini Regis et exhæredationem prædictæ Margaretæ dum terræ et tenementa Petri de Brus, cujus prædicta Margareta fuit soror et una hæredum, fuerunt in manu domini Regis Henrici, nomine custodiæ.

[ Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 24.]

46. Robertus de Brus et Christiana uxor ejus. De terris et tenementis de quibus subeschaetor in comitatu Cumberland' ipsos ejecit, et postea quinque partes eorundem tradidit Roberto de Hampton', Waltero de Twynham, Waltero de Corry, Patricio de Suthayk', et Patricio Trump' et Matildi quæ fuit uxor Rolandi de Carrig, hæredibus Helewisæ quæ fuit uxor Eustachii de Balliolo defuncti, inter alias terras et tenementa prædictum Robertum Hampton' et alios participes suos jure hæreditario contingentia de hæreditate quæ fuit prædictæ Helewisæ. Capta assisa novæ disseisinæ, dicti participes dictas quinque partes dictis Roberto de Brus et Christianæ restituerunt: sexta verð pars terrarum et tenementorum prædictorum ratione Ricardi filii Ricardi de Kirkebrid, sexti hæredis ejusdem hæreditatis adhuc infra ætatem et in custodia Regis existentis, prædictis Roberto et Christiana detinetur in manu Regis.

[Vide Inq. 56 Hen. III. n° 35.; et Rot. Fin., 33 Edw. I. m. 6 et m. 2.]

- 47. JOHANNA QUE FUIT UXOR EUSTACHII FILII THOME. De quibusdam terris quæ fuerunt prædicti Eustachii.
- 48. DIONISIA QUE FUIT UXOR RICARDI MALOYSEL alias MALHOYSEL defuncti.

  De custodia terræ et hæredis dicti Ricardi quam ipsa Dionisia clamat tanquam proximior hæres, pro eo quod prædictus Ricardus terras suas tenuit per socagium.
- 49. RICARDUS FILIUS JOHANNIS LE WODEWARD alias JOHANNIS DE MUNE-TON'. De servitio custodiendi hayas forestæ de Hauekeshurst et Bissemore.
  - Johannes de Muneton', pater Ricardi qui istud negotium sequitur, tenuit unum messuagium et unam dimidiam virgatam terræ de virgata prædicta, per servitium unius hominis custodiendi Hayas prædictas una cum homine domini dictæ villæ. Et postmodum orta fuit contentio inter dictum Petrum [de Muneton'] et dictum Johannem, propter quam dictus Petrus ejecit dictum Johannem a balliva sua, et distrinxit dictum Johannem ad faciendum aliud

servitium pro dicta terra quam facere solebat; et sic fecit Petrus prædictus per totum tempus suum. Post mortem dicti Petri uxor ejusdem Petri dotata fuit de tertia parte villæ de Muneton' una eum servitio dictæ dimidiæ virgatæ terræ dicti Johannis: ita quod Saerus Mauveysin qui desponsavit unam filiarum prædicti Petri retinet ballivam prædictam et exigit servitium a prædicta virgata terræ.

50. Johannes filius Alani, defunctus.

De munerio de Chalfhunt quod fuit dicti Johannis et quod Magister Rogerus de Seyton' tenet ad terminum decem annorum, primo anno incipiente die Cinerum anno regni Regis Henrici quinquagesimo sexto.

- 51. De anno 6º Edw I. nº 112.
- 52. ROBERTUS LE ESTRAUNGE. De manerio de Chauton' de quo in terra Sancta feoffatus fuit per Hamonem Extraneum alias Le Estraunge fratrem suum.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 22; et 4 Edw. I. m. 7.]

MARESCALLI COMITIS PEMBROCHIE, dudum defuncti. Extenta manerii, &c. Et de partitione dotis, quam ipsa Alianora tenuit de hæreditate prædicti Willielmi quondam viri sui, inter hæredes Walteri Le Marescall' fratris et hæredis prædicti Willielmi; scilicet, Rogerum Le Bygot Comitem Norfolc' unum hæredum prædicti Walteri; Rogerum de Mortuo Mari et Matildam uxorem ejus, Eudonem La Zuche et Milisantam uxorem ejus, Johannem de Hastingges et Humfridum de Boun, hæredes Evæ de Breuhus' unius sororis et hæredis prædicti Walteri; Agnetem de Vescy, Emericum de Rupe Canardi et Matildam uxorem ejus, Willielmum de Mohun, Johannem de Mohun, Agatham de Mortuo Mari et Johannem de Boun, hæredes Sibillæ de Ferrariis sororis et alterius hæredis prædicti Walteri; et Willielmum de Valentia et Johannam uxorem ejus, unam hæredem prædicti Walteri.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 2.]

- 54. Extenta Insulæ de Lunday.
- 55. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI NICHOLAI EBOR'. De terra in suburbio civitatis.
- 56. ROBERTUS DE BRADEFELD. Inq. ad q. d.
- 57. EDMUNDUS LE ESPIGUENEL. Inq. ad q. d.
- 58. JOHANNES DE BOSSALE alias BORHALE. De communa pasturæ.
- 59. Homines Thomæ de Hakeny alias Akeny de manerio de Holkham. De consuetudinibus et servitiis.
- 60. PRIORISSA ET MONIALES CESTRIE. De decimis ad ecclesiam de Overe spectantibus.

- 61. BALDEWINUS DE BASSINGBURN', defunctus. De warda et maritagio hæredis ejusdem Baldewini, &c.
  - Dicunt [juratores] quod tenuit dictum manerium [de Wynepol] in capite de Comite Winton' per homagium et servitium xl. solidorum per annum, et quod warda et maritagium hæredis dicti Baldewini ad dictum Comitem Wynton' debent pertinere. • Dicunt etiam quod Warinus filius dicti Baldewini est proximus hæres, et est ætatis octo annorum.
- 62. WILLIELMUS LE BURGUILLUN, defunctus. De hærede suo et custodia ejusdem.
  - Dicunt etiam [juratores] quod Walterus filius Willielmi Le Burguillun propinquior hæres ejus est, et ætatis tredecim annorum et amplius. Et dicunt quod custodia et maritagium prædicti hæredis debet pertinere ad Willielmum Bardolf' nisi prædictum feoffamentum quod dictus Willielmus Le Burguillun fecerat Johanni de Rudham illud impediat.

    Norfolc'.
- 63. Johannes de Eyvill', qui in debitis tenetur in Judaismo Regis.

  Extenta terrarum, &c.
- 64. Petrus de Nevill', miles, utlagatus et postmodum suspensus. De terris, &c., de quibus idem Petrus Theobaldum filium suum feoffavit ante utlagariam in prædictum Petrum promulgatam; et de tempore transgressionis et utlagariæ ejus, &c.
  - Die quo prædictus Petrus fecit transgressionem pro qua fuit outlagatus, dicunt [juratores] quod die Sabbati proxima ante festum Sancti Dionisii anno regni Regis Edwardi primo.
  - Die quo illa utlagaria promulgabatur, dicunt quod die Jovis in crastino Sancti Marci anno regni Regis Edwardi secundo.
  - Christiana de Nevill', mater dicti Petri, obiit ad festum Sancti Nicholai anno regni Regis Edwardi primo. Alicia de Nevill' fuit uxor dicti Petri et mater dicti Theobaldi.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 26; et 11 Edw. I. m. 3.]

- 65. JOHANNES HAUNSARD alias HANSARD, miles. Inq. p. m.
  - Jacobus filius Jacobi Hansard est propinquior hæres ejus, et de ætate triginta annorum et amplius, ut dicunt. Surr'.
  - ‡ Item, petitio Gundredæ uxoris Johannis Haunsard; et placitum warrantiæ Chartæ inter Rogerum Covert et prædictos Johannem et Gundredam.
- 66. JOHANNES DE BURGO, nuper defunctus. De feoffamento.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dominus Johannes de Burgo senior feoffavit dominum Simonem de la Mote de decem libratis terræ in Camel' Regis, sed quando feoffavit dictum Simonem fuit Johannes de Burgo junior in seisina dicti manerii, unde dictus Johannes senior tunc aliquem legitime feoffare non potuit de dicto manerio nec de aliqua particula ejusdem. Dicunt etiam prædicti juratores quod dictum manerium fuerat aliquando antiquum dominicum domini Regis per mortem Willielmi Comitis de Romare qui

obiit sine hærede, unde dictum manerium fuit eschaeta domini Johannis Regis Angliæ; et postea dominus Johannes Rex dedit dictum manerium domino Huberto de Burgo patri domini Johannis de Burgo senioris.

- 67. CANONICI PRIORATUS DE BOULTON' IN CRAVENE. De custodia ejusdem prioratus, et de Priore eligendo.
- 68. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTÆ MARIÆ MAGDALENÆ DE CLOHALE EXTRA BALDAC. Ing. ad q. d.
- 69. NICHOLAUS FILIUS MARTINI. De exitibus Castri de Kilgaran et terrarum, &c., Georgium de Cantilupo, nuper defunctum, jure hæreditario contingentium, postquam idem Georgius legitimæ fuerat ætatis, &c.
- 70. JOHANNES DE HONESTENESCOTE, pro felonia suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 71. REGINALDUS LE HAUBERGE alias HAUBERGIER, defunctus. De eschaeta domus in civitate London'.
  - Dicunt etiam [inquisitores] quod per mortem ipsius Reginaldi eschaeta domini Regis non est nec esse debet, quod ipsi sciant, quia dictus Reginaldus fideliter se habuit dum vixit; et post mortem ipsius descendit jus ipsius domus quatuor filiabus suis quarum una, videlicet, Avicia, quæ aliis sororibus suis satisfecit pro parte ipsas contingente, tenet modo totum dictum messuagium integrum. \* Et quia libertas et consuetudo civitatis non permittit quod illi quicunque de civitate per quos facta fuerit inquisitio sigilla sua inquisitioni apponant, ideo sigillum Vicecomitis huic inquisitioni tantummodo est appensum.
- 72. JOHANNES DE LA FORDE, pro felonia suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 73. WILLIELMUS FRESSEVED alias DE FRESKENAY, civis London'. De seisina terræ suæ unde Adam de Novo Mercato dictum Willielmum feoffavit.
- 74. WILLIELMUS DE STIRKELAUNDE. De eschaeta terræ quam tenuit de hæreditate Elizabethæ quæ fuit uxor ejus.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod quædam Godith habuit terras et tenementa de Trostormode de dono Willielmi de Lancastr' veteris pro servitio suo; et postmodum quidam Normannus, Willielmus de Ketevil nomine, prædictam Godith desponsavit, et vixerunt insimul per quosdam annos; ac postmodum moriebatur Godith, et Willielmus de Ketevil vir ejus prædictas terras de Trostormode tenuit multo tempore, et moriebatur seisitus, et dicti Willielmus et Godith hæredem de corpore suo non habuerunt: et post mortem dicti Willielmi de Ketevil, Willielmus de Lancastr' junior, capitalis dominus feodi, cepit prædictas terras de Trostormode in manu sua, et ipsas terras postmodum dedit Hugoni de Camera, et idem Hugo dictas terras de Trostormode tenuit per aliquod tempus in manu sua, et postmodum terras et tenementa de Trostormode

cum omnibus pertinentiis vendidit Radulpho Aynecurt patri Elizabethæ uxoris Willielmi de Stirkelande. Et dicunt prædicti juratores quod nulla alia occasione prædictæ terræ et tenementa in Trostormode fuerunt seisitæ in manu domini Regis quam ea occasione quod Willielmus de Ketevil Normannus moriebatur seisitus. Westmerland'.

- 75. Homines Villæ de Medio Wyco et Abbas et Monachi de Dernhale.

  De theoloneo, amerciamentis, &c., per dictum Abbatem, &c., subtractis et detentis.
- 76. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI NICHOLAI EBOR'. De terra in suburbio civitatis.

[Vide no 55. hoc anno.]

- 77. ROBERTUS DE STAUNDON' alias STONDONE. De seisina quartæ partis manerii de Drayton' juxta Cicestr'.
- 78. SIMON DE CREYE. De custodia Quinque Portuum.
- 79. JOHANNES DE BOULTON'. De terra in Swinton' quam Thomas de Boulton' pater ejus, nuper defunctus, dum laboraret in extremis, verd sance mentis, dedit Priori et Conventui de Malton'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 37 et m. 34.]

- 80. WILLIELMUS BARDOLF ET PRIOR DE WYRMYNGEYE. De terris et mariscis suis tempore hiemali submersis, &c.
- 81. ROBERTUS DE ROS, FILIUS ROBERTI DE ROS, DE WERK', nuper defunctus.

  De oustodia manerii de Cargou, salva Christianæ quæ fuit uxor
  præfati Roberti dote sua in prædicto manerio primitus assignata.
  - Dicunt [inquisitores] quod dictus Robertus tenuit manerium de Cargou de Sapientia quæ fuit uxor Willielmi de Karliolo junioris. \* \*

    Item dicunt quod dicta Sapientia legavit dictam custodiam Galfrido de Tylloll' in ultima voluntate sua usque ad legitimam ætatem hæredis dicti Roberti de Ros.

[Vide a° 2 Edw. I. n° 26.]

82. ROGERUS DE LOVETOT, defunctus. De redditu; et de hærede.

Thomas de Lovetot, filius prædicti Rogeri, est propinquior hæres ejus, et plenæ ætatis.

Huntingdon'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 15.]

- ‡ 83. Thomas filius Othonis, defunctus. Extenta terrarum, &c. [Vide Rot. Fin., 2 Edw., I. m. 28; et 3 Edw. I. m. 35.]
  - 84. Deest. ---
  - 85. Johannes de Burgo senior. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dominus Johannes de Burgo junior propinquior hæres est domini Johannis de Burgo senioris. Dicunt etiam quod est ætatis quadraginta annorum. Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 1; et 3 Edw. I. m. 34.]

- 86. ROGERUS TANCHARD alias TANGKARD, pro felonia suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- \* 87. RANULPHUS DE OURE, JOHANNES DE OURE, RICARDUS BARET, HERVICUS DE BRADEFORD' ET ROBERTUS FILIUS EJUS, ET SIBILLA DE ASSE.

  De communa in bosco vocato Bradefordwode. C'estr'.
- † 88. Johannes de Sancto Johanne et Isabella uxor ejus, et Willielmus de Sancto Johanne. Inq. ad q. d.
- † 89. KATERINA QUÆ FUIT UXOR JOHANNIS DE MONEMUTH' defuncti. Assignatio dotis.
- † 90. Johannes de Lay alias La Lee. Inq. p. m.
  - Dicunt [jurati] quod dictus Johannes obiit sine hærede corporis sui, sed habet quendam fratrem suum, nomine Nicholaum, qui est propinquior hæres ejus, ut intelligunt. [Gloucestr'.]
- † 91. De warenna Castri Regis Cantebr'.
- † 92. HENRICUS WODEMAN, FILIUS ALANI WODEMAN defuncti. De messuagio quod prædictus Alanus parum ante mortem suam prædicto Henrico in testamento suo legavit, in quod Petrus Wodeman filius et hæres prædicti Alani statim post mortem ejusdem Alani se intrusit.
  - Dicunt [juratores] quod quilibet burgensis de Burgo Novi Castri, secundum consuetudines hactenus usitatas in prædicto Burgo, potest legare terras et tenementa que habet de perquisito suo quandocunque et quibuscunque voluerit. Et dicunt quod prædictus Alanus Wodeman dum fuit in prospero statu fecit testamentum suum, et in eodem testamento legavit prædicto Henrico quoddam messuagium quod habuit de perquisito suo. Et dicunt quod prædictus Petrus postea per assisam novæ disseisinæ coram Johanne de Oketon' et Elya de Bekingham recuperavit prædictum messuagium versus prædictum Henricum: et postquam messuagium illud per assisam prædictam recuperaverat feoffavit ipse quandam Lætitiam filiam suam de solario et domibus infra curiam ejusdem messuagii existentibus. • Et super hoc venit prædicta Lætitia et dicit quod ipsa est in seisina de prædicto messuagio.
- † 93. SIMON DE COTES. De quibusdam terris, &c., de quibus Hamo Extraneus eum injuste disseisivit, et quæ post mortem dicti Hamonis ad manus Regis devenerunt.
- † 94. Burgenses de Scardeburg'. De evitibus quarundam domorum et molendinorum.

## 4º Edw. I.

1. ROBERTUS DE DERLEY alias DERLEGH. Inq. p. m.

Robertus filius dicti Roberti de Derley propinquior hæres est ejusdem Roberti, et ætatis quindecim annorum.

Derb'.

2. ROBERTUS EXTRANEUS. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] per suum sacramentum quod Robertus Extraneus, nuper defunctus, nullam terram tenuit in capite de domino Rege die quo obiit infra comitatum Cestriæ, sed aliquo tempore antequam obiit idem Robertus tenuit manerium de Merbury cum pertinentiis de Henrico de Erdinton', pro feodo unius militis per servitium unius rosæ die Sancti Johannis Baptistæ, quod quidem manerium in vita sua dederat Roberto filio suo. Dicunt etiam quod Johannes filius dicti Roberti nuper defuncti propinquior hæres ejus est, et quod ignorant cujus ætatis sit quia non manet infra comitatum Cestriæ.

Est etiam inquisitio de seisina prædicti manerii per prædictum Robertum filium Roberti.

[ Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 5; et 6 Edw. I. m. 26,]

3. ALDA FILIA GALFRIDI DYNAUNT. Inq. p. m.

Andreas de Merk est propinquior hæres prædictæ Aldæ, et est ætatis sexaginta unius anni. Essex'.

4. Robertus de Briwes alias Briws alias Bruys.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod præfatus Robertus tenuit duas partes manerii de Dunham, qui tenetur de domino Rege in capite, per legem Angliæ eo quod desponsavit quandam Beatricem quandam cohæredem Walteri de Evermuhe, quæ habuit dictas duas partes in propartem suam dictæ hæreditatis. \* \* \* Et sunt hæredes dicti tenementi tres filiæ Jolani de Evermuhe, quarum Walterus de Burgo desponsavit Eufeminam enneciam filiam; Galfridus de Fontibus desponsavit Margeriam mediam filiam; et Walterus de Billingheye desponsavit Aliciam postnatam filiam, quæ est ætatis viginti sex annorum et amplius. Norfolc'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dominus Robertus de Bruys die quo obiit tenuit manerium de Rysindone Basset per legem Angliæ de Comite Cornubiæ per honorem de Wallingeford':

\* \* et dicunt quod Lætitia filia Henrici de Teydene propinquior hæres est dicti manerii, et est de ætate triginta annorum et amplius. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 15.]

5. Odo de Torkesay alias Torkeseye. Inq. p. m.

Dicunt insuper [juratores] per sacramentum suum quod Robertus Joleyn de Stowe est propinquior hæres prædicti Odonis. Et dicunt quod idem Robertus est de quadraginta annis et amplius.

- 6. WILLIELMUS FILIUS GODFRIDI DE CLISSEBY, nuper defunctus. De terra et hærede ejus; et de custodia et maritagio ejusdem hæredis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum \* \* quod Isabella filia Willielmi filii Godfridi propinquior kæres ejus est, et est ætatis duorum annorum et dimidii: et quod custodia et maritagium dicti hæredis valent sexaginta solidos secundum verum valorem si vendi debeant. Et quod Beatrix uxor dicti Willielmi dotata est de tertia parte.

    Lincoln'.
- 7. PHILIPPUS MARMIUN alias MARMYON. Inq. p. m.
  - Quis propinquior hæres ejus sit, dicunt [juratores] quod prædictus Philippus habuit duos filios legitimos, unum Philippum, et alium Willielmum; unde Phillippus primogenitus, mortuus ante patrem, tenuit quandam mulierem tanquam uxorem suam quamdiu vixerit, et genuit ex ea unum filium, Rogerum nomine, sed nesciunt pro certo an ipsam desponsavit, necne; sed bene sciunt quod dictus Willielmus postnatus duxit uxorem et genuit ex ea unum filium, Item dicunt quod dictus Philippus pater dictorum habuit duas filias legitimas et de plena ætate, videlicet Evam et Ysodam.

Wiltes'.

- Philippus Marmiun senior habuit quendam filium et hæredem qui ex uxore sua desponsata genuit quendam filium, nomine Rogerum, qui propinquior hæres est Philippi Marmion senioris, et est de ætate septendecim annorum. [Inquisitio capta anno 5°.] Wiltes'.
- Philippus Marmyon senior habuit quendam filium et hæredem qui ex uxore sua desponsata genuit quendam filium, nomine Rogerum, qui propinquior hæres est Philippi Marmyon senioris, et est de ætate octodecim annorum. [Inquisitio capta anno 5°.] Wiltes'.
- 8. Robertus de Kirkeby. De terra cujus seisinam per tres annos et amplius ipse Robertus habuit, per feoffamentum Aliciæ quæ fuit uxor Radulphi de Bochardby defuncti: quæ quidem terra capta est in manum Regis occasione mortis prædictæ Aliciæ quæ illam terram tenuit in dotem.
- 9. Walterus de Bathon', nuper defunctus. De custodia terrarum suarum ratione Baroniæ de Valle torta; et de illis qui baroniam illam et feoda ad eandem spectantia teneant per quamcunque alienationem; et de hæredibus ejusdem baroniæ. Item, de hærede prædicti Walteri, &c.
  - Petrus Corbet et Henricus de la Pomeray propinquiores hæredes sunt dictæ baroniæ, et plenæ sunt ætatis. \* \* \* Idem [Walterus de Bathon'] tenuit sex marcas redditus assisi in Hineton de Joelo de Buketon' in liberum maritagium cum Isabella matre ejusdem Walteri. \* \* Augustinus de Bathon' filius ejusdem Walteri propinquior est ejus hæres, qui est de ætate quinque annorum. Devon'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 17.]

- 10. De statu Castri Regis de Bamburg'.
- 11, Deest. [WILLIELMUS LE ROUS.] . .

12. WILLIELMUS DE RIPARIIS. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et est ætate triginta annorum et amplius.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 26.]

13. WILLIELMUS DE BENTELEYE alias BENETLEG'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus filius ejus est ejus propinquior hæres, et quod est viginti unius annorum et amplius. Stafford'.

[ Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 28; et 7 Edw. I. m. 21.]

- 14. De anno 1º Edw. I. nº 63.
- 15. Galfridus Berchoud alias Berchau alias Berchaud. Inq. p. m.

  Johannes filius dicti Galfridi est proqinquior hæres ejus, et est ætate undecim annorum.

  [Ebor.]
- 16. JOHANNES LE SAUVAGE. Inq. p. m.

Rogerus filius Johannis Le Sauvage est propinquior hæres ejusdem Johannis, et est ætatis decem et novem annorum. Domina Audeluya quæ fuit uxor Roberti Le Sauvage et Hauwysia quæ fuit uxor Johannis Le Sauvage dotatæ sunt.

Derb'.

17. WILLIELMUS DE HAUVILL' alias HAWVILLE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Galfridus filius prædicti Willielmi de Hauvill' est propinquior hæres ejus; et dicunt quod est de ætate viginti quatuor annorum. Hoc dicunt super sacramentum suum.

Northumbr'.

[Vide Rot. Fin. 4 Edw. I. m. 16.]

18. WALTERUS DE BROMHILL' alias BROMILLE. Inq. p. m.

Habuit etiam tres filias hæredes; scilicet, Isabellam ætatis quindecim annorum; Sarram undecim annorum; Johannam octo annorum.

Devon'.

19. JOHANNES DE BURES. Inq. p. m.

Johannes de Bures, filius dicti Johannis, propinquior hæres ejus est, et de ætate viginti trium annorum et amplius. Surr'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 23.]

20. ROGERUS DE HACUNBY. Inq. p. m.

Robertus filius Willielmi, frater prædicti Rogeri de Hacunby, propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis eo quod habet quadraginta annos et amplius.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 28; et 9 Edw. I. m. 19.]

21. THOMAS ABELIN. Inq. p. m.

Nicholaus Abelin est propinquior hæres ejus, et ætate triginta annorum et amplius.

Cant'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 31 et m. 14; et 6 Edw. I. m. 2.]

22. WALTERUS LE BRUT alias BRET. Inq. p. m.

Prædictus Walterus habuit duas filias, videlicet, Aliciam et Annoram: et de Alicia processit Stephanus Le Bret; de Annora processit dominus Henricus Crok'. Et sunt prædicti Stephanus et Henricus hæredes dicti Walteri propinquiores et ætatis quadraginta annorum et amplius.

23. Robertus Ledet, defunctus. De terra quam idem Robertus tenuit de Ricardo de Tillebyr'; cujus terræ custodiam Rex concessit Constantiæ quæ fuit uxor dicti Ricardi in exhæredationem Guyschardi filii et hæredis prædicti Roberti Ledet.

Wychardus filius ejusdem Roberti propinquior hæres ejus est ætate viginti et sex annorum. Essex'.

24. Johanna filia Willielmi de Duston', [uxor Maugeri Le Vavasur alias Wavesur, defuncti.] Inq. p. m.

Maugerus Le Vavasur, filius prædictæ Johannæ est propinquior hæres ipsius Johannæ, et de ætate viginti sex annorum. Northampton'.

Quidam Maugerus filius Maugeri Le Wavasur est ejus propinquior hæres et ætatis triginta annorum et amplius: et terræ suæ quæ ei, nomine hæreditatis, accidere deberent post mortem Maugeri Le Wavesur patris sui, capiebantur in manum domini Regis eo quod dictus Maugerus pater prædicti Maugeri tenuit quoddam manerium in comitatu Northampton', Wyclive nomine, de hæreditate prædictæ Johannæ per legem Angliæ, de domino Rege in capite. Et quia dictum manerium ei accidit post mortem patris sui, omnes terræ quæ ei accidere deberent captæ fuerunt in manum domini Regis.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 23; et 8 Edw. I. m. 10.]

- 25. De anno 3º Edw. I. nº 90.
- 26. ALICIA GIFFARD ET EMMA FILIA EJUS, defunctæ, quæ mente sua alienatæ extiterunt, ut dicitur. De morte et hærede earum.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Alicia et Emma diem clauserunt extremum. \* \* Dicunt etiam quod Emma filia Hugonis de Wideworth' et præfatæ Emmæ propinquior hæres earum est, et quod est ætatis sexdecim annorum, et est sanæ mentis; et quod nupta est Roberto de Dineham. Devon'.

[Vide no 73. hoc anno; et ao 5 Edw. I. no 23 et no 26.]

27. MABILIA DE TORPEL. Inq. p. m.

Johannes de Cameys propinquior hæres est ipsius Mabiliæ, et est ætatis viginti septem annorum et amplius. Et hæres Rogeri de Mobray, de quo prædictæ terræ et tenementa tenentur in capite, est in warda et custodia domini Regis, cujus ratione dominus Rex inde habet custodiam. Cant'.

[ Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 23. |

28. WILLIELMUS DE REYNGNY alias RENYE alias REGNY. Inq. p. m.

Quis propinquior hæres ejus sit, dicunt [juratores] quod amitæ ejusdem Willielmi ex parte patris sui et hæredes earundem sunt propinquiores hæredes ejusdem Willielmi de Renye, sed nomina eorum ignorant, nec sciunt ætatem eorum quia non manent in comitatu Cumberland'.

Sunt hæredes dicti Willielmi de Regny, scilicet, Johanna uxor Roberti Grubbe [Crubbe?], Johanna uxor Johannis de Locumb' [Hugonis de Luckom' in Rot. Fin.], Alicia uxor Willielmi Le Pruz, Nicholaus de Walton', Elizabetha de Horsy, et omnes sunt plense ætatis.

[Vide ao 5 Edw. I. no 27; et Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 29.]

29. EMELINA COMITISSA ULTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Emelina uxor Mauricii filii Mauricii et filia Comitissæ prædictæ, et Alanus filius Rogeri La Zouche, qui Rogerus habuit in uxorem Elam filiam prædictæ Comitissæ et primogenitam, sunt hæredes prædictæ Emelinæ Comitissæ. Et quod prædictus Alanus est de ætate octo annorum. Et quod prædicta Emelina uxor Mauricii est de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

30. ROGERUS OLIVER, qui tenuit de Johanne de Maundevill'. Inq. p. m. Johannes Oliver filius supradicti Rogeri proximus hæres ejus est, et fuit de ætate sex annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi tertio. Wiltes'.

Item de custodia.

Rogerus Oliver quando pater ejus obiit fuit infra ætatem, et proximus ex parte matris suæ de eo habuit custodiam et non antecessores prædicti Johannis de Mandevile. Wiltes'.

- 31. RICARDUS DE ORREBY, nuper defunctus. De custodia terrarum et hæredis eius ad dominum Petrum de Arderne pertinente.
- 32. EUSTACHIUS DE WATFORD'. Inq. p. m.

Item dicunt [juratores] quod obiit seisitus de quinque virgatis terræ quas prius contulerat per feoffamentum Willielmo Le Broun et Alinæ uxori ejus, Johanni de Burneby et Sarræ uxori ejus, Willielmo de Parles et Johannæ uxori ejus, tribus hæredum suorum. \* \* \* Et dicunt quod Avelina, Sarra, Johanna et Elena sunt filiæ et hæredes prædicti Eustachii: et quod sunt de ætate triginta annorum et amplius; et quod prædicta Avelina est primogenita earum hæredum. \* Et Margeria quæ fuit uxor prædicti Eustachii plene dotata est. Northampton'.

[In dorso Brevis.]

Terræ et tenementa capta sunt in manum domini Regis et extenta inde facta, quæ dicit quod omnia tenementa de quibus obiit seisitus valent per annum 64l. 8s. 1d.; et quod ea omnia tenuit de domino Rege in capite per servitium unius militis et nihil de aliis; et quod quatuor filiæ suæ, Avelina, Sarra, Johanna et Elena sunt ejus

hæredes, et de ætate triginta annorum et amplius; et quod Avelina est primogenita et vidua, et Elena postnata et domicella, et Sarra maritata est Johanni de Burneby, et Johanna maritata est Willielmo de Parles; et quod in forma Brevis in præsentia Roberti filii Walteri et Willielmi de Turvill' militum partita est tota hæreditas in quatuor partes æquales.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 21.]

33. Agnes quæ fuit uxor Henrici de Candevre alias Candevore. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod dicta Agnes obiit sine hærede et quod nullum sciunt hæredem inde nisi dominum Regem. Wiltes'.

[Vide a° 7 Edw. I. n° 3.]

34. Johannes Paynel, nuper defunctus.

Johannes filius et hæres dicti Johannis Paynel, nuper defuncti, propinquior hæres ejus est. Et fuit ætate quatuordecim annorum ad festum Sancti Jacobi Apostoli anno regni Regis Edwardi tertio.

Katerina quæ fuit uxor ipsius Johannis Paynel defuncti dotem suam petit. Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 15.]

35. JOHANNES DE HARDRESHULL' alias HARDREDESHULL', nuper defunctus.

Quidam Willielmus filius prædicti Johannis est propinquior hæres ejusdem Johannis, et est ætatis quinque annorum. Johanna quæ fuit uxor prædicti Johannis dotata est. Warewic'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 1.]

36. Petrus Le Bastard', de Wymundewolde, nuper defunctus. De custodia terre et hæredis ejus.

Item dicunt [juratores] quod prædictæ terræ et tenementa valent per annum in onnibus exitibus triginta tres solidos et quatuor denarios, de quibus Emma quæ fuit uxor prædicti Petri Le Bastard' dotata est de tertia parte per præceptum domini Regis. Dicunt etiam quod quidam Johannes est filius et hæres præfati Petri Le Bastard': et est ætate undecim annorum. Sciendum est quod custodia prædicta cum maritagio vendita fuit prædictæ Emmæ et cuidam Magistro Willielmo de Shambrock' pro sex marcis et dimidio tempore domini Johannis de London' tunc eschaetoris citra Trentam.

37. Robertus Le Estraunge alias Extraneus, nuper defunctus. De feoffamento.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus Extraneus feoffavit Fulconem filium suum de manerio de Suttone Madok' cum pertinentiis antequam idem Robertus iter arripuit versus Terram Sanctam, habendo eidem Fulconi et hæredibus suis imperpetuum.

Salop'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 4 et m. 5; et 6 Edw. I. m. 26.]

38. Johannes Extraneus alias Le Estraunge. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Johannis propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti duorum annorum et dimidii. Isabella quæ fuit uæor Johannis filii Alani dotata est.

Johannes Le Estraunge, filius ejus primogenitus, est propinquior hæres ipsius et de ætate viginti trium annorum.

Dicunt etiam [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Johannes nihil tenuit in comitatu Gloucestr' nisi tenementum supradictum quod tenuit in capite de domino Rege per baroniam in proparte cum hæredibus de Arundel. Et quod idem Johannes et tres participes sui tenuerunt quartam partem omnium terrarum, tenementorum et feodorum quæ fuerunt Comitis de Arundel; sed nesciunt quantum servitii pertinet ad propartem ipsius Johannis in Caumpeden'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 25.]

‡ 39. Johannes de La Mare. Inq. p. m.

Idem Johannes habuit quendam filium suum primogenitum qui vocabatur J. de La Mare, qui habuit uxorem de qua procreavit quendam filium suum, nomine Johannem de La Mare, qui est ætatis quindecim annorum et propinquior hæres est prædicti Johannis de La Mare defuncti.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 3; et 6 Edw. I. m. 13.]

40. RADULPHUS LE FAUCONER, nuper defunctus. De custodia terræ et hæredis.

Dicunt etiam [juratores] quod Matilda et Johanna filiæ Radulphi Le
Fauconer sunt propinquiores hæredes dicti Radulphi, et quod Matilda
est duodecim annorum, et quod Johanna est duorum annorum et dimidii. Clementia quæ fuit uxor dicti Radulphi dotata est.

Lincoln'.

[Vide ao 1 Edw. I. no 46; et Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 23.]

41. WILLIELMUS BARDOLF alias BARDULF senior. Inq. p. m.

Willielmus Bardolf, filius prædicti Willielmi defuncti, propinquior hæres ejus est et legitimæ ætatis triginta annorum. Leicestr'.

Willielmus filius prædicti Willielmi Bardulf est propinquior hæres ejusdem Willielmi Bardulf, et est ætatis quadraginta quinque annorum et amplius. Norfolc'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 29.]

† 42. ISABELLA QUÆ FUIT UXOR REGINALDI GACELIN, defuncta.

Dicunt [jurati] per eorum sacramentum quod erunt quatuordecim anni elapsi ad Pentecosten quod prædicta Isabella moriebatur proximo venturam. Item dicunt quod dominus Johannes de Tudemersse post obitum prædictæ Isabellæ habuit et tenuit tenementum per tres annos post Bellum de Lewes. Item dicunt quod Galfridus Gacelin habuit et tenuit prædictum tenementum et omnes exitus habuit per undecim annos sequentes, usque ad diem Mercurii proxima post festum Sancti Andreæ Apostoli. Item dicunt quod dominus Radulphus de Sandewyco venit ex parte domini Regis die Mercurii proxima

post festum Sancti Andreæ Apostoli et exitus manerii cepit et habuit ad opus domini Regis usque ad Octabas Purificationis anno regni Regis Edwardi quarto, et adhuc seisinam tenet una cum eschaetore de comitatu Surr'. \* \* Domina Elisa de Lucas habet tertium denarium et tertiam partem manerii nomine dotis per Reymundum de Lukes. \* Item dicunt quod Galfridus Gacelin ducebat quendem puerum, et dicebat quod fuit filius prædictæ Isabellæ, sed duodecim jurati nescierunt quod aliquem puerum peperit in comitatu 'Angliæ'. Et si ita approbetur quod prædicta Isabella filium non habuit nec alibi peperit, tunc credimus Arnaldum de Clarak hæredem propinquiorem esse, et ætate triginta annorum et amplius.

43. RICARDUS DE HENREDE alias HANERED alias HANRADE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [inquisitores] quod Willielmus de Hanrade, filius dicti Ricardi, est propinquior hæres ejus, et quod est ætatis . . . . . et quatuor annorum. Oxon'.

Willielmus de Hanered est propinquior hæres ejusdem Ricardi, et est ætatis viginti quinque annorum. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 1; et 4 Edw. I. m. 31.]

44. RICARDUS BASSET, DE WELEDON'. Inq. p. m.

Radulphus Basset, filius prædicti Ricardi Basset', propinquior hæres ejus est, et de ætate triginta duorum annorum et amplius.

Northampton'.

[Vide Rot Fin., 4 Edw. I. m. 14.]

45. THOMAS DE AUDEHAM alias Aldeham alias Waudeham. Inq. p. m. [Isabella quæ fuit uxor ejus superstes est.]

Dicunt etiam [juratores] quod Baldewinus filius ejusdem Thomse et Isabellse est hæres ipsorum, ætate sexdecim annorum. Dicunt etiam quod præfata Isabella non habet aliquam terram de dono Radulphi de La Haye primi viri sui, nec feoffata fuit de aliquibus terris et tenementis cum præfato Thoma in prædicto comitatu, quia omnes terras et tenementa quas prædictus Thomas habuit sunt de hæreditate ipsius Isabellæ in prædicto comitatu. Somerset'.

Requisiti [juratores] quis propinquior hæres ejus sit et cujus ætatis, dicunt quod de prædicto feodo militari quidam Baldewinus filius prædicti Thomæ, qui est ætate sexdecim annorum et dimidii: et de socagio idem Baldewinus et quidam frater ejus, Willielmus nomine, qui est ætate quatuordecim annorum. Requisiti etiam si quas terras et tenementa idem Thomas tenuit de hæreditate et de dote Isabellæ quondam uxoris suæ, dicunt quod nullas terras tenuit nec de hæreditate nec de dote prædictæ Isabellæ in prædicto comitatu.

Cent?

Quidam Baldewinus filius ejus primogenitus est propinquior hæres ejus, et de ætate quindecim annorum. Northampton'.

Thomas de Waudeham nullas terras habuit nec tenementa in feodo nec hæreditate nec de emptione in comitatu Gloverniæ, sed tenuit in Oxindon triginta libratas terræ de dote Isabellæ de La Haye uxoris suæ, de dote primi viri sui Radulphi de La Haye de hæreditate Johannis de La Haye: \* \* et nesciunt [juratores] quis est hæres prædicti Thomæ proximus, nec cujus etatis est.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 31; et 13 Edw. I. m. 2.]

46. ROBERTUS DE BRIWES alias BRYUS alias BRIWYS alias BRUS. Inq. p. m. Dominus Johannes de Bryus, miles, filius prædicti Roberti, est ejus propinquior hæres, et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 8; et 5 Edw. I. m. 15.]

47. JOHANNES FILIUS JOHANNIS. Inq. p. m.

· Ricardus frater ipsius Johannis propinquior hæres ejus est, et est ætate viginti et septem annorum et plus. Essex'.

Ricardus filius Johannis, frater prædicti Johannis, propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

Northampton'.

Ricardus filius Johannis fuit frater domini Johannis filii Johannis et proximus hæres ejus est, et est de ætate triginta annorum. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 31; et 6 Edw. I. m. 18.]

48. JOHANNES DE MAUNDEVILL' alias MANDEVILL' [FILIUS GALFRIDI DE MAUNDEVILL']. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Johannis de Mandevill' est propinquior hæres dicti Johannis de Maundevill, et fuit ætate septendecim annorum ad festum Sancti Andreæ Apostoli hoc anno [4°].

Johannes filius Johannis de Maundevill' propinquior hæres ejus est, et est ætatis quindecim annorum.

Johannes de Maundevill', filius prædicti Johannis, propinquior hæres est ejusdem Johannis, et de ætate decem et octo annorum.

Clementia qua fuit uxor dicti Johannis defuncti petit dotem.

Ex parte Johannæ filiæ Johannis de Maundevill', qui de nobis tenuit in capite per baroniam, nobis est ostensum quod cum manerium de Sutton' cum pertinentiis datum fuisset prædicto Johanni patri suo in liberum maritagium cum Agnete matre ejusdem Johannæ, tenendum sibi et hæredibus suis de corpore ipsius Agnetis exeuntibus, et idem Johannes post mortem dictæ Agnetis, de qua dictam Johannam filiam unicam et hæredem ipsius Agnetis procreavit, aliam sibi uxorem copulaverit, de qua filios et hæredes suos suscitavit; exchaetores nostri, credentes dictum manerium fuisse de hæreditate dicti Johannis, illud nuper post mortem ejusdem Johannis, simul cum aliis terris quæ fuerunt de hereditate sua propria, in manum nostram ceperunt in ipsius Johannæ damnum non modicum et gravamen.

Dicunt [jurati] quod Galfridus de Maundevil' dedit cuidam Dru de Barantyn dictum manerium de Sutton', ad ipsum Galfridum acquietandum de Judæismo. Postea dictus Dru dedit dictum manerium Johanni de Maundevile, filio dicti Galfridi de Maundevil', in liberum maritagium cum Agnete filia sua, tenendum sibi et hæredibus suis de corpore ipsius Agnetis exeuntibus. Et dicunt quod dicta Johanna filia dictorum Johannis et Agnetis est propinquior hæres ejusdem Agnetis. Wiltes'.

[Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 495.]

49. Domina Johanna de Stutevill'. Inq. p. m.

Dominus Baldewinus de Wake, filius dictæ dominæ Johannæ, est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis et ultra. Cumberland'.

Baldewinus Wake propinquior hæres ejus est, et est ætatis triginta octo annorum. Nicholaus Wake tenuit de eadem Johanna. Ebor'. [Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 21.]

50. HENRICUS DE AUDIDELEGH' alias AUDITHEL' alias Aldidelegh' alias Aldithel'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus de Audedeleg', frater prædicti Henrici de Audedeleg', propinquior hæres ejus est. Dicunt etiam quod prædictus Willielmus fuit die Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi tertio viginti et unius anni et amplius.

Stafford'.

Dicunt [juratores] quod Matilda quæ fuit uxor Jacobi de Auditheleg', fratris dicti Henrici, obiit per octo dies et amplius post mortem dicti Henrici, et habuit in dotem tertiam partem manerii de Forde.

\* Item dicunt quod Willielmus de Auditheleg', frater prædicti Henrici de Audithel', propinquior hæres ejus est. Dicunt etiam quod prædictus Willielmus fuit die Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi tertio viginti duorum annorum et amplius. Salop'.

Lucia [" Dulcia" in Rot. Fin.] quæ fuit uxor prædicti Henrici dotanda est.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 13.]

51. NICHOLAUS DE ALNETO alias LAUNEYE, defunctus. De terris suis in manum Regis capiendis. Item, de custodia et maritagio filiarum et hæredum ejus.

Prefatus Nicholaus diem clausit extremum die Sancti Georgii anno regni domini Regis Edwardi secundo, et tenuit quoddam tenementum in villa de Bergholt'; \* unde Johanna quæ fuit uxor dicti Nicholai de Alneto omnes exitus percepit de dicto tenemento hucusque provenientes. Suffolc'.

Duæ filiæ Nicholai de Alneto, videlicet, Johanna et Isabella, inventæ erant in custodia Johannæ quondam uxoris dicti Nicholai et attachiatæ sunt per corpora salvo ducendæ coram domino Rege ad instans parliamentum. Et prædicta Johanna relicta dicti Nicholai detentrix erat dictarum filiarum. Sciendum est etiam quod duæ aliæ filiæ dicti Nicholai adhuc restant in custodia dictæ Johannæ matris earum, videlicet, Agnes et Catherina.

Suffolc'

- 52. JOHANNES MANSEL alias MAUNSELL. Extenta terrarum et tenementorum quæ fuerunt dicti Johannis et quæ Ihomas de London' tenet ex dimissione Johannis filii Roberti Le Sauvage.
- 53. WILLIELMUS DE ARDERNE, defunctus. Extenta terrarum; quia certis de causis contingentibus fratrem et hæredem Willielmi de Arderne nuper defuncti, qui de Rogero de Mubray defuncto tenuit in capite et cujus terræ sunt in custodia Regis ratione hæredum ipsius Rogeri infra ætatem existentium, certiorari Rex vult super vero valore terrarum de quibus idem Willielmus fuit seisitus.

  [Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 13; et 7 Edw. I. m. 13.]
- 54. WILLIELMUS DE BLUNVILL'. Extenta terrarum et tenementorum suorum.
- 55. HENRICUS LE PETIT ET STEPHANUS GYD, utlagati. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 56. RICARDUS DE ERREBY alias ORREBY. De custodia terrarum &. quæ fuerunt dicti Ricardi.
  - Dicunt [jurati] per suum sacramentum quod custodia terrarum et tenementorum quæ fuerunt Ricardi de Orreby in manerio de Nortclif' de jure pertinere debet Edmundo Phiton' [alias Fyton'], et hac ratione quia quidam Galfridus dictus Waleys, qui terram de Nortcliff vendidit dicto Ricardo de Orreby, fuit in custodia Ricardi Phyton' avi dicti Edmundi, ratione dictæ terræ de Nortclif'.

    Dicunt etiam iidem prædicti jurati quod Thomas filius prædicti Ricardi de Orreby propinquior hæres est, et est de ætate tredecim annorum.
- 57. De anno 1º Edw. 1. nº 64.
- 58. ALANUS DE KYNTORP' alias KYNTHORP', defunctus. De custodia cujusdam terræ ad Asciliam Moraunt pertinents, usque ad legitimam cetatem hæredis præfati Alani.

  [Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 17.]
- 59. ROBERTUS BROUN alias BRUN, DE FOWEHOPE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 60. WILLIELMUS MOTECAM alias MOTECHAM. Extenta terrarum, de assensu ipsius Willielmi.
- 61. JOHANNA QUE FUIT UXOR ALEXANDRI DE OXETON' alias OKESTON' defuncti. De maneriis, &c., de quibus ipsa Johanna conjunctim feoffata fuit cum eodem Alexandro.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 12.]

- 62. MATILDA FILIA PETRI DE LINCOLN'. De terra quam ipsa sine licentia Regis alienavit quinque annis elapsis Ricardo Daumper. Dicta Matilda, Margeria et Beatrix filias et haredes sunt Petri de Lincoln'.
- 63. ROGERUS CODAGH, defunctus. De terra quam Johanni de Lacu vendidit per unum annum et plus ante perpetrationem transgressionum ob quas idem Rogerus utlagatus fuit et imprisonatus in prisona de Bruges North', in qua obiit.

- 64. HENRICUS DE DYLEWYS alias DYLEWYSSHE alias DELUWYZ, utlagatus.

  De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 65. Robertus Paynel et Eva uxor ejus. De servitiis, consuetudinibus, &c., quæ iidem Robertus et Eva a tenentibus suis exigunt. Quondam quidam Hugo Bardolf tenementa sua in Hornlegh et Horton, una cum servitiis, &c., vendidit Roberto de Lexinton', et postea idem Robertus dicta tenementa Johanni de Lexinton' dedit, tempore Henrici Regis, qui dicta servitia &c. recepit toto tempore vitæ suæ; et post decessum dicti Johannis, Henricus de Lexinton' hæres ejus, Episcopus Lincoln', dicta servitia, &c., per totam vitam suam recepit; et post decessum dicti Henrici, quidam Willielmus de Sutton' alias Sotton', nepos suus et hæres, dicta servitia, &c., per totam vitam suam recepit; et post decessum dicti Willielmi, Robertus de Sotton' filius et hæres suus dotavit Evam, quondam uxorem dicti Willielmi de Sotton' patris sui, quæ nunc est uxor Roberti Paynel, de prædictis tenementis, servitiis, &c.
- 66. RICARDUS DE TILLEBIRY; nuper defunctus. De tenura. [Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 20.]
- 67. ROBERTUS DE FERRARIIS COMES DERB'. De terris, &c., de perquisitis dicti Roberti et Willielmi de Ferrariis quondam Comitis Derb', avi Roberti de Ferrariis nunc Comitis.
- 67. Item, Inquisitio de toftis et terra quæ Henricus Morel et Sibilla uxor ejus exigunt versus dominum Regem.
  - Quidam Henricus de Cruce de Esseburnum totum prædictum tenementum tenuit, quousque Robertus de Ferariis Comes Derb' prædictum Henricum contra voluntatem suam ejecit et adduxit dictum Henricum ad domum suam, scilicet, dicti Comitis in Esseburnum, et ibidem sustinuit dictum Henricum per unum annum et dimidium, inveniendo eidem Henrico per ebdomodam 2s. et unam robam per annum: et postea ad petitionem dicti Henrici et amicorum suorum stetit in custodia Nicholai de Mertinton' consanguinei sui per dimidium annum et per eandem sustentationem dicti Comitis. Item dicunt [juratores] quod prædictus Henricus habuit unum filium et hæredem, nomine Robertum, qui, vivente patre suo, quietum clamavit prædicto Comiti totum jus quod habuit vel habere potuit in toto prædicto tenemento pro sexaginta marcis argenti.
- 68. Johannes Le Despenser, defunctus. De manerio de Ernesby quod est in manu Regis ratione hæredis ipsius Johannis infra ætatem existentis.
- 69. Edmundus de Alemannia Comes Cornublæ et Bratrix Regina Alemanniæ, quæ fuit uxor Ricardi quondam Regis Alemanniæ. Extentæ maneriorum, &c.
- 70. BARTHOLOMÆUS DE AVILERS alias AVELERS, pro WALTERO DE SHELFHANGRE.

  Inq. ad q. d. Dictus Bartholomæus messuagia et terras tenet de
  domino Rege per serjantiam talem, videlicet, quod erit constabularius peditum Norfolc' et Suffolc' quando dominus Rex ibit cum
  exercitu in Walliam.

- 71. Johannes filius Alani, de Arundell', defunctus. Extenta terrarum.
- 72. HENRICUS DE ERLEGH', nuper defunctus. Extenta manerii quod est in custodia Regis ratione hæredis ejusdem Henrici infra ætatem existentis.
- 73. EMMA EILIA ET HÆRES WALTERI GIFFARD, quæ compos mentis suæ non extiterat.

De custodia terræ et hæredis dictæ Emmæ et maritagio ejusdem hæredis.

Dicunt ]juratores] per sacramentum suum quod prædicta Emma tenuit de prædicta Comitissa [Isabella de Fortibus Comitissa Albemarliæ] quindecim feoda militum in comitatu Devon'; \* \* et quod custodia terrarum prædictarum ad dictam Comitissam pertinet. Et quod quædam Emma filia ejusdem Emmæ est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis decem annorum ultimo die Martii proximo præterito. Et quod maritagium prædictæ Emmæ pertinet ad dominum Regem ratione custodiæ hæredis Johannis de Maundevile in manu Regis existentis eo quod Hugo de Wydewurthe, pater dictæ Emmæ cujus hæres ipsa est, tenuit inmediate de Johanne de Maundevile manerium de Levistelegh' in comitatu prædicto per servitium militare.

[Vide nº 26. hoc anno; et aº 5 Edw. I. nº 23 et nº 26.]

74. WILLIELMUS LOVEL. De alienatione.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus Lovel nunquam feloniam fecit per quam dominus Henricus Rex, pater domini Regis nunc, dedit Aungero Lovel ad vitam ejusdem Aungeri [defuncti] tertiam partem villæ de Drayton'; sed quod quidam Willielmus filius Osberti Lovel terram illam tenuit de feodo Ricardi Basset, et tenuit de Roberto de Burnebu tanquam medius inter ipsum et præfatum Ricardum: \* \* qui quidem Willielmus feoffavit Johannem filium Roberti de Burnebu et Willielmum de Bruninghurst de tertia parte manerii prædicti.

[?Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 37.]

- 75. NICHOLAUS DOGE. De Aldermannia in civitate Cantuar' de qua Magister Hamo Doge, nuper defunctus, prædictum Nicholaum feoffavit per sex dies ante mortem ipsius Hamonis.
- 76. HENRICUS DE PYNKENY, nuper defunctus. De custodia manerii, et de dote Christianæ quæ fuit uxor Roberti de Pynkeny. Item, de warda castro de Windesor' debita.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Henricus de Pynkny defunctus, qui de domino Rege tenuit in capite, dimisit Thomæ de Arderne custodiam manerii de Stanes quod Thomas de Pynkeny defunctus tenuit de præfato Henrico; et quod prædictus Henricus dimisit ei dotem Christianæ quæ fuit uxor Roberti de Pynkeny in Stanes cum acciderit usque ad ætatem hæredis ejusdem Thomæ de Pynkeny. \* Et dicunt quod dos prædicta per mortem ejusdem Christianæ ad manus ipsius Thomæ de Arderne aliquandiu devenit.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 15.]

77. MARGERIA DE HARECURT FILIA ET UNA HEREDUM WILLIELMI DE HARECURT. De custodia terrarum et maritagio hæredis Henrici Le Forcer quondam tenentis sui.

Ricardus de Harecourt, avus Margeriæ de Harecourt de qua fit mentio in Brevi, habuit maritagium Henrici Le Forcer ratione tenementi quod Willielmus Le Forcer, pater prædicti Henrici cujus hæres ipse fuit, tenuit de prædicto Ricardo de Harecourt, et prædictum maritagium vendidit Nicholao Le Forcer avunculo prædicti Henrici.

Salop'

- 78. RADULPHUS DE COGGESHALE, pro ABBATE ET CONVENTU DE COGGESHALE.

  Inq. ad q. d. De 60 acris terræ in Markeshale quas Herbertus de

  Markeshale dedit Radulpho de Coggeshale anno regni Regis

  Henrici 54°.
  - Alanus de Markeshale, filius et hæres prædicti Herberti, tenet adhuc de eodem tenemento in Markeshale decem libratas terræ.

[Vide ao 2 Edw. I. no 29.]

- 79. Robertus filius et hæres Galfridi de Shardelowe, qui est in custodia Regis ratione Archiepiscopatus Dublin', sede vacante. Extenta terrarum.
  - Item dicunt [juratores] quod dictus Robertus fuit ætatis trium annorum tribus septimanis elapsis ante festum Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi quarto. Item dicunt quod maritagium dicti Roberti valet decem libras et non plus, ut asserunt, eo quod est unicus filius patris sui.
- 1 80. De manerio de Weston', &c.
  - 81. Extenta manerii.
- ‡ 82. Thomas filius Nicholai de Westhorp' juxta Boleby et Alicia uxor ejus, et Johannes filius Willielmi de Boleby. De clamio hæreditatis.
  - Quidam Asty tenuit tres bovatas terræ in villa de Boleby in comitatu Lincoln', et genuit de quadam Beatrice quatuor filios, scilicet, Galfridum, Radulphum, Adam et Godfridum. Post obitum dicti Astv dotata fuit Beatrix uxor sua de una bovata; et Galfridus filius suus primogenitus habuit duas bovatas. Postea venit eadem Beatrix una cum Godfrido filio suo juniore et alienavit illam bovatam quam tenuit in dote cuidam Andrese de Muston', et ille Andreas vendidit illam bovatam Adæ filio Asty tertio genito, et ille Adam vendidit medietatem illius bovatæ Radulpho filio Asty fratri suo. Et de istis duobus fratribus, scilicet, Ada et Radulpho, exierunt duæ filiæ, de quibus Thomas filius Nicholai de Westhorp' juxta Boleby desponsavit unam, scilicet, Aliciam nomine, et habuit cum ea unam medietatem illius bovatæ: et postea venit alia soror et vendidit ipsi Thomæ aliam medietatem. Ita quod dictus Thomas et Alicia uxor ejus tenent illam bovatam terræ, exceptis tribus acris, una cum uno messuagio pertinente in Boleby et Westhorp.' Et modo venit quidam Johannes filius Willielmi de Boleby et petit dictum messuagium et dictam bovatam terræ, exceptis tribus acris prædictis, versus prædictos Thomam et Aliciam, quia dictus Galfridus filius primo-

genitus genuit quendam Willielmum, et ille Willielmus genuit Johannem qui nunc petit. Et petit inde Breve de Ingressu si fieri possit sine mentione graduum; sin autem petit Breve de Recto.

Lincoln'.

- † 83. De his qui rebelles et inimici tempore turbationis habitæ in regno Angliæ fuerunt contra partem domini Regis Henrici vel filii sui primogeniti Regis nunc et partem Comitis Leicestr' foventes vel promoventes; et de eorum terris, &c.
  - SIMON WYOLF, defunctue; NICHOLAUS DE CRYOLL, defunctue; THOMAS DE HEGHAM; JOHANNES DE CLACKESFELD'; WALTERUS DE CRANFORD'; MARTINUS DE TUNSTALL'; GALFRIDUS DE WYCHELING', clericus; Adam de Riddenn'; Bertramus de Criel, de familia Henrici de Monteforti; Robertus de Crevequer; Johannes filius Adæ de Someri; Johannes de Cumbe, de familia Johannis de la Hay; NICHOLAUS DE HAUTLO, (cujus terram Ricardus filius ejus modo tenet); WALTERUS DE LECTON'; ISAAC DE WYLMYNTON'; ROBERTUS DE GOTELY; ROGERUS DE TILMANNESTON'; STEPHANUS SOUDAN, (cujus terras Hugo filius et hæres ejus nunc tenet); ROBERTUS DE HARDRES, (cujus terram Robertus filius et hæres ejus nunc tenet); HENRICUS DE BERHAM, (cujus terram Willielmus de Apelton' tenet nomine custodiæ hæredis dicti Henrici); RICARDUS DE BERHAM; WALTERUS DE SWYNESFORD, (cujus terram Henricus de Swynesford nunc tenet); WALTERUS DE RIPPLE; HENRICUS DE SCHORN'; JOHANNES DE BELHAM, monachus; GUYDO BRUSSEL; LAURENTIUS DE SHAUEKUNTEWELLE; REGINALDUS VICECOMES; ROGERUS QUINTYN; ANSELMUS DE RIPPLE; HENRICUS DE MAN-NESTON'; SIMON LE PRUDE; WALTERUS LE CLERK; COMES OXONIÆ; THOMAS DE SANDWYCO, de familia Comitis Leicestr'; TURGIS DE GODWYNESTON'; RADULPHUS PEROT; DOMINUS RADULPHUS PEROT; RADULPHUS KAKET; HENRICUS PEROT; THOMAS DE MOLANDE, defunctus, (cujus terram hæredes sui nunc tenent); SAMPSON DE Moles, defunctus, (cujus terram hæredes sui nunc tenent); Alanus DE CROWETHORNE; STEPHANUS SODAN, defunctus, (cujus terram hæredes sui nunc tenent); Henricus de Cramanville; Radulphus DE OTERINGEDENE; MATHÆUS DE HESTINGE; HENRICUS DE PE-VENESSE, (cujus terram Philippus de Pevenesse filius et hæres ejus nunc tenet); WILLIELMUS DE GERSTONE; RICARDUS DE GREY; BARTHOLOMÆUS DE WOTERINGBER'; JOHANNES DE PECHAM; MICHAELIS DE LENHAM; JOHANNES DE LA HAIE; RICARDUS DE CNOLLE, (cujus terram Sarra de Cnolle tenet nomine wardæ); ROBERTUS DE CUMDENNE; WILLIELMUS MELKERE, DE STOKE, (cuius terram hæredes sui nunc tenent); GALFRIDUS RECTOR ECCLESIÆ DE WYCHELINGE.
  - 84. Extentæ maneriorum, &c.
  - 85. ROGERUS LE BYGOD alias BIGOT, COMES NORFOLC'.

    De secta ad curiam de Thorneton in Pykeringlithe, &c.
  - 86. De reparatione pontis Roffensis ultra aquam de Medeway.

- 87. Johannes de Sancto Johanne et antecessores sui, domini de Basinge.

  De tumberello, pillorio et furcis.
- 88. De dote in manerio de Hawardyn.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod recolunt de Leuca quæ fuit uxor domini Roberti de Monte Alto nigri, Matilda quæ fuit uxor domini Rogeri de Monte Alto senioris, et Cecilia quæ fuit uxor domini Rogeri de Monte Alto junioris, dominabus honoris de Hawirdyn, et quod nulla ipsarum dominarum unquam dotata fuit de honore nec de terris manerii de Hawirdyn nec inde dotari consuevit. Cestr'.
- 89. ABBAS ET CONVENTUS DE DERNHAL'. De antiquis metis et bundis bosci.
- 90. Inquisitiones captæ in diversis comitatibus super valore theolonei hominum et tenentium Cantuar' Archiepiscopi et Prioris et Conventus Cantuar', et omnium aliorum in terris prædictorum Archiepiscopi & Prioris & Conventus conversantium, et ad quæcunque mercatavel nundinas Johannis de Warenna Comitis Surr' venientium.
- 91. Henricus de Longo Campo, defunctus. De messuagiis et terris de quibus feoffarit Abbatem de Swynesheved circa festum Assumptionis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi secundo: idem Henricus obiit ad festum Sancti Andreæ Apostoli proximum sequens. Walterus de Pedewardyn custodiam hæredis ipsius Henrici habet.
- 92. NICHOLAUS DE CRAUFORD, RECTOR ECCLESIÆ DE GILLINGEHAM. De decimis.
- 93. TENENTES ABBATIS DE HALES OWEYN. De servitiis et consustudinibus, &c.
- · 94. De anno 56º Hen. III. nº 66.
  - 95. CIVES WINTON'. Inq. ad q. d.
  - 96. Homines et Sokemanni Regis de Odiham. De communa pasturæ.
  - 97. ABBAS ET CONVENTUS DE DERNEHALE. De duobus placeis pasturæ ad abbatiam suam de novo construendam.
  - 98. DECANUS DE WULVERENEHAMPTON'. De domibus pertinentibus ad præbendam quam Egidius de Erdinton' quondam decanus capellæ de Wulvernehampton' Henrico de Erdinton' nepoti suo dedit.
  - 99. HENRICUS LE SAUVAGE. Inq. p. m.?
    - Henricus filius dicti Henrici est ejus propinquior hæres, ætatis septem annorum ad festum Sancti Laurentii anno regni Regis Edwardi quarto. [Hibern'?]

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 27.]

- 100. ELIAS LE WALEYS ET HENRICUS BARBEDOR, defuncti. Extenta terrarum quas de Archiepiscopatu Dublin' vacante tenuerunt in capite, et quarum custodiam Rex dedit Magistro Thoma de Cheddeworth' usque ad atatem haredum dictorum Elia et Henrici, salvo Regimaritagio eorundem haredum.
  - Dicunt etiam [jurati] quod Johannes filius et hæres prædicti Eliæ est ætatis novem annorum citra festum Assumptionis Beatæ Mariæ

anno prædicto [5°]. Dicunt etiam quod maritagium ejusdem Johannis valet centum solidos. \* Dicunt etiam quod Hugo filius et hæres dicti Henrici est ætatis novem annorum anno supradicto. Uxor dicti Eliæ et mater et uxor dicti Henrici dotatæ sunt. Hibern'.

- 101. RICARDUS DE MONTFICHET ET RICARDUS DE PLAICIIS defuncti, ET ROBERTUS FILIUS WALTERI. De seisina.
  - Dicunt [juratores] quod Ricardus de Montfichet non fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de situ Turris qui dicitur Montfichet in civitate London' die quo obiit; nec etiam Ricardus de Plaiciis nepos et unus hæredum ipsius Ricardi de Montfichet, post mortem ipsius, fuit seisitus de situ illo de proparte ipsum contingente de hæreditate dicti Ricardi de Muntfichet die quo obiit: ita quod ratione alicujus seisinæ quam ipse Ricardus de Plaiciis inde habuit die mortis suæ, possit aut debeat aliquis hæres ipsius Ricardi de Plaiciis jus aliquod in situ prædicto vendicare: sed quod situs turris ejusdem fuit Roberti filii Walteri et antecessorum suorum die mortis prædictorum Ricardi et Ricardi.
- 102. Extenta manerii de Melkesham.
- 103. JOHANNES PAYNEL, nuper defunctus. Extenta terrarum, &c. ut Katherinæ . . . . . . [quæ fuit uxor dicti Johannis] dos sua assignetur.
  - Ad hoc quod dicitur quis propinquior hæres est, dicunt [juratores] quod Johannes Paynell' filius et hæres prædicti Johannis Paynell', et est ætatis quatuordecim annorum. Domina Lætitia de Kaanes et domina Johanna Paynell' dotatæ sunt.

    Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 15.]

- 104. De venella contigua muro clausi Fratrum Minorum Nottingham obstruenda. Inq. ad q. d.
- 105. MAGISTER NICHOLAUS DE MERLEBERG'. Inq. ad q. d.
- 106. MAGISTER SIMON CANCELLARIUS SARUM. De placitis forestæ coram Justiciariis itinerantibus.
- 107. GALFRIDUS DE HAKETHORNE. Extenta terrarum, de assensu ipsius Galfridi.
- 108. NICHOLAUS FILIUS ET HÆRES NICHOLAI DE HAVERESHAM, defunctus.

  De custodia dicti Nicholai et de dote Emmæ matris suæ.
  - Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod Nicholaus filius et hæres Nicholai de Haveresham fuit plenæ ætatis quando Nicholaus pater ejus obiit, et nunquam fuit in custodia domini Henrici Regis; et quod prædicta Emma dotata fuit per dictum Nicholaum filium suum.

    Wiltes'.
- 109. ROBERTUS NIGER OCULUS, pro felonia suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- 110. De anno 1º Edw. I. nº 65.
- \*111. De tribus ecclesiis propinquioribus villæ de Grimesby ad Regis donationem spectantibus, viz., Schartho, Bradelee, et Parva Cotes.
- •112. HENRICUS LE WALEYS, DE ULTON'. [Breve tantum de Diem clausit extremum.]

## 5° Edw. I.

1. RADULPHUS DE CAMEYS alias CAMAYS alias CAMOYS alias KAMEYS.

Inq. p. m.

Johannes de Camoys propinquior hæres ejus est, et ætate viginti quinque annorum et amplius.

Johannes filius dicti Radulphi propinquior hæres ejus est, et ætatis triginta annorum et amplius. Norfolc'.

Johannes de Kameys propinquior hæres ejus est, et est de viginti et sex annis et amplius.

Cantebr'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 18 et m. 23?]

2. WILLIELMUS BOYDEL, [in Brevi "Johannes filius Willielmi Boydel,"] defunctus.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus de Boydel tenuit de domino Rege in capite die quo obiit quatuor feoda militum et dimidium. \* Item dicunt quod Johannes filius ejus primogenitus propinquior hæres ejus est, et quod fuit de ætate viginti unius annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ, scilicet, anno regni Regis Edwardi quinto. Cestr.

3. HERVICUS alias HERVEUS DE BORHAM. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Herveus nascebatur in comitatu Essex', et quod de ejus parentala nihil sciunt, nec de præfati Hervei hæredibus nec de eorum ætate.

Dicunt [juratores] quod præfatus Herveus habuit tres amitas, videlicet, Hawisiam, Matildam et Sabinam; unde Hawisia habuit unam filiam, nomine Julianam, et ipsa Juliana habuit duas filias, videlicet, Julianam et Avelinam quæ modo petunt; Matilda habuit unum filium, nomine Rogerum, et idem Rogerus habuit unum filium, nomine Johannem; Sabina habuit duas filias, videlicet, Roesiam et Sibillam. Item dicunt quod Juliana senior et Avelina junior filiæ prædictæ Julianæ, et Johannes filius prædicti Rogeri, et Roesia et Sibilla filiæ prædictæ Sabinæ sunt proximiores hæredes præfati Hervei et plenæ ætatis.

Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Herveus de Borham tenuit quoddam messuagium in Badington' die quo obiit ex traditione domini Roberti Burnell', ratione minoris ætatis Willielmi de Haneworth' in custodia ejusdem domini Roberti existentis: \* \* et quod dictus Herveus in partibus nascebatur longinquis, ideo de ejus hæredibus et eorum ætate nihil sciunt. Dicunt etiam quod illud messuagium ad Willielmum de Haneworth' filium et hæredem Rogeri

de Haneworth' propinquiorem de jure debet pertinere, eo quod dóminus Radulphus Cameys illud messuagium nuper vendidit prædicto Rogero de Haneworth' et hæredibus suis, reddendo sibi unam libram piperis per annum pro omnibus servitiis. Et quod idem Rogerus prædictum messuagium vendidit cuidam Adæ de Cestreton' bastardo, qui de dicto messuagio obiit seisitus, cujus occasione illud messuagium ad Willielmum de Haneworth' tanquam ad filium et hæredem prædicti Rogeri propinquiorem ut eschaeta de jure debet pertinere.

Northampton'.

## [ Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 15.]

- 3. Item, Inquisitio de terris, &c., de quibus Jollanus de Cokeham, avunculus Laurentii Hardell', feoffasset Hervicum de Borham ad vitam ipsius Hervici; et de hærede præfati Jollani.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Jollanus de Cokham dimisit Herveo de Borham unum messuagium cum centum acris terræ, \* \* ad terminum vitæ præfati Hervei : ita quod post ejusdem Hervei decessum prædictæ terræ et tenementa præfato Jollano et hæredibus suis integre reverterentur. \* \* Et quod Laurentius Hardel est ejus hæres propinquior et ætatis viginti sex annorum.
  - Ostensum est per transcriptum chartæ quam Jollanus de Cokeham fecit Herveo de Borham, præcentori Hereford', anno 56 Hen. III., quod idem Jollanus prædictas terras, &c., habuit ex dono et concessione Idoneæ de Cokeham, matris suæ, tanquam filius et hæres suus de terris et tenementis quæ habuit in proparte sua de hæreditate Johannis Renger fratris sui.
- 4. GILBERTUS DE BERNEVAL. Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod prædictus Gilbertus habuit duas filias, scilicet,
    Albredam et Ceciliam. Et quod Gilbertus de Cundy filius prædictæ
    Albredæ, qui fuit ætatis septendecim annorum ad Pentecosten proximo
    præteritam, et prædicta Celia [Cecilia], quæ est plenæ ætatis, sunt
    propinquiores hæredes prædicti Gilberti. Southampton'.

## [Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 29.]

- 4. Item, Inquisitiones de terris, &c., de quibus Johannes filius Alani Sampson', de Ebor', per præfatum Gilbertum fuit feoffatus et seisinam habuit per unum diem et unam noctem antequam idem Gilbertus obiit, ad exhæredationem prædictorum Gilberti Le Cundy et Ceciliæ, quæ uxor est Gilberti de Nevill'.
  - Johannes Sampson' de Ebor' fuit seisitus de novem bovatis terræ, \* \* per dominum Gilbertum de Bernivall', ipso superstite, et inde plenam et pacificam habuit seisinam die Sancti Bartholomæi; \* \* qui eodem die sanæ mentis fuit et bonæ memoriæ sicut homo infirmus, et in crastino obiit.

    Ebor'.
- 5. PHILIPPUS DE COLUMBARIIS. Inq. p. m.
  - Johannes de Columbariis, frater prædicti Philippi, est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti trium annorum. Berk'.

Johannes de Columbariis, frater ipsius Philippi, est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti duorum annorum et plus. Egelina mater ipsius Philippi dotata est. Cant'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 16.]

6. RICARDUS DE LA ROKELE. Inq. p. m.

Ricardus de La Rokele obiit in crastino Sancti Nicholai anno regni Regis prædicti quinto. \* Idem Ricardus habet hæredem legitimum, Philippum nomine, primogenitum suum, et est ætatis triginta annorum et amplius. Cant'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 14.]

7. MATHIAS alias MATHÆUS DE HASTINGES. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Mathæi de Hastinges est propinquior hæres ejusdem Mathæi, et est ætatis triginta duorum annorum et amplius.

Cant'.

Willielmus filius ejusdem Mathiæ est propinquior hæres ejus, et est de ætate triginta annorum et amplius. Sussex'.

8. MAGISTER THOMAS DE ELYNDON' alias ELINDUNE. Inq. p. m.
Dicunt [juratores] quod nullum sciunt hæredem, quia idem Magister
Thomas clericus fuit et beneficiatus, sed Johannes de Monte Acuto
dominus feodi prædicti illam terram tenet tanquam eschaetam suam.

9. ERNALDUS DE BOSCO alias BOYS. Inq. p. m.

Johannes de Boys est filius et propinquior hæres prædicti Ernaldi de Bosco, et est de ætate viginti trium annorum et amplius.

Northampton'.

Johannes de Bosco filius prædicti Ernaldi est proximus hæres ipsius, et erit ad festum Apostolorum Petri et Pauli, anno Regis Edwardi quinto, ætate viginti quatuor annorum.

Leicestr'.

10. ROBERTUS DE SAY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Thomas de Say, filius ejusdem Roberti, est ejus hæres propinquior, et quod est ætatis duorum annorum et dimidii. Sibilla de Say mater dicti Roberti fuit. Southampton'.

11. WILLIELMUS DE INSULA. Inq. p. m.

Rogerus de Insula, filius ejusdem Willielmi, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis et maritatus.

Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 11.]

12. MARTINUS DE ROCHES. Inq. p. m.

Et [dicunt juratores] quod Hugo de Roches, frater prædicti Martini, est propinquior hæres ejusdem Martini: et quod est ætatis quadraginta annorum.

Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 7.]

13. WILLIELMUS FILIUS HUGONIS DE WYLEBY alias WYLUBY. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus filius præfati Willielmi de Wyluby est propinquior hæres ejusdem Willielmi de Wyluby; et quod idem Willielmus filius dicti Willielmi de Wyluby est ætatis viginti et quatuor annorum.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 1.]

14. WALTERUS DE COLEVILL'. Inq. p. m.

Rogerus filius ejus est propinquior hæres ejus, qui ætatis est viginti et quinque annorum. Roteland'.

Dicunt [juratores] quod Rogerus de Colevill', filius prædicti Walteri, est proximus hæres ipsius; et quod idem Rogerus est ætate viginti quatuor annorum et amplius.

Leicestr'.

Rogerus de Colevill' propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti et sex annorum.

Cant'.

15. ROBERTUS DE HAMPTON'. Inq. p. m.

[Inscriptio deleta est.]

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 28. Rex cepit homagium Willielmi Locard, nepotis et hæredis Roberti de Hampton' defuncti, de omnibus terris et tenementis quæ idem Robertus tenuit de Rege in capite.]

16. Petrus de Schoteny alias Scoteny. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes filius ejusdem Petri est propinquior hæres ejus, et quod [est] ætatis decem septem annorum.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 27.]

17. Fulco Payforer alias Peyforer. Inq. p.m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Fulco Le Payforer tenuit de hæreditate Margeriæ uxoris suæ defunctæ, secundum legem Angliæ, serjantiam custodiæ palatii domini Regis Westmonasterii, et liberæ prisonæ de Flete tanquam de hæreditate prædictæ Margeriæ per legem Angliæ. \* Dicunt etiam quod Radulphus de Leuelond' est propinquior hæres ipsius Margeriæ et ætatis triginta annorum et amplius. Dicunt etiam quod eadem Margeria serjantiam illam tenuit sibi et hæredibus suis.

Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus Peyforer, filius prædicti Fulconis, est hæres totius hæreditatis quæ tenetur per servitium militare: et idem Willielmus, Johannes, Fulco et Ricardus, filii prædicti Fulconis, sunt hæredes totius hæreditatis prædictæ quæ tenetur in Gravelikend. Dicunt etiam quod prædicti Willielmus, Johannes, Fulco et Ricardus sunt plenæ ætatis. [Inquisitio capta anno 6°.]

[ Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 28.]

18. Illarius alias Hillarius de Chaumpflur alias Chauflur. Inq. p. m. Mathæus de Chauflur propinquior ejus hæres est, et est ætatis quadraginta annorum. [Inquisitio capta anno 6°.]

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 23.]

19. Thomas de Mellys. Inq. p. m.

Item dicunt et intelligunt [juratores] quod Johannes de Mendham propinquior hæres est dicti Thomæ, et nullus alius prosequitur nisi dictus Johannes, et est plenæ ætatis.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 20.]

20. Johannes de La Mare, defunctus.

Johannes filius Johannis filii Johannis de La Mare est hæres propinquior et de ætate in festo Sancti Botulphi proximo præterito sexdecim annorum. \* Relicta prædicti Johannis de La Mare est dotata de tertia parte terrarum et tenementorum. [Inquisitio facta die Jovis ante festum Sancti Nicholai anno 6°.] Hertford'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 13.]

21. HENRICUS DE DYVE alias DYVA. Inq. p. m.

Est Johannes de Dyve filius et hæres propinquior prædicti Henrici defuncti; et idem Johannes est de ætate quatuor annorum ut æstimant [juratores]. [Inquisitio capta anno 6°.] Oxon'.

Item, de terra de qua idem Henricus Edelinam Corbet feoffavit.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Henricus de Dyve nihil tenuit de domino Rege in capite nec de aliis in comitatu Northampton' die quo obiit, sed uno anno elapso ante diem obitus sui dedit dominæ Edelinæ Corbet totam terram suam quam habuit in comitatu prædicto: \* \* habendam et tenendam ad terminum vitæ ejusdem Edelinæ. Dicunt quod Johannes filius Henrici propinquior hæres ejus est, et est de ætate trium annorum et amplius.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 18 et m. 14.]

22. MARGARETA DE STAINTON' alias STEYNTON' [FILIA ET HÆRES JOHANNIS DE STEYNTON'.] Inq. p. m.

Ejus hæres est Johannes Le Boteler filius ejus qui plenæ ætatis est.

Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 9.]

23. Robertus de Dynam alias Dyneham et Emma uxor ejus, filia Hugonis de Wodeworth' defuncti. De custodia manerii.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Hugo de Wydeworth', pater Emmæ uxoris Roberti de Dyneham, cujus hæres ipsa est, manerium de Luvestleg' de Johanne de Mandevile tenuit per servitium militare, qui ante obitum dicti Johannis per duos annos elapsos diem clausit extremum, et prædictus Johannes prædictum manerium habuit in custodia eo quod prædicta Emma infra ætatem extiterat.

Devon'.

[Vide a° 4 Edw. I. n° 26 et n° 73; et n° 26 hoc anno.]

24. ADAM DE CRETINGE. Extenta terrarum quas ipee tenet.

25. DAVID DE CERNETON alias CERNINTONE, defunctus. De custodia.

David de Cernintone tenuit dictum manerium de Suthyntone in capite de Johanne de Mandevile per servitium dimidii feodi militis, unde warda et maritagium hæredum prædicti David pertine[n]t ad dominum Regem ratione terrarum et hæredum prædicti Johannis de Mandevile qui sunt in custodia domini Regis.

26. ALICIA GIFFARD' ET EMMA FILIA EJUS, defunctæ. De morte et hærede earum, &c.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Alicia Giffard' sana mente obiit. Dicunt etiam quod Emma filia ejus alienata mente diem clausit extremum. Dicunt etiam quod Alicia et Emma nullas terras nec tenementa de domino Rege tenuerunt in capite die quo obierunt, sed de Isabella de Fortibus Comitissa Devon' duodecim feoda militum tenuerunt. \* Dicunt etiam quod tenuerunt dimidium feodum unius militis de domino Olivero de Dineham, ratione dotis Isabellæ de Curtenay uxoris suæ. \* Dicunt etiam quod tenuerunt unum feodum militis de Johanne de Aslegh' ratione wardæ Johannis filii et hæredis Radulphi de Heauton. \* Dicunt etiam per sacramentum suum quod Emma filia Hugonis de Wydeworth' proximus hæres est, et est de ætate undecim annorum.

[ Vids a° 4 Edw. I. n° 26, et n° 73; et n° 23. hoc anno.]

27. AKINA QUE FUIT UNOR WILLIFLMI LE REINGNY alias RENY alias REIGNI defuncti. Extenta terrarum quas ipsa tenet in dotem. Item, propartes factæ de terris, &c., quæ fuerunt de hæreditate Willielmi de Reigni defuncti, inter hæredes et participes ejusdem hæreditatis, videlicet, Robertum Cribbe alias Kribbe et Johannam uxorem ejus, Willielmnm Le Pruz et Aliciam uxorem ejus, Hugonem de Luketon' alias Licilcombe et Johannam uxorem ejus, Nicholaum de Wauton', et Elizabetham alias Isabellam de Horsey. Cumbr'.

[Vide a° 4 Edw. I. n° 28; et Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 29.]

‡ 28. De manerio de Eylesbury.

Rogerus de Clifford' tenuit manerium de Eylesbur' a die Jovis proxima post Bellum de Evesham usque parliamentum Wynton' post festum Exaltationis Sanctæ Crucis. • • Et dictus Comes [G. de Clare Comes Gloverniæ] dictum manerium de dono domini Regis habuit et tenuit post parliamentum prædictum per duos annos integre et tanto amplius quantum est a festo Sancti Michaelis usque festum Omnium Sanctorum. Et tunc dictus Comes restituit dictum manerium Johanni filio Johannis.

29. ROGERUS EXTRANEUS ET WILLIELMUS DE AUDEDELE. De seisina manerii. Quidam Maddocus quondam dominus manerii de Kenardesle, feoffavit de prædicto manerio Thomam filium suum. Idem Thomas nepotem Jacobi de Audedele duxit in uxorem, et feoffavit dictum Jacobum de prædicto manerio per escambium. Prædictus Jacobus transfretavit cum Ricardo Rege Allemanniæ, et commisit custodiam dicti manerii Griffino Madoci, qui suam sororem duxit in uxorem. Postea Hamo Extraneus, superveniente guerra inter Anglicos et Wallenses, occupantes dictum manerium ab ipso ejecit, et per

talem adquisitionem prædicti Hamowis Rogerus Extraneus habuit ingressum.——Willielmus de Audedele dictum manerium habere debeat propter feoffamentum quod Jacobus pater suus habuit.

30. RADULPHUS DE THOUNY alias TOUNY, FILIUS ROGERI DE TOUNY defuncti. De seisina terræ de Evelysmeneth' alias Eleveynnismeneth'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Rogerus de Touny fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de prædicta terra die quo obiit, et quod Radulphus de Touny, pater prædicti Rogeri, similiter; et quod dominus Henricus Rex pater domini Regis nunc seisiri fecit in manum suam statim post mortem dicti Rogeri prædictam terram ratione custodiæ prædicti Radulphi filii prædicti Rogeri tunc infra ætatem existentis. \* \* Et quod Radulphus de Touny est propinquior hæres prædicti Rogeri et de ætate viginti duorum annorum. Et quia dicebatur ex parte Rogeri de Mortuo Mari et Matildis uxoris ejus quod Rex Johannes, avus domini Regis nunc, concesserat prædictam terram Willielmo de Breuouse abavo prædictæ Matildis et sororum suarum tenendam sibi et hæredibus suis, et quod tam ipse Willielmus quam Egidius filius ipsius Willielmi et Reginaldus frater ipsius Egidii [et] Willielmus filius Reginaldi pater prædictarum Matildis et sororum suarum tenuerunt prædictam terram et obierunt inde seisiti, et quod post mortem ipsius . . . . de Breuouse junioris dominus Rex Henricus commisit Radulpho de Touny patri prædicti Rogeri prædictam terram tenendam ad voluntatem . . . . .; requisiti fuerunt prædicti juratores quod inde dicerent veritatem, qui dicunt quod de seisina prædictorum Willielmi de Breuouse . . . . . de jure eorum nihil sciunt, sed bene dicunt quod cum prædicta terra occupata fuit quondam per Walenses . . . . . . . . . sivit prædictam terram in manum suam et firmavit ibidem castrum quod vocatur Castrum Matildis . . . . . . . . liquod tempus donec terram illam cum castro prædicto reddidit prædicto Radulpho de Touny ut jus et . . . . . . . . . . . . nuit usque ad mortem suam, ut prædictum est. Hereford'.

- 31. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTÆ MARIÆ DE STRODES PROPE ROFF'. De reparatione capitie pontie Roff'.
- 32. WILLIELMUS DE BREEUSE alias BREUSE. De estoverio in bosco Prioris de Lungevill' in foresta de Wytlewode tanquam de pertinentiis manerii de Bukyngham.
  - Dicunt [juratores] quod Johannes de Breuse, pater prædicti Willielmi, Willielmus avus ejusdem Willielmi et Willielmus proavus ejusdem, toto tempore suo successive dictum estoverium, scilicet, Housbote et Heybote in quantum boscus sufficiebat per liberationem viridariorum et forestariorum in bosco prædicto perceperunt. Dicunt etiam quod post mortem dicti Johannis de Breuse, Margareta de Breuse, uxor dicti Johannis, dotata fuit de dicto manerio de Bukyngham cum dicto estoverio. Et quia Walterus de Clifford, qui postea eandem Margaretam duxit in uxorem, fecit vastum in dicto bosco contra assisam forestæ, ideo dictus boscus captus fuit in manum domini Regis.

- 33. Andreas Le Fevre, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 34. ALICIA QUE FUIT UNOR RADULPHI DE BOCHARDEBY, defuncta. De terra de qua ipsa Alicia, per tres annos et amplius ante mortem suam, feoffavit Robertum de Kyrkeby.
- 35. Walterus Whiteking, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 36. WILLIELMUS PAYN, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 37. RICARDUS JORDAN, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 38. RICARDUS SHORT, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 39. Stephanus de Nevil'. De terra quam ipse Petro Le Bastard dimisit ad vitam ipsius Petri, et quam subeschaetor comitatus Leicestr', post mortem prædicti Petri, cepit in manum Regis et Emmæ quæ fuit uxor ipsius Petri tertiam partem in dotem suam assignavit.
- 40. Petrus Le Hert, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 41. Johannes de Burghywysh, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 42. WALTERUS THURSTEYN, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 43. JOHANNES DE LA LEGH' suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 44. RADULPHUS DE THOUNY alias Touny. De feodis ad ipsum pertinentibus. Petronilla de Touny dotata est.
- 45. SIMON LE DEMERE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 46. Godfridus Le Clerc alias Godfridus de Worldham. Extenta terrarum quæ fuerunt dicti Godfridi.
- 47. WILLIELMUS FILIUS HUGONIS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 48. RADULPHUS HACKEBON, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Prædictus Radulphus Hackebon suspensus fuit apud Teaukesbur' die Lunæ proxima ante festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi tertio.
- 49. PRIOR DE SWAVESHE ET HOMINES SUI. De secta curiæ.
- 50. JOHANNES DE FYFHYDE alias FIFIDE. De custodia terrarum quæ fuerunt Emelinæ de Lascy quondam Comitissæ Ulton' defunctæ, quam quidem custodiam prædictus Johannes habuit ex dono Ricardi de La Rokele alias Ricardi de Rupella defuncti.
- 51. HERVEUS DE BORHAM, nuper defunctus. De terris et tenementis quæ dictus Herveus dedit Priori et domui de Legh', in perpetuam eleemosinam.

52. WILLIELMUS LE FLAONER, felo. De domo quam Rex Henricus contulit Magistro Roberto Le Pestur panetario Regis nunc.

Prædictus Willielmus Le Flaoner forisfecit domum suam, per quod collatio ipsius domus pertinuit ad Regem Henricum tunc, pro eo, videlicet, quod fuit deprædator et aliorum malefactor tempore pacis ante guerram et in guerra.

London'.

- 53. Johannes de Langenoure alias Longenouere, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 54. MAJOR ET BALLIVI VILLE NOVI CASTRI SUPER TINAM ET ALII. De districtionibus et attachiamentis faciendis.
- 55. JOHANNA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI DE BEK' nuper defuncti. De dote sua.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Ricardus de Bek', pater dicti Willielmi, per conventionem factam inter dictum Ricardum et Magistrum Hamonem Dogge [alias Doge], seisivit dictum Willielmum de Bek' filium suum et hæredem et dictam Dionisiam [Doge] primam uxorem ejusdem Willielmi de dicto tenemento in Lyvingesburn'; et quod dictus Willielmus per dictam seisinam illud tenementum tenuit die quo obiit et non per legem Angliæ; et quod dicta Johanna quæ fuit uxor ejusdem Willielmi inde debet dotari prout eis videtur. Cant'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 6.]

- 56. GALFRIDUS DE WROXHALE alias WROCKESHALE. De feoffamento quod fecit Priori et Conventui de Bruton'.
- 57. ISOLDA FILIA ET HÆRES PETRI LE CLERC, defuncta, [QUÆ FUIT UXOR ROGERI BERCHAM]. De terris quæ ad manus Regis devenerunt tanquam eschaeta eo quod ipsa Isolda obiit sine hærede.

Item, de dote quam Christiana uxor Petri Le Clerc, et mater dictæ Isoldæ, tenuit per finalem concordiam factam anno regni Regis Henrici 33° inter prædictam Christianam et Petrum filium prædicti Petri.

1 58. PRIOR ET CONVENTUS DE BRECCON.

De decimis tempore Willielmi de Breus' et Willielmi filii . . . . . et Reginaldi de Breus', dominorum de Buelt, et tempore Henrici Regis tertii semper perceptis.

- 59. Temp. Edw. II.—Vide Inq. Edw. II. Append. nº 72.
- 60. Johannes Le Estraunge alias Extraneus, filius et hæres Johannis Le Estraunge alias Extranei defuncti. De villa de Moreton' quam dictus Johannes, pater, Reseo filio Griffini pro summa pecuniæ invadiavit.

  Salop'.
- 61. ABBAS ET CONVENTUS DE SYBETON'. De piscaria in aqua de Oreford'.
- 62. WILLIELMUS LE GROS FILIUS STEPHANI QUONDAM COMES ALBEMARLIE.

  Utrum idem Willielmus habuit quandam filiam, nomine Aviciam,
  sicut Johannes de Eston' dicit; vel non, sicut Philippus de Wyve-

- lesby, Walterus de Fauconberg' et Agnes uxor ejus, Marmaducus de Twenge et Lucia uxor ejus, Margareta quæ fuit uxor Roberti de Ros, Johannes de Bella Aqua et Lederena uxor ejus, Alicia de Lucy et Thomas de Moleton' dicunt.
- Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus Le Gros filius Stephani quondam comes Albemarliee habuit quandam filiam Aviciam nomine.
- 63. WALTERUS DE WYLTON'. De molendino quod ad feodi firmam tenet de Priore et Conventu Sancti Dionisii extra Southampton'.
- ‡ 64.. Abbas et Monachi Montis Sancti Michaelis. De ingressu in feodis Suncti Clementis.
  - 65. PRIOR SANCTI GUTHLACI HEREFORD'. De molendino et messuagiis prostratris, tempore turbationis.
  - 66. NICHOLAUS DE HAVERSHAM alias HEVERSHAM, defunctus. De quibusdam terris suis nondum in manum Regis captis. Dictus Nicholaus fuit filius et hæres Nicholai et Emmæ de Haversham.
  - 67. Fulco filius Warini. De quibusdam terris unde contentio est inter dictum Fulconem et Petrum Corbet. Prædictus Fulco fuit filius et hæres Fulconis filii Warini defuncti, et filiam Griffini filii Wenunvini duxit in uxorem.
  - 68. CANONICI ET MONIALES DE ALVINGHAM. De semita transferenda. Inq. ad q. d.
- † 69. Lenqueste fete par le comaundement le Rey devaunt Sire Roberd de Ufford et Sire Rauf de Saundwyz en le cunte de Norfolc sur le Chastel de Marham leve per Williame Belet en prejudice de nostre Seignur le Rey.
- \* 70. WILLIELMUS FILIUS ROBERTI DE MALBERTHORP'—pro WILLIELMO CAPELLANO custode Altaris Sancti Laurentii in ecclesia Beatæ Mariæ de Malberthorp'. Inq. ad q. d.
- † 71. WILLIELMUS COSYN DE LEVYNGTHORP', defunctus. De terris suis in manum Regis captis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod terræ quæ fuerunt Willielmi Cosyn de Levyngthorp' in Levyngthorp' capta fuerunt in manum domini Regis tempore Magistri Ricardi de Haveryng' tunc eschaetoris domini Regis, quia invenit per quandam inquisitionem quod dictus Willielmus morabatur in regno Scotiæ post proclamationem per præceptum domini Regis factam, quod omnes Anglici terram Scotiæ evacuarent. Sed dicunt quod prædictus Willielmus, propter debilitatem corporis quia fuit ætatis nonaginta annorum et periculum mortis suæ si repatriasset, ibi morabatur. Et dicunt quod nunquam tulit arma, ut credunt, contra dominum Regem. Et dicunt quod moriebatur apud Giseburn' in Cleveland' anno regni Regis Edwardi quarto.
- \* 72. ROBERTUS CHARLES, cui Rex concessit custodiam terrarum et hæredum Margeriæ de Cantulupo defunctæ. Appretiatio bladorum in terris dictæ custodiæ.

- \* 73. RADULPHUS BRUN ET ANABILIA UXOR EJUS. Inquirendum est si dicta Anabilia quandam quietam clamantiam Alexandro de Hammedene fecerit sine assensu dicti Radulphi: et si ipsa sit uxor ejus, necne, et quare sibi tanquam viro suo non adhæret, &c.
  - Dicunt [juratores] quod nunquam detentus fuit [idem Radulphus], infirmitate per quindecim dies quo minus, &c. ut in Brevi; nec quod dictus Alexander dedit intelligi Anabiliæ, uxori dicti Radulphi, dictum Radulphum viam universæ carnis fuisse ingressum, nec eam duxit ad domum suam, nec quietam clamantiam a dicta Anabilia fieri procuravit, nec eam a dicto viro suo detinet, nec ei de corpore minatur; sed dicunt quod dicta Anabilia est uxor ejus, ut credunt. Et dicunt quod dictus Alexander, qui dixit se esse cognatam suam, in sua paupertate divinæ caritatis intuitu ipsam sustinuit quousque dictus Radulphus vir suus inpetrasset litteras excommunicationis sibi innodari, qua sententia prolata per quindecim dies ante inpetrationem Brevis, dicta Anabilia in continenti de domo dicti Alexandri recessit et nunquam post diem illum visa fuit, nec scitur qua parte devenit.

    Buckingham'.
- \* 74. JACOBUS JUDÆUS OXON', defunctus. De domibus in London'.

Prædictæ domus non spectant ad donationem domini Regis, eo quod prædictus Jacobus obiit ex recta morte sua, et secundum legem et consuetudinem Judæorum condidit testamentum suum, legando domus prædictas uxori et hæredibus suis, pro quibus eadem uxor et filii sui postmodum fecerunt finem suam erga dominum Regem.

London'.

- 75. Thomas filius Ricardi de Bergham et Ricardus filius suus. De inquirendo utrum idem Thomas receptavit malitiose et contra pacem Regis Ricardum filium suum qui casu infortuitu nuper interfecit Ricardum Le Porter de Burgo Sancti Petri, &c.
  - Prædictus Thomas filius Ricardi nunquam prædictum Ricardum filium suum post interfectionem prædictam recepit nec hospitavit, nec de prædicta morte prædicti Ricardi Le Porter in aliquo culpabilis sit, nec de aliquo alio forisfacto quare de terris et tenementis suis fuerit eiciendus.

    Lincoln'.
- 76. WILLIELMUS FILIUS HENRICI DE DILEWYSSHE alias DILEWYZ. De morte Staphani Gulafre alias Golafre, unde idem Willielmus non est culpabilis, sed utlagatus fuit in comitatu Cantiæ malitiose ad sectam et falsam suggestionem cujusdam Edithæ quæ se uxorem prædicti Stephani dixit extitisse, quæ quidem Editha non fuit uxor ipsius Stephani nec ipsum Stephanum attigit aliqua affinitate.
- † 77. GRIFFINUS SEYS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

  Idem Griffinus Seys modo eam [terram] tenet, quia habet chartam domini Regis de pace, et terram suam recuperavit per præceptum domini Regis.

  Salop'.
- † 78. Emma Quæ fuit uxor Griffini filli Madoci. De quibusdam maneriis quæ ipsa tenuit de done prædicti Griffini habenda ad totam

vitam suam, a quorum seisina Ballivi Regis de Brumfeld' ipsam ejecerunt.

Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod Griffinus de Brumfeld, quando Emmam filiam Henrici de Aldethelig' duxit in uxorem, dedit eidem Emmæ 'decem libratas redditus de Maylor Seysnek et partem dominicarum de Overton', \* \* ad terminum vitæ suæ, et eadem Emma per ballivum suum jura omnia expleta dicti manerii cepit ad opus suum proprium toto tempore vitæ dicti Griffini viri sui. Requisiti si illud manerium cum Maylorsaysnek collatum fuit eidem nomine feoffamenti vel dotis, dicunt quod per feoffamentum dicti Griffini et per chartam suam quam porrexit ibidem. Requisiti qualiter et quomodo dicta Emma venit ad manerium de Overton', dicunt quod dictum manerium fuit eschaeta dicti Griffini per mortem Howel fratris ejus; et postquam idem Griffinus inde habuit bonam et pacificam seisinam, manerium prædictum dedit dictæ Emmæ uxori suæ. Requisiti si nomine dotis vel feoffamenti, dicunt quod per feoffamentum et per quandam chartam quam porrexit ibidem, quæ illud idem testatur, simul cum confirmatione hæredum dicti Griffini quam eidem Emmæ fecerunt post mortem dicti Griffini, et cum confirmatione Lewelini tunc Principis Walliæ qui omnes dona-Requisiti qualiter et quomodo, dicunt quod tiones confirmavit. consuetudo Walliæ est quod unusquisque Walensis ad voluntatem suam dare potest uxori suæ terras et tenementa sua ante sponsalia, vel post, prout sibi cederit voluntati. Requisiti si per ballivos domini Regis dicta Emma ejecta fuit de terris et tenementis prædictis, vel per alios, dicunt quod post mortem dicti Griffini eadem Emma stetit in seisina de omnibus terris et tenementis prædictis usque guerram inceptam inter Angliam et Walliam, et extunc eo quod dicta Emma fuit ad fidem domini Regis in Anglia dictus Lewelinus ipsam de omnibus terris et tenementis prædictis ejecit, et dictas terras et tenementa reddidit Madoco filio Griffini.

Item, chartæ Griffini filii Madoci domini de Bromfeld, et Madoci, Lewelini, Oweni et Griffini filiorum ipsius Griffini.

\* 79. Thomas filius Willielmi Le Louerd'—pro Abbate et Conventu de Valle Dei. Inq. ad q. d.

#### 6º Edw. I.

1. Thomas de Clinton, qui de Rogero de Moubray infra ætatem tenuit. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod tenuit terram prædictam et tenementa in villa de Olesthorp' secundum legem Angliæ per mortem Mazeræ uxoris suæ de qua procreavit filios et filias. Dicunt etiam quod Johannes filius Thomæ de Clynton' junioris est propinquior hæres prædicti Thomæ. Et dicunt quod est ætatis viginti annorum.

Leicestr'.

2. GILBERTUS FRAUNCES alias LE FRANCEYS. Inq. p. m.

Quidam, Ricardus nomine, est filius et hæres dicti Gilberti, et est ætatis sexdecim annorum. Cumbr'.

Dicunt etiam [juratores] quod idem Gilbertus habuit unum filium, Ricardum nomine, hæredem suum, et erit quindecim annorum die Sancti Dunstani proximo futuro. Dicunt etiam quod dictus Ricardus hæres dicti Gilberti affidavit filiam Michaelis de Harcla, vivente patre suo et per ejus assensum, et post decessum patris sui duxit eam in uxorem. Westmerland'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 12.]

3. WALTERUS DE MERTON', NUPER ROFFENSIS EPISCOPUS. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod prædictum manerium [de Kybworth'] valet per annum in omnibus exitibus quadraginta libras, exceptis octo marcis annui redditus in quibus feoffavit Editham sororem ipsius Walteri ad terminum vitæ prædictæ Edithæ; et exceptis quatuor marcis annui redditus in quibus feoffavit Rogerum Tayllard ad terminum vitæ prædicti Rogeri. Dicunt etiam quod Christiana de Wortynges soror prædicti Walteri, Agnes de Ewelle soror ejusdem Walteri, Editha uxor Thomæ Tayllard, Petrus de La Clyve, Ricardus Olyver, et Alanus de Portemuwe, nepotes ejusdem Walteri, sunt propinquiores hæredes prædicti Walteri. Et sunt ætatis viginti quatuor annorum et amplius.

4. Johanna de Saunford', Quæ fuit uxor Walerani Munceus. Inq. p. m..

Dicunt [juratores] quod Avelyna filia Galfridi de Cruce est propinquior hæres præfatæ Johannæ, ut intelligunt, quia quidam Ogerus filius Ogeri habuit quendam filium, nomine Petrum, et quandam filiam, nomine Myrabillam. Et prædictus Petrus habuit filiam et hæredem, nomine Ammyam. Et prædicta Ammya habuit filiam et hæredem, nomine Johannam de Saunford', quæ obiit sine hærede de se legitime procreato. Et ideo descendere debuit jus et hæreditas prædictæ Myrabillæ sorori prædicti Petri, quæ etiam habuit filium et hæredem, nomine Galfridum de Cruce. Et prædictus Galfridus habuit filiam et hæredem, nomine Avelynam, quæ propinquior hæres præfatæ Johannæ est, ut intelligunt, et est de ætate triginta annorum vel amplius.

Propinquior hæres ejus est Johannes de Munteny, et est ætatis viginti octo annorum. Suffolc'.

Dominus Willielmus de Clovile [Knovill' in Rot. Fin.], miles, et Avelina uxor Rogeri de Lees, extracti de duabus sororibus, sunt propinquiores hæredes ipsius Johannæ, et uterque ætatis quadraginta annorum et amplius.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 10.]

5. ALEXANDER DE BALLIOLO. Inq. p. m.

Johannes de Balliolo, frater prædicti Alexandri, est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis, scilicet, de ætate triginta annorum et amplius. [Inquisitio capta anno 7°.] Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 21 et m. 14.]

6. PHILIPPUS BADERUM alias BADERUN. Inq. p. m.

Philippus Baderun, filius suus primogenitus, propinquior ejus 'hæres est et plenæ ætatis. [Gloucestr'.]

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 21.]

7. RICARDUS FILIUS RICARDI DE WILBERHAM. Inq. p. m.

Matilda et Agnes filiæ Ricardi de Wilberham sunt propinquiores hæredes dicti Ricardi defuncti, et sunt plenæ ætatis. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 4.]

8. HERBERTUS DE SALFLETEBY alias SALTFLETBY, qui tenuit de hærede Hugonis de Nevyle defuncti infra ætatem. Inq. p. m.

Herbertus filius Roberti 'primogeniti' filii prædicti Herberti de Saltfletby est ejus hæres propinquior et de ætate octo annorum. Prædictus Herbertus diu ante mortem suam dedit manerium de
Haburg Sibillæ filiæ suæ et hæredibus suis de corpore suo exeuntibus, et quasdam terras in Keleby Roberto filio suo. Lincoln'.

Item, prædictus Herbertus, die Dominica proximo ante festum Beati Petri in Cathedra anno regni Regis Edwardi sexto, dedit Willielmo filio suo terras suas, &c., in Malberthorp, Thethelthorp, et Trusthorp, et ipsum inde die Martis proximo sequenti in seisinam posuit; et eodem die Martis terras suas, &c., in Skydbrok' et Saltstetby eidem Willielmo filio suo dedit, et ipsum inde die Mercurii proximo sequenti in seisinam posuit: et idem Willielmus seisinam suam inde pacifice continuavit usque diem Jovis proximo sequentem infra noctem quando prædictus Herbertus decessit, et post ejus decessum per tres septimanas.

9. WILLIELMUS FILIUS HENRICI, DE PARVA SUTTON'. Inq. p. m.
Willielmus filius suus est hæres ejus propinquior et est ætatis plenariæ.
Salop'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 4.]

10. Hugo Le Forester alias Forestarius, de Stratford', Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Hugo filius Hugonis

Le Forester est propinquior hæres prædicti Hugonis Le Forester,

et quod est de ætate viginti et octo annorum et amplius.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m., 9.]

11. PETRUS ACHARD. Inq. p. m.

Robertus Achard filius prædicti Petri hæres ejus est propinquior et de ætate viginti et octo annorum et amplius.

Berk'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 3.]

12. ROBERTUS DE WODECOTE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Thomas de Wodecote, filius ejus, propinquior hæres ejus est, et quod idem Thomas est de ætate viginti trium annorum et amplius.

Salop'.

13. Alanus de Aldefeld' alias Alanus Miles quondam dominus de Aldefeld'. Inq. p. m.

Willielmus filius Nigelli de Aldefeld' est propinquior hæres terrarum prædictarum, et fuit idem ad Pentecosten proximo præteritum de ætate tredecim annorum. Jollanus et Nicholaus filii domini Alani tenent quandam terram per chartam ipsius Alani. Ebor'.

Item, Hugo de Beltoft et Egidia uxor ejus dotem de Rege petunt de terris prædicti Alani, de quibus Nigellus filius et hæres Alani de Aldefeld nuper defuncti dudum ipsam Egidiam die quo eam desponsaverat de tertia parte dotavit.

Nigellus filius Alani de Aldefeud, de assensu et bona voluntate prædicti Alani patris sui, dotavit Egidiam uxorem ejus de tertia parte omnium terrarum et tenementorum, de quibus prædictus Alanus fuit in seisina die quo ipsam desponsavit, ad ostium ecclesiæ 'de Pennesthorn'' sine charta vel scripto, sed ab ostio ecclesiæ prædictus Alanus recepit prædictos Nigellum et Egidiam ad manerium suum de Aldefeld', et ibi eos invenit omnia necessaria per sexdecim annos continue, infra quod tempus habuerunt sex filios et filias. Et post sexdecim annos elapsos prædicti Nigellus et Egidia perrexerunt ad manerium ejusdem Egidiæ de Azerley, per consilium et assensum prædicti Alani, et ibi commorabant usque obitum prædicti Nigelli. Et tunc cepit prædictus Alanus Willielmum filium et hæredem prædicti Nigelli et maritavit ipsum filiæ domini Eliæ de Knol, ac cepit pro maritagio illo quadraginta marcas. Et quia prædictus Alanus retinuit secum liberos prædictæ Egidiæ sumptibus suis, noluit prædictum Alanum solicitare, sic permisit dotem suam in pace in vita prædicti Alani, necnon de certis terris ipsam dotavit. Ebor'.

# 14. RICARDUS LE RUS. Inq. p. m.

Alanus filius dicti Ricardi propinquior hæres ejus est, et est infra duos annos ætatis. • • Idem Ricardus reddidit per annum Margeriæ sorori suæ pro quadam pecia terræ duo quarteria et dimidium ordei.

Norfolc'.

Isabella quæ fuit uxor prædicti Ricardi Le Rus dotata est.

# 15. Thomas de Bardeleg.' Inq. p. m.

Willielmus de Bardeleg' propinquior hæres ejus est, et est de ætate quadraginta annorum et amplius. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 22.]

#### 16. BALDEWINUS DE DRAYTON'. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Baldewini est hæres ejus propinquior, et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius. Northampton'.

Johannes filius dicti Baldewini est ejus hæres propinquior, et est de ætate viginti duorum annorum et amplius. Huntingdon'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 8.]

17. NICHOLAUS ABELIN. Inq. p. m.

Maria uxor Johannis Savage soror fuit prædicti Nicholai et ejus propinquior hæres est, ætatem habens viginti quinque annorum. Isolda mater prædicti Nicholai, uxor Thomæ Abelin patris ipsius Nicholai, adhuc dotata est.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 2.]

18. RICARDUS DE CRUPES alias CROUPES. Inq. p. m.

Ricardus de Croupes, filius ejus, propinquior hæres ejus est et ætatis viginti octo annorum.

Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 15.]

19. SEWALLUS DE WORTH'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes filius prædicti Sewalli est propinquior hæres ejusdem Sewalli, et quod erit ætatis sex annorum ad festum Exaltationis Sanctæ Crucis anno regni domini Regis Edwardi septimo. Prædictus Sewallus tenuit de Roberto de Worth' duas bovatas terræ de feodo quondam Petri de Scoteny, unde præfatus Sewallus reddidit annuatim præfato Roberto de Worth' scx denarios. Ita quod idem Sewallus, post mortem ipsius Roberti de Worth' jam duodecim annis elapsis, venit ad Willielmum de Stowe de Est Rasen, hæredem ejusdem Roberti de Worth', et obtulit ei prædictum redditum sex denariorum, quem quidem redditum ipse Willielmus ab ipso Sewallo in tota vita ipsius Sewalli recipere penitus recusavit.

 Johannes filius Johannis de Braunteston alias Brampteston'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Galfridus filius Johannis de Brampteston', frater dicti Johannis filii Johannis qui mortuus est, propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti unius anni et amplius, ut intelligunt.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 8.]

21. Johannis Wyger. Inq. p. m.

Henricus filius prædicti Johannis est proximus ejus hæres, et est ætatis septendecim annorum.

Devon'.

Henricus filius prædicti Johannis Wyger propinquior ejus hæres est, et est ætatis sexdecim annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quinto.

Devon'.

Henricus filius dicti Johannis est proximus hæres, et est ætatis quindecim annorum et amplius.

Devon'.

Item, de custodia terrarum et hæredum ejus.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Johannes Wyger, nuper defunctus, tenuit manerium de Cridye de Henrico de La Pomeray de Baronia de Bery, et quod prædictus Henricus, statim post mortem ipsius Johannis, tanquam capitalis dominus seisivit

dictum manerium in manu sua et postmodum illud manerium Nicholao de Kyrkham concessit usque ad legitimam ætatem hæredum ipsius Johannis. Dicunt etiam quod prædictus Johannes nihil tenuit de domino Rege in capite per quod custodia terrarum et hæredum ipsius Johannis domino Regi debeat pertinere. Sed dicunt quod \* \* prædictus Johannes tenuit manerium de Brawode cum pertinentiis die quo obiit de baronia de Hurberton', quæ baronia est in manu domini Regis tanquam eschaeta sua. Devon'.

[Vide nº 36. hoc anno; et aº 7 Edw. I. nº 2.]

## 22. WILLIELMUS DE HASTING'. Inq. p. m.

Dominus Benedictus de Blackeham desponsavit Johannam filiam dicti domini Willielmi de Hasting', ipso Willielmo vivente, quæ Johanna propinquior hæres ipsius Willielmi de Hasting' est, et est ætate viginti trium annorum et amplius.

Berk'.

Prædictus Willielmus de Hasting', septem annis elapsis, dedit prædicta maneria [de Thormerton' et Suthrop'] Benedicto de Blakeham in liberum maritagium cum Johanna filia et hærede propinquiori ipsius Willielmi. \* Prædicta Johanna est ætatis viginti trium annorum. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 7.]

## 23. WILLIELMUS AUNGEVEN alias ANGEVYN. Inq. p. m.

Walterus Angevyn est proximus hæres illius Willielmi Angevyn et de ætate triginta annorum.

Devon'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 27; et 6 Edw. I. m. 12.]

# 24. WALTERUS PRATE alias PRAT, DE RETFORD'. Inq. p. m.

Prædictus Walterus Prat habuit unum filium die quo obiit, Adam nomine, et est ætatis septem annorum et propinquior hæres ejus est.

Nottingham'.

#### 25. Johannes de Ripariis, defunctus.

Extenta terrarum ejus quarum custodiam Rex commisit Egidio de Fenes usque ad ætutem hæredum dicti Johannis. Mabilia quæ fuit uxor ipsius Johannis dotata est.

Item, de terris et hærede Willielmi de Ripariis defuncti, et de custodja eorundem.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod idem Willielmus nihil tenuit de domino [Rege] in capite in manerio de Seppeford'; sed dicunt quod tenuit manerium de Mersi in comitatu Essexiæ de domino Rege in capite, sed nesciunt per quod servitium; utrum prædecessores domini Regis aliquo tempore habuerunt custodiam de manerio de Sepford', necne, omnino ignorant; et dicunt quod Willielmus filius Johannis est proximus hæres ipsius et de ætate trium annorum.

Essex'.

Dicunt [inquisitores] per sacramentum suum quod prædictus Willielmus nihil tenuit de domino Rege in prædicta villa [de Shifford'] ratione coronæ die quo obiit: sed tenuit de baronia prædicta [Hagenet] quoddam manerium quod vocatur Mereseye in comitatu Essex', vel de

baronia de Bolon', sed nesciunt per quod servitium; et quod prædecessores domini Regis nunquam habuerunt custodiam illius manerii. Et dicunt quod Johannes de Ripariis qui mortuus est fuit filius et hæres dicti Willielmi, et Willielmus de Ripariis, qui nunc superstes est, est filius et hæres dicti Johannis, et est de ætate trium annorum. Dicunt etiam quod prædictus Johannes et prædecessores sui tenuerunt de domino Johanne de Sancto Johanne et antecessoribus suis manerium de Colrigge quod est infra manerium de Shifford', et obiit in homagio dicti Johannis de Sancto Johanne. Dicunt etiam quod prædictus Johannes de Ripariis tenuit prædictum manerium de prædicto domino Johanne de Sancto Johanne per servitium militare, et quod custodia terræ et hæredis dicti Johannis de Ripariis pertinet ad dominum Johannem de Sancto Johanne, eo quod Johannes de Ripariis obiit in homagio dicti domini Johannis de Sancto Johanne ut prædictum est.

[Vide no 43. hoc anno.]

- 26. Johannes de Verdun alias Le Verdun, qui tenuit de Egidio de Wachesham defuncto. Inq. p. m.
  - Johannes Le Verdun tenuit medietatem manerii de Culfo die quo obiit de Egidio de Wachesham; \* \* quæ medietas incidit in manum domini Regis per custodiam Gerardi filii et hæredis Egidii de Wachesham tunc existentis in custodia domini Regis. \* \* Johannes filius Johannis Le Verdun est hæres propinquior medietatis illius. Et fuit ætatis viginti et unius anni die Sancti Barnabæ Apostoli anno regni Regis Edwardi quinto.
- 27. HENRICUS DE ALBINIACO. Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod \* Claricia de Albiniaco, soror prædicti Henrici, et Moritius de Bonham, filius filii Julianæ de Albiniaco sororis ejusdem Henrici, sunt propinquiores hæredes ipsius Henrici; et quod sunt plenæ ætatis. Southampton'.
  - Dicunt [juratores] quod Claricia soror dicti Henrici et Mauritius de Bonham, 'qui fuit filius filii sororis prædictæ Clariciæ' sunt propinquiores hæredes dicti Henrici. Dicunt etiam quod dicta Claricia est ætatis triginta sex annorum, et dictus Mauritius de Bonham est de ætate viginti quinque annorum ad minus.
- 28. Johannes Biset (filius et hæres quondam Johannis Biset), defunctus, qui tenuit de hæreditate Ricardi de Burgo, filii et hæredis Walteri de Burgo, in custodia Regis existentis.
  - Item dicunt [juratores] quod Johannes prædictus ante obitum suum dotavit dominam Agatham Byset novercam suam. \* Item dicunt quod propinquior hæres prædicti Johannis Biset sunt Willielmus de Fenton' et Cecilia uxor ejus, Andreas de Bosco et Elizabetha uxor ejus, et David de Graham et Muriel uxor ejus, quæ sunt filiæ dicti Johannis et legitimæ ætatis. Item dicunt quod Johannes Byset antecessor et pater dicti Johannis ultimam seisinam habuit de terris et tenementis prædictis. Item dicunt quod omnia prædicta terræ et tenementa post mortem ejusdem Johannis filii Johannis devenerunt ad manus domini Regis, et postmodum ad manus domini

Walteri de Burgo quondam comitis Ulton'. • Item dicunt quod novemdecim anni sunt . . . . . . . . . . . . dictus Johannes filius Johannis obiit. [Inquisitio capta anno 7°.] Hibern'.

- 29. Deest. [WILLIELMUS HANALD.]
- 30. AMICIA QUE FUIT UNOR WILLIELMI DE BELLO CAMPO, DE BEDFORD', defuncta. Extenta maneriorum, &c., que ipsa tenuit in dotem de hæreditate prædicti Willielmi, et partitio eorundem in tres partes.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 27 et m. 9.]

31. ALICIA QUE FUIT UNOR GALFRIDI BERCHAUD' alias BERCHOU defuncti.

Extenta terrarum de quibus eadem Alicia petit dotem suam. Johannes filius et hæres prædicti Galfridi infra ætatem et in custodia Regis existit.

[ Vide aº 4 Edw. I. nº 15.]

32. RADULPHUS LE BIGOT alias BYGOD. De medietate manerii de Alfreston' de qua idem Radulphus dudum feoffaverat Willielmum Le Bigot, avunculum suum jam defunctum, ad terminum vitæ suæ.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 13.]

- 33. WILLIELMUS LE MARESCHAL, defunctus. Extenta tenementorum. [Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 8.]
- 34. ADAM DE MOXHAM alias MOCKESHAM, defunctus. Extenta terrarum.
- 35. JOHANNES LE MARESCAL. Extenta manerii sui de Folsham.
- 36. Gundreda quæ fuit uxor domini Johannis Wyger defuncti. Extenta terrarum, &c., de quibus eadem Gundreda clamat dotem mum.

[Vide no 21. hoc anno.]

- 37. WILLIELMUS DE GLASSAN, utlagatus pro morte Patricii Le Taillur. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 38. Johannes Byset. De terra quam Benedictus Byset (cujus alter hæres ipse Johannes est) tenuit die quo obiit, cujus medietatem, propter absentiam ipsius Johannis tunc in partibus transmarinis agentis, Walterus Episcopus Roffensis in manu sua retinuit, ita quod post mortem dicti Episcopi in manum Regis devenit.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Benedictus Byset fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de triginta acris terræ in Cobbeham die quo obiit, et quod eadem terra est de Gavelekennde quæ debet partiri per equales portiones inter Johannem Byset et Ricardum fratrem ejus, tanquam inter fratres et hæredes præfati Benedicti, secundum consuetudinem comitatus Cantiæ, Cant'.
- 39. WILLIELMUS DE PASENHAM. Extenta terrarum quondam dicti Willielmi. In Brevi dicitur "terram illius qui non est sanæ mentis."

- ‡ 40. WILLIELMUS DE AVENY alias DAVENY, defunctus. Extenta terrarum, &c.
  - Juratores dicunt quod Willielmus Daveny tenuit de hæreditate Emmæ quondam uxoris suæ per legem Angliæ. \* \* Dicunt etiam juratores quod Robertus filius et hæres dicti Willielmi est ætatis quatuordecim annorum. Et valet ejus warda decem marcas, et maritagium sexdecim marcas.
  - N.B. Thomas de Chedd' clericus hanc extentam terrarum (quam post mortem Willielmi de Aveny fieri fecit) Roberto Bathon' et Wellen' Episcopo præsentibus litteris transmittit inclusam, in crastino Sancti Nicholai anno regni Regis Edwardi 6°, ut illius custodiæ valor innotescat; et idem Thomas ipsum Episcopum supplicat quod domino Roberto Bagod de quadam warda et maritagio hæredum provideret loco cujusdam custodiæ quam amisit.
  - 41. Galfridus Prendegaste frater et hæres Johannis Prendegaste. De seisina terrarum, &c., ad ipsum Galfridum pertinentium tanquam ad fratrem et hæredem Johannis de Prendegaste defuncti, de quibus Justiciarius Regis Hiberniæ dictum Galfridum ejecit.
    - Juratores dicunt quod Johannes de Prendegast, frater Galfridi de Prendegast, fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de prædictis terris et tenementis in Ardnesylach die quo obiit de dono domini Johannis filii Thomæ. Et Galfridus prædictus frater et hæres prædicti Johannis statim post mortem ipsius terras et tenementa illa ingressus fuerat et bonam seisinam earundem habuit. dicunt quod Ricardus de La Rokele, tunc Justiciarius Hiberniæ, prædictum Galfridum de prædictis terris et tenementis ejecit et ea in manu domini Regis seisivit, et hac de causa, quia dominus Johannes Rex Angliæ dedit domino Thomæ filio Anthonii et hæredibus suis ad firmam feodi terras suas de Dessia et Dessimonia pro 250 marcis per annum, et obiit seisitus de omnibus prædictis terris. Et habuit quinque filias, sed quinta filia moriebatur sine hærede et descendebat pars prædictæ filiæ aliis quatuor sororibus suis. De quibus Ger' de Rup' habuit unam in uxorem, Galfridus de Norrach habuit aliam, Stephanus de Archedekne habuit tertiam, et Johannes filius Thomæ habuit quartam in uxorem. Et dicunt quod prædicti Ger', Galfridus, et Stephanus mariti prædictarum trium filiarum fuerunt in Bello de Kyldare contra dominum Regem, pro quo gratiam a domino Rege habere non potuerunt de terris suis prædictis: sed Johannes filius Thomæ maritus quartæ filiæ fuit cum domino Rege tunc temporis. Et habuit pro parte sua prædictarum terrarum de scaccario Dublin' quandam portionem per annum, sed ignorant quantum. Postea venit prædictus Johannes et transfretavit 'bis vel ter' ad dominum Edwardum petens omnes terras prædictas Dessiæ et Dessimoniæ pro 500 per annum. Et ita dominus Edwardus ipsum de prædictis terris pro prædicto redditu feoffavit. Et habuit de prædicto feoffamento duplices chartas et duplices litteras patentes. Et habuit Breve domini Edwardi de seisina directum domino Stephano de Lungespeye tunc Justiciario Hiberniæ, qui ei respondit et dixit quod nullam seisinam de prædictis terris sibi daret nec habere faceret pro eo quod dictus dominus Edwardus aperte per 'ipsum et' suum consilium deceptus fuit. \* \* \* Et dictus Johannes filius

Thomæ dixit quod nullam moram faceret quin plenariam seisinam de terris et tenementis prædictis caperet. \* \* Et sic obiit seisitus de prædictis terris et tenementis. \* \* Et dicunt per sacramentum suum quod prædictus Galfridus de Prendegast tanquam frater et hæres propinquior prædicti Johannis 'tale' jus ad prædictas terras et tenementa de Ardsylach habet, 'et hoc' ratione feoffamenti dicti Johannis filii Thomæ.

42. WILLIELMUS DE ERDESDON'. De morte et hærede ejus, &c.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus de Erdesdon' detinebatur quadam infirmitate, quæ vocatur Frenesis, a Pascha usque ad festum Apostolorum Petri et Pauli. Ita quod dicto die Apostolorum, superveniente furore suo, exivit domum suam in ortum suum et se ipsum cum quodam cultello interfecit furiose, et non per feloniam et malitiam excogitatam. \* \* Et dicunt quod Robertus filius ejusdem Willielmi est propinquior hæres ejus, et est de ætate triginta annorum; hoc dicunt super sacramentum suum.

43. Johannes de Ripariis, nuper defunctus. De tenura et custodia terrarum suarum, &c.

Jurati dicunt super sacramentum suum quod dictus Johannes de Ripariis nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit in comitatu Berk', nec de corona Angliæ nec de baronia aliqua, quæ sit eschaeta domini Regis in comitatu prædicto: sed tenuit manerium de Colrugg' in comitatu prædicto de Johanne de Sancto Johanne; et centum et quindecim solidatas annui redditus in Foteswycke infra manerium de Waneting' de Fulcone filio 'Fulconis filii' Warini, quod redditum Fulco filius Warini, avus dicti Fulconis qui nunc est, dedit Willielmo de Ripariis 'patre dicti Johannis de Ripariis' cum Alienora filia sua in liberum maritagium: quod manerium simul cum redditu de Foleswycke prædicto dominus Rex per Henricum de Sotesbrock' eschaetorem suum in comitatu Berk' statim post obitum dicti Johannis de Ripariis seisiri fecit in manum suam; et sic dominus Rex illud manerium cum redditu prædicto tradidit domino Egidio de Fenis, quo modo ignorant, sed bene sciunt quod idem Egidius illud nunc tenet. Dicunt etiam quod dominus Rex nec aliquis antecessorum suorum nullo tempore habuerunt custodiam terræ dicti Johannis in comitatu prædicto a tempore quo idem Johannes de Ripariis ea tenuit vel antecessores sui.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Johannes de Ripariis nihil tenuit de domino Rege in capite in comitatu Barksir', nec alibi, ut de corona Angliæ 'die quo obiit,' ut intelligunt: et dicunt quod nunquam antecessores domini Regis, Reges Angliæ, habuerunt custodiam manerii de Shifford in comitatu prædicto tempore quo hæredes ejusdem manerii fuerunt infra ætatem; sed dicunt quod præfatus Johannes tenuit de Johanne de Sancto Johanne prædictum manerium de Schifford per servitium militare, 'et non de ullo alio,' et dicunt quod Johannes de Ripariis obiit in homagio Johannis de Sancto Johanne. Et dicunt quod Johannes filius Johannis de Ripariis est propinquior hæres ejusdem Johannis, et est de ætate trium annorum.

[Vide no 25. hoc anno.]

- 44. ROBERTUS DE CHAUNDOS alias CHANDOS, defunctus. Extenta terrarum.
- \* 45. ROGERUS DE MONTE ALTO, defunctus. De Valle de Monte Alto, &c.

Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod prædicta Vallis de Monte Alto cum pertinentiis, quam Rogerus de Monte Alto defunctus nuper tenuit, est extra comitatum Cestriæ et in Walescheria, et quod prædictus Rogerus dictam Vallem tenuit de domino Rege Angliæ in capite et in Walescheria, et non per servitium militare, nec in soccagium; et quod nullum inde fecit nec debuit servitium; et quod nulla custodia ad dominum Regem prædictum inde pertinet.

Cestr'.

- 45. ROBERTUS DE MONTE ALTO, defunctus. De terris suis in comitatu Cestrics, et de tenura et custodia earundem.
- 46. HENRICUS DE ALDEDELEGH' alias AUDITHELEG', defunctus. Extenta terrarum; ita quod Rex Lucia qua fuit uxor pradicti Henrici dotem suam assignaret, et quod Willielmus de Aldedelegh' frater et hæres præfati Henrici partem suam qua eum contingit de terris prædictis reciperet.

[Vide ao 4 Edw. I. no 50.]

47. WILLIELMUS DE COLEWYKE. De parco suo.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Reginaldus de Colewyke, avus prædicti Willielmi, qui vixit per centum annos, et Philippus filius ejus, pater ejusdem Willielmi, parcum suum apud Colewyke clausum fossato et haya pro voluntate sua sine impedimento Justiciarii vel alterius ministri forestæ tota vita sua tenuerunt, et prædictus Willielmus hactenus sic tenuit. Dicunt etiam quod nesciunt quo jure, nisi ex antiqua consuetudine et tenura.

48. ABBAS DE VALLE REGALI. De metis et divisis terros quam idem Abbas petit in foresta de Mara.

Item, de metis et bundis per quas domini manerii de Dernhale et Over' habere consueverunt estoverium et communam pasturæ in foresta de La Mare.

- 49. De illis qui communicare solebant infra coopertum forestæ de Gillingeham.
- 1 50. Extenta manerii, &c., de Norton'.
  - 51. ELIAS DE TYNGEWYK', custos forestæ et Whitlewode. De balliva forestæ prædictæ, &c., per Henricum Regem eidem Eliæ concessa.
  - 52. Homines de Sandford', Wedegrave, et Stawelle. De secta ad hundredum de La Horetherne.
  - 53. Inquisitio ad inquirendum "Qualiter et per quas leges et quas consuetudines domini de Wallia sicut par pari solebant placitare de terris contentiosis in Wallia et Marchiis Wallize et si solebant placitare de hujusmodi terris secundum leges communes de Wallia et Marchiis in eisdem locis in quibus tales terres fuerint vel in aliis locis;" &c.

- 54. De exitibus parci Northampton' per Vicecomites comitatus perceptis.
- 55. De terra de novo assartata, cujus una pars pertinet ad manerium domini Regis de Selviston', et alia pars ad manerium de Norton' quod David filius Griffini et Elizabetha uxor ejus tenent de dote prædictæ Elizabethæ de terris Johannis Le Mareschal.
- ‡ 56. Petitio Regi et concilio Prioris et Conventus de Kyrkeham alias Karham de manerio suo de Karham in quo Aymer filius et hæres Bernardi de Haudene quasdam terras cepit in damnum ipsorum Prioris et Conventus: una cum exemplari perambulationis factæ anno 31° Hen. III. inter terram unde contentio fuit inter Canonicos de Karham in regno Angliæ et dictum Bernardum de Haudene de regno Scotiæ.

[Vide ao 31 Hen. III. no 51.]

- 57. WALTERUS DE AURE. Inq. p. m.
  - Johannes filius suus primogenitus est propinquior hæres ejus, et est de ætate unius anni et amplius. Gloucestr'.
- 58. Deest. [WILLIELMUS DE DUNSTAPLE.]
- 59. Deest. [WALTERUS DE DRAKE, felo.]
- 1 60. WILLIELMUS DE BLUMVIL'. Extenta terrarum.
  - 61 a. Philippus de La Rokele et Ricardus Batayle et Matilda uxor ejus. De servitio debito Regi de terris quas dictus Philippus vendidit dictis Ricardo et Matildæ.
  - 61 b. Fratres Minores Northampton'. Inq. ad q. d.
  - 62. Robertus de Byllesdon' alias Billisdon', filius et hæres Johannis de Byllesdon' defuncti. Extenta terrarum ejus.
  - 63. PRIOR ET CANONICI DE SUWIKA. Inq. ad q. d.
  - 64. HENRICUS DE PINCKENY, nuper defunctus. De quindecim libris quas solvere consuevit ad wardam Castri Windesor'.
  - 65. De valore domorum, capellæ et placiæ terræ Regis apud Portesmuth'.
  - 66. HENRICUS RUSSEL, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 67. RICARDUS FILIUS NICHOLAI LE MIRE, DE COLCESTR,' defunctus. De terris et tenementis suis quæ in bona memoria legavit Rogero Colevayn et Roesiæ uxori ejus, eorum hæredibus et assignatis, secundum consuetudinem libertatis Colcestr'.
- † 68. Robertus de Aynesford' contulit Petro de Comesal' unum mansum et unam carucatam terræ in villa de Suthkirkeby in maritagio cum Rosa filia sua; qui quidem steterunt in plenaria seisina per dimidium annum et amplius. Post prædictum dimidium annum venit Ricardus de London' qui fuit vir suo tempore magnæ potestatis, et locutus est

cum prædicto Roberto de prædictis manso et terra habendis, et ipse eidem concessit et feoffavit, et ejecit prædictos Petrum et Rosam de manso et terra prædicta, et stetit dictus Ricardus in seisina ipsius terræ per longum tempus. Postea vendidit idem Ricardus terram illam cum manso Thomæ Mutun de Elmesal' qui stetit in seisina toto tempore suo; post cujus decessum Robertus filius ipsius Thomæ intravit et tenuit illam toto tempore suo, et de eadem dotavit Dionisiam uxorem suam ad ostium ecclesiæ. Dicto Roberto viro ejus defuncto, intravit dicta Dionisia ipsam terram, et modo desponsata est Willielmo de Staneby, et dictam terram ambo tenent. Memoratis Petro et Rosa defunctis, venit Willielmus filius eorundem Petri et Rosæ, [et] petit consilium quale Breve sibi prodesse poterit in hac parte.

- 69. FRATRES MINORES DE COLCESTR'. Inq. ad q. d.
- 70. MORGANUS AP MEREDUK'. De jure quod habet in quibusdam terris, &c., quæ fuerunt Mereduci Ap Griffin' patris sui.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod tenementa de Edelegon et Ylebeneyt descendebant Mereduco ap Griffyn jure hæreditario per mortem cujusdam Wirvil antecessoris sui, quæ fuit filia Morgani de Kerlyun, et inde fuit seisitus post mortem ipsius Wirvil, ut de jure suo, quousque Gilbertus de Clare comes Gloucestr' et Hertford' ipsum Mereducum inde ejecit dum dominus Rex extitit in partibus Terræ Sanctæ. Et quod Mameylad fuit jus et hæreditas ipsius Mereduci et quod obiit inde seisitus, et quod prædictus Morganus est propinquior hæres Mereduci prædicti. Et de tenementis de Compmot Hiruryn dicunt quod Mereducus pater Morgan ap Mereduc' obiit inde seisitus in dominico suo ut de feodo. Et quod ipse Morgan post mortem patris sui intravit per voluntatem Lewelini Principis Walliæ, et inde fuit seisitus per dimidium annum et omnia explecia inde provenientia cepit, quousque prædictus Princeps mandavit eidem Morgano quod veniret apud Snowedon' homagium suum eidem pro tenementis illis facturus. Et tunc idem Princeps ipsum Morganum sic inde ejecit.

Wall'.

- 71. RICARDUS FILIUS JOHANNIS, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 72. WILLIELMUS FILIUS HUGONIS LE MOUNER alias MUNER alias MOLEN-DINARII, utlagatus. De anno, die et vasto, &c.
  - Willielmus filius Hugonis Molendinarii de Chippechol fecit feloniam die Dominica proxima post festum Translationis Sancti Thomæ Martyris eodem anno [6°], unde abjuravit regnum in Vigilia Sancti Laurentii eodem anno. Stafford'.
- 73. De anno 3º Edw. I. nº 91.
- 74. ROGERUS DE BARKESTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 75. WILLIELMUS DE STAPELEYE. De terra quam idem Willielmus emit de Margeria filia et quinta hærede Adæ de Fayntre, et quam Vicecomes Salop' in manum Regis cepit.

[ Vide a° 2 Edw. I. n° 10.]

- 76. ALICIA DE ERNEHAM. De feodo cujusdam ballivæ forestariæ in foresta de Windesor quam ipsa Alicia Hugoni filio suo nuper defuncto custodiendam commisit.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dicta Alicia jus habet ratione Galfridi de Bacschete avunculi sui, qui de prædictis feodo et balliva obiit seisitus. Et ipsa Alicia propinquior hæres ejus est, et in seisina fuit de prædictis feodo et balliva post mortem ipsius Galfridi viginti quinque annis elapsis et amplius. Et qualiter præfatus Hugo habuit ballivam illam, dicunt quod nisi de anno in annum pro voluntate ipsius Aliciæ tenendam et revocandam.
- 77. De anno 5 Edw. I. nº 77.
- 78. ROBERTUS EXTRANEUS, defunctus. De quibusdam terris dicti Roberti in quas post mortem ejus quidam se intruserunt, in Regis prajudicium et exhæredationem hæredis ipsius Roberti infra ætatem et in custodia Regis existentis.
- 79. Fratres Ordinis Sanctæ Mariæ de Monte Carmeli Northampton'. Ing. ad q. d.
- 80. Galfridus Prendelgaste alias Prendegaste, filius et hæres Willielmi Prendelgaste. De decem marcatis redditus, &c., captis in manum Regis que ipsum Galfridum jure hæreditario contingunt.
- 81. GILBERTUS DE GAUNT ET RICARDUS DE MALEBISSE. De cete.
  - Gilbertus de Gaunt et Ricardus de Malebisse et antecessores sui cete quando in portu suo de Fiweley applicuerit de jure hucusque habere consueverunt, et ad ipsos de jure pertinet prout continetur in Brevi, salvis tamen domino Regi capite et cauda.

    Ebor'.
- 82. ABBAS DE MELSA. Inq. ad q. d.
- 83. WILLIELMUS FILIUS ARNALDI DE PRESTHOP' ET THOMAS FILIUS ADÆ DE BROMCROFTE. De terris et tenementis quæ ipsi tenent infra forestam Regis quæ dicitur Longa Foresta (Salop'.)
- 84. NICHOLAUS DE LITTLETON'. De messuagiis et terris in manum Regis captis de quibus Johannes Fuke nuper eum feoffavit.
  - Alicia Fuke habuit de hæreditate sua duo messuagia et xii. acras terræ cum pertinentiis in Maupodre, quæ messuagia cum terra prædicta dicta Alicia dimisit Amiciæ de Punsond et Willielmo filio suo ad vitam ipsorum. Et post decessum ipsorum Amiciæ et Willielmi, Robertus filius Pagani capitalis dominus ipsius feodi seisivit dicta messuagia cum terra prædicta in manum suam et illam dimisit cuidam Ricardo Russel. \* \* Postea idem Ricardus rectatus fuit coram Coronatore de morte Hamonis Melepus interfecti, propter quod Alexander de Stupelton' tunc Coronator comitatus cepit dicta messuagia et terram cum pertinentiis in manum domini Regis, propter seisinam quam idem Ricardus habuit, et eam liberavit decenario de Maupodre: \* \* ac idem decenarius in seisina illa stetit per unum annum et diem. Et postea venit quidam Johannes Fuke, filius et hæres Philippi Fuke qui fuit filius et hæres prædictæ Aliciæ Fuke, et intravit prædictam terram et eam tenuit per unum mensem, et de seisina sua feoffavit quendam Nicholaum de Litletone. Dorset'.

- 85. ROGERUS LE BRIT, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 86. Adam de La Cnolle et Emma uxor ejus, soror et hæres Magistri Adæ de Tyleneye. De solutione quadraginta solidorum per annum ad vitam Roberti Walerand defuncti.
- 87. JOHANNES DE NEVILE. Inq. ad q. d.
- 88. Johannes Bleyght alias Byeyt, filius et hæres Alexandri Bleyght forestarii de feodo in foresta de Dene qui diem clausit extremum tempore domini Regis Henrici. De balliva in foresta de Dene.
  - Alexander Bleyt habuit unam ballivam in foresta de Dene quæ vocatur Bleytyesbayllye a primo conquestu, et eam habuit die quo obiit. Et post mortem ipsius Alexandri Johannes Bleyt, filius et hæres ejusdem Alexandri, remansit in custodia domini Regis eo quod infra ætatem fuit. Et ipso sic infra ætatem in custodia existente dominus Henricus Rex dedit Abbati et Conventui de Flexeleye, in excambium unius fabricæ, duas partes ballivæ prædictæ. \* Dictus Johannes Bleyt sustinuit damnum occasione donationis prædictæ ad valentiam viginti et octo marcarum per quatuordecim annos per quos jam tenuit terram suam, videlicet, duarum marcarum per annum.

Gloucestr'.

- 89. ABBATISSA ET MONIALES DE ROMESEY. De licentia Regis boscum et subboscum vendendi infra metas forestæ in comitatu Wiltes'.
- 90. RICARDUS DE MUNDEVILE ET UXOR EJUS. De vasto de boscis quos tenent in dotem ipsius uxoris de hæreditate Ricardi filii Alani infra estatem et in custodia Regis existentis, in exhæredationem ejusdem hæredis.
- 91. Fratres Ordinis Sanctæ Mariæ de Monte Carmeli de Novo Castro super Tynam. Inq. ad q. d.
- 92. NICHOLAUS ARCHIEPISCOPUS ARDMACANUS, HIBERNIÆ PRIMAS. De wrecco maris:—et de jure quod habere clamat in Episcopatibus sui Archiepiscopii, tempore vacationis.
- 93. R. CANTUAR' ARCHIEPISCOPUS. Inq. ad q. d.
- 94. PRIOR ET CONVENTUS SANCTI OSWALDI. De decima molendinorum de Bamburg'.
- 95. De anno 3º Edw. I. nº 92.
- 96. De anno 3º Edw. I. nº 93.
- 97. Thomas de Clynton' et Mazera uxor ejus, defuncti. Rex certiorari vult utrum prædicti Thomas et Mazera feoffaverint Johannem de Clynton', filium eorundem, de terra in Olvestorp' quæ fuit liberum maritagium ipsius Mazeræ, an seisinam suam continuaverint usque ad mortem prædictorum Thomæ et Mazeræ, ita quod prædicta terra descendere debeat Johanni filio Thomæ Le Jeovene, primogenito filio [? primogeniti filii] ipsorum Thomæ et Mazeræ, tanquam propinquiori hæredi ejusdem Mazeræ, qui est infraætatem.

Thomas de Clynton' et Mazera uxor ejus feoffaverunt Johannem de Clynton' filium suum de decem et octo libratis terræ in Olvestorp', et ipsum inde in seisinam per Galfridum Heuse cum litteris prædictorum Thomæ et Mazeræ patentibus posuerunt. Præfatus dominus Johannes de Clynton', post mortem prædictæ Mazeræ matris suæ, dimisit prædictas 18 libratas terræ prædicto domino Thomæ de Clynton', tenendas ad terminum vitæ suæ; ita quod post ejus decessum prædicta terra præfato domino Johanni et ejus hæredibus integre reverteretur.

[Vide nº 1. hoc anno.]

- 98. WILLIELMUS MUTUN alias MOTON', FILIUS ET HÆRES ROBERTI MOTON'.

  De veniendo ad visum franciplegii ad curiam suam de Congeston', de
  - De veniendo ad visum franciplegii ad curiam suam de Congeston', de quo quidam tenentes de Neuton' se subtracerunt.
  - Se subtraxerunt spontanea voluntate sua eo tempore quo prædictus Willielmus fuit infra ætatem et in custodia Willielmi Bagot jam quatuor annis elapsis.

    Leicestr'.
- 99. Hugo filius Willielmi, de Olton'. De seisina et feoffamento.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus pater prædicti Hugonis de Olton' obiit apud Dungalin in Hibernia vestitus et seisitus de duabus partibus unius messuagii 50 acrarum terræ duarum acrarum prati et decem solidatarum redditus cum pertinentiis in Olton'. Item dicunt quod prædictus Willielmus non dedit in vita sua dum fuit in Hibernia prædicta tenementa Johanni de Blosmevill', nec aliquam chartam de feoffamento ei inde fecit. Hibern'.
- 100. De anno 5° Edw. I. nº 78.
- 101. PRIOR ET CONVENTUS DE LANTHONY. De transgressionibus factis dictis Priori et Conventui.
- 102. De anno 3º Edw. I. nº 94.
- 103. W. EBOR' ARCHIEPISCOPUS. Inq. ad q. d.
- 104. PRIOR SANCTÆ MARLÆ WIGORN'. Inq. ad q. d.
- 105. ROBERTUS DE SANCTO EDMUNDO. Breve de piscaria in aqua de Limer' in Hibern' ei liberanda, &c. Item, petitio dicti Roberti Cancellario Regis Anglia.
- 106. ABBAS ET CONVENTUS DE VALLE REGALI. De estoverio, communa pasturæ, &c., in bosco de Bradeford, &c.
- 107. De decimis, terris, &c., ad ecclesiam de Wotton' spectantibus, et de portionibus rectoriæ et vicariæ.
- 108. ROGERUS LE FORESTER DE WELVNTON'. Inq. p.m.
  - Rogerus filius Rogeri Le Forester de Welynton' est propinquior ejus hæres, et fuit ætatis die Sancti Jacobi Apostoli viginti et quinque annorum et amplius. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 2.]

109. RICARDUS FILIUS ET HÆRES WILLIELMI DE HARECURT alias HARECORT, defuncti. Probatio ætatis.

Hæc est probatio capta ætatis Ricardi filii et hæredis Willielmi de Harecurt defuncti qui de Rege tenuit in capite, \* \* die Veneris proxima in crastino Epiphaniæ, videlicet, per sacramentum Roberti de Eton', qui dicit super sacramentum suum quod dictus Ricardus de Harecurt erat tertio die post festum Sancti Nicholai anno regni Regis Edwardi sexto ætate viginti et unius annorum, et hoc bene recolit eo quod tunc temporis erat senescallus Willielmi de Harecort, et præterea idem Robertus habet unum filium ejusdem ætatis. Item, Willielmus de Sancto Audoeno dicit super sacramentum suum quod dictus Ricardus de Harecurt erat ætate viginti et unius annorum ad prædictum terminum, et hoc bene recolit eo quod erat cum Ela Comitissa Warwick' priusquam desponsata est domino Philippo Basset, et illo tempore Willielmus de Harecurt venit ad dominam suam et confitebatur se habere unum filium, nomine Ricardum, et nullum habuit nisi istum. Item, Willielmus Le Megre dicit super sacramentum suum quod dictus Ricardus de Harecurt est ejusdem ætatis ut prius, eo quod idem Willielmus habuit quendam fratrem, nomine Johannem Le Povre, qui moriebatur eodem anno quo dictus Ricardus de Harecurt nascebatur, et hæres dicti Johannis erat in custodia per quatuordecim annos et jam tenuit terras per septem annos et dimidium. Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 27.]

- †110. ROBERTUS TYPETOT ET THOMAS FOLEGAUMBE. Breve tantum. De redditu quem ipsi et antecessores sui reddiderunt pro hamelettis suis de Helton' et Midelton' (Derb').
- \*111. De quo statu Castrum de Scartheburg' extitit quando Johannes de Vescy illud a custodia Willielmi de Percy recepit.
- †112. RADULPHUS LE BOTILLER ET MATILDIS UXOR EJUS. De secta ad hundredum ratione manerii de Badminton' quod est de hæreditate dictæ Matildis.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

†113. WILLIELMUS WODENOTTE, qui pro felonia abjuravit regnum. De anno et die qui ad Regem pertinent.

### 7º Edw. I.

† 1. Kenwricus Seis, defunctus. De terra quæ fuit quondam ejus.

Dicunt [fideles de Anglefeld] per veredictum ipsorum quod illa terra fuit pacifice in manu dicti Kenwrici tempore Lewelini avi domini Lewelini nunc Principis Walliæ; et tempore inclitæ memoriæ domini Henrici permissus fuit eam tenere; et tempore domini Edwardi, Dei gratia nunc Regis Angliæ et tunc Comitis Cestriæ. Et post decessum ipsius, filii ejus ipsam terram tenuerunt donec venerunt

ad fidem et ad pacem domini Regis; unde memoratus Princeps ipsam terram sicut et alias multas terras occupavit. Sed nullam chartam habuerunt.

‡ 2. . . . . . . . . . . . [? JOHANNES WYGER.] Inq. p. m. Extenta de manerio de Kistelmelebrigge.

Item dicunt [juratores] quod hæres est ætatis quindecim annorum.
[Devon'.]

[Vide a° 6 Edw. I. n° 21.]

3. ROBERTUS PIPARD. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Robertus Pypard nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit. Dicunt tamen quod dominus Henricus Rex pater Regis Edwardi dederat Adæ Co.. decem libratas terræ in Flytelton' tenendas eidem Adæ et hæredibus suis. \* \* Et idem Adam habuit hæredem, Agnetem nomine, quam Robertus Pypard desponsavit in uxorem; et postea idem Robertus obiit sine hærede de se procreato. Et postea dominus Rex Henricus concessit Henrico de Candevre maritagium prædictæ Agnetis quam idem Henricus desponsavit: et postmodum prædictæ Agnes obiit sine hærede de se procreato. Et tunc dominus Rex Edwardus concessit prædicto Henrico de Candevre prædictas decem libratas terræ, tanquam eschaetam suam, tenendas ad vitam ipsius Henrici.

4. WILLIELMUS DE LOLLEWORTH' alias LULLEWURTH', FILIUS REGINALDI DE LOLLEWORTH'.

Reginaldus de Lulleworth', filius prædicti Willielmi, est propinquior hæres ejus, et est ætatis duodecim annorum ad Pascha Floridum proximo futurum.

Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 3.]

5. WILLIELMUS EVERARD. Inq. p. m.

Edmundus Everard, filius prædicti Willielmi, est propinquior ejus hæres, et est ætatis viginti septem annorum et dimidii. Dorset'. [Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 17.]

6. GILBERTUS BRUNESLEY alias BRUNISLEY. Inq. p. m.

Rogerus de Brunisley, filius suus primogenitus, est propinquior ejus hæres, et de ætate triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 16.]

7. WILLIELMUS DE BENETLEYE alias BENETLEG', FILIUS WILLIELMI DE BENETLEYE. Inq. p. m.

Robertus de Benetleg', frater prædicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti quatuor annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 21.]

8. Robertus Werlay alias Virly, defunctus. De custodia terrarum et hæredis ejus.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus de Virly non tenuit in capite de domino Rege manerium suum de Eustone, nec etiam alias terras in comitatu Suffolc'; sed dicunt quod tenuit manerium suum de Eustone in capite de domino Willielmo Bardolf' die quo obiit. Dicunt etiam quod quidam, Philippus nomine, 'filius suus,' propinquior hæres ejus est: et erit de ætate duorum annorum ad Natale Domini proximo venturum.

[ Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 11.]

9. RICARDUS DE CHASTILLON alias CASTILON. Inq. p. m.

Hugo de Castilon est ejus hæres et plenæ ætatis et amplius.

10. JOHANNES DE LUVERAZ. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Ricardus filius prædicti Johannis est propinquior hæres ipsius Johannis, et quod est ætate trium annorum. Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 9.]

11. PETRUS DE MAULE alias MALO LACU. Inq. p. m.

Petrus de Malo lacu, qui nunc est, est propinquior hæres dicti Petri defuncti, et fuit de ætate triginta annorum in festo Beatæ Mariæ Magdalenæ ultimo præterito. \* \* \* Stephanus de Malo lacu, frater dicti Petri defuncti, tenet decem libratas terræ tota vita sua de dono fratris sui prædicti.

Dominus Petrus de Malo lacu jam sex annis elapsis dedit Petro filio suo et hæredi et Nicholaæ uxori suæ ad ipsam dotandum 7l. 10s. 9d. redditus per annum. \* \* \* Dominus Petrus de Malo lacu qui nunc est, filius domini Petri defuncti, rectus hæres est et plenæ ætatis, scilicet, de ætate triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 8.]

12. HENRICUS DE PENEBRIGG' alias PENEBRUGG'. Ing. p.m.

Fulco filius prædicti Henrici est propinquior hæres ejus, et est de ætate octo annorum. Wigorn'.

Fulco filius ejus est propinquior hæres ejus et ætatis septem annorum.

Hereford'.

Dicunt [juratores] quod Henricus de Pennebrigg' defunctus non tenuit manerium de Tudewurth' in comitatu Wiltes' de domino Rege in capite die quo obiit: sed dicunt quod Rogerus La Suche, qui tenuit illud manerium de Johanne Biset, dedit prædictum manerium Gilberto de Stanford' cum Lora filia sua in liberum maritagium. Et mortuo dicto Gilberto, dicta Lora dedit dictum manerium Arrabiliæ quæ fuit uxor dicti Henrici de Pennebrigg' et Fulconi filio dictorum Henrici et Arrabiliæ. Wiltes'.

Henricus de Penebruge defunctus non tenuit manerium de Tonge in comitatu Salop' de domino Rege in capite die quo obiit: sed dicunt [juratores] quod Alanus de La Souche dedit dictum manerium Willielmo de Harecourt cum Alicia sorore ejus in liberum maritagium. Et dictus Willielmus genuit unam filiam, nomine Orrabilem, quam dictus Henricus de Penebruge duxit in uxorem de qua Orrabile habuit illud manerium prout hæreditas uxoris suæ. Salop'.

Henricus de Penebrugge tenuit manerium de Weston' Subegge de Waltero Giffard Eboracensi Archiepiscopo per unum feodum militis, et postea venit Henricus de Penebrugge, filius et hæres dicti Henrici de Penebrugge, et quietum clamavit pro se et hæredibus suis totum jus et clamium quod habuit vel habere poterit in manerio de Weston' pro manerio de Ullingwike in comitatu Herefordiæ.

[Gloucestr'.]

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus de Hatrecurt, dominus de Ayliston', habuit duas filias, scilicet, Orrabillem et Margeriam, quibus conjunctim dedit maneria de Ayliston' et Tonge. Postea venit Henricus de Penbrugg' et prædictam Orrabillem duxit in uxorem, et Johannes de Canti Lupo prædictam Margeriam similiter duxit in uxorem. Et de consensu prædictorum Henrici et Orrabillis, Johannis et Margeriæ, remansit manerium de Tonge integre præfatis Henrico et Orrabilli; et manerium de Ayleston' integre præfatis Johanni et Margeriæ. Item dicunt quod præfati Johannes et Margeria obierunt seisiti de prædicto manerio de Ayleston' sine hærede de eisdem procreato, per quod idem manerium de Ayleston' revertebatur cuidam Fulconi filio et hæredi prædictorum Henrici et Orrabillis tunc infra ætatem existenti.

Leicestr'.

## [Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 19.]

## 13. JOHANNES DE MOUN alias MOHUN. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Moun defuncti est hæres ejusdem Johannis propinquior, et est de ætate novem annorum et amplius. Somerset'.

Dicunt [extensores] per sacramentum suum quod Johannes de Mohun, qui de domino Rege tenuit in capite, obiit die Dominica in festo Sancti Barnabæ Apostoli anno supradicto [7°], et habet unum filium et hæredem, nomine Johannem, qui est de ætate decem annorum et paulo majoris, ut credunt.

Devon'.

Est etiam assignatio dotis Alianoræ quæ fuit uxor prædicti Johannis.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 5.]

#### 14. HUGO WYLYES alias WILIE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Hugo tenuit de domino Rege in capite quatuor acras terræ et unum messuagium in villa de Midelton' pro balliva de Wilie et dimidia balliva de Bukkelowe custodiendis.

\* Et dicunt quod dictus Hugo tradidit Rogero filio suo et hæredi suo totam prædictam terram et messuagium cum omnibus pertinentiis simul cum tota balliva de Wilie et Bukkelowe ad Magnum Turnum Vicecomitis Bedford' proximum post festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quinto, et sic idem Rogerus, filius prædicti Hugonis et hæres, tenuit totam terram et messuagium cum tota balliva prædicta usque ad diem Sabbatum proximum post festum Assumptionis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi sexto quod dictus Hugo clausit diem extremum.

\* \* Et dicunt quod Rogerus filius ejusdem Hugonis est propinquior hæres ejus. Et dicunt quod prædictus Rogerus, qui propinquior hæres

ejus est, erit de ætate viginti unius anni plenarie completorum ad festum Sancti Benedicti Abbatis in Martio proximo futuro.

Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 5.]

## 15. PETRUS LE MARESCHAL. Inq. p. m.

Idem Petrus habuit quatuor filias et primogenita mortua est, et filius ejus [est] ætatis viginti annorum ad Pascha anno regni Regis Edwardi septimo; et tres alias filias habuit quæ sunt plenæ ætatis.

Essex'.

Partitio terrarum et tenementorum quæ fuerunt Petri Le Marescal in Magna Badewe facta coram Ricardo de Holebrok' domini Regis Senescallo, die Jovis in crastino Sancti Valentini anno regni Regis Edwardi octavo, apud Badewe in præsentia hæredum prædicti Petri, scilicet, Johannis filii Beatriciæ eynesciæ filiæ prædicti Petri defuncti, qui adhuc est infra ætatem et est ætate viginti annorum, Margeriæ secundæ filiæ dicti Petri uxoris Galfridi Le Paumer, Isabellæ tertiæ filiæ dicti Petri uxoris Ricardi de Badewe et Alexandri de Munteny patris Johannis filii et hæredis Gencelinæ quartæ filiæ dicti Petri defunctæ post obitum dicti Petri, qui quidem Johannes fuit ætatis quinque annorum citra Epiphaniam Domini anno regni Regis Edwardi supradicto [8°].

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 12, m. 3, et m. 1; et 9 Edw. I. m. 18.]

# 16. Hugo Le Botiller alias Butyler. Inq. p. m.

Idem Hugo tenuit de domino Rege in capite de honore prædicto [de Reyleye] tredecim acras terræ in eadem villa de quibus feoffavit Willielmum Buss et Læciam uxorem ejus per quatuor annos ante mortem suam. \* \* Johannes Le Butyler tenuit de dicto Hugone de antiqua tenura de honore prædicto quinque acras. \* \* Willielmus filius prædicti Hugonis, ætate octo annorum et dimidii, est proximus ejus hæres. Essex'.

## 17. PAGANUS DE CADURCIS. Inq. p. m.

Patricius de Cadurcis, frater dicti Pagani, est hæres ejus propinquior et ætatis viginti quinque annorum et amplius.

Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 5; et 11 Edw. I. m. 6.]

### 18. GODFRIDUS LE FAUKONER alias FAULKENER. Inq. p. m.

Prædictus Godfridus tenuit prædictum manerium de Herst de domino Rege per serjantiam custodiendi unum falconem domini Regis singulis annis a festo Sancti Michaelis usque festum Purificationis Beatæ Mariæ; dum tamen seysona falconis durat sumptibus et expensis ipsius domini Regis.

\* \* \* Robertus Le Faukoner est primogenitus ipsius Godfridi et hæres propinquior, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Robertus Le Faukoner est filius ejus et proximior hæres suus, de ætate quadraginta annorum. Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 6.]

19. AMICIA DE GORHAM. Inq. p. m.

Dominus Johannes de Kirkeby est ejus hæres propinquior et plenæ ætatis.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 6.]

20. WILLIELMUS FILIUS ROBERTI DE AYLESBYR' alias EYLESBYR'. Inq. p. m.

Tenuit in capite de domino Rege in villa de Eylesbyr' unum messuagium et tres virgatas terræ cum pertinentiis de feodo loterarii, faciendo inde per annum domino Regi litteram ad lectum prædicti domini Regis; et inveniet litteram et juncos ad cameram domini Regis junchendam et hoc ter in anno si eum contigerit toties accedere scilicet, in hieme litteram et in æstate juncos.

\* \* Quidam Willielmus filius prædicti Willielmi est proximus hæres, et est ætate viginti unius annorum et amplius.

Buckingham'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 21.]

21. MARIA DE BEKERING'. Inq. p. m.

Dominus Thomas de Bekering' miles . . . . . . . . . . . . . Mariæ est propinquior hæres ejusdem, et est de ætate quadraginta annorum : hoc dicunt [juratores] super sacramentum suum. Northumbr'.

Dicta Maria de Bekering' obiit die Jovis post festum Decollationis Sancti Johannis Baptistæ. \* \* \* Dominus Thomas de Bekering', filius dictæ Mariæ, propinquior hæres est et ætatis triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 3 et m. 2.]

22. WALTERUS GIFFARD, ARCHIEPISCOPUS EBORACENSIS. Inq. p. m.

Dominus Godfridus Giffard, Episcopus Wygorniæ, est ejus hæres propinquior et plenæ ætatis. Wiltes'.

Dominus Godfridus Giffard, frater ipsius Walteri, est propinquior hæres et plenæ ætatis.

Somerset'.

Godfridus Giffard, Episcopus Wygorniæ, est propinquior hæres ejus, et est ætatis quadraginta quatuor annorum. Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 12.]

23. WILLIELMUS DE WYNDESORE. Inq. p. m.

Ricardus de Wyndesore propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti et unius anni veniente die Veneris proximo post Annunciationem Beatæ Mariæ Virginis.

Middlesex'.

24. JOHANNA DE LYUNS. Inq. p. m.

Tenuit de quodam Adam de Napton', scilicet, quadraginta et quatuor acras terræ arabilis in dominico in Plumpton': \* \* pro quo servitio, dicunt [juratores] quod nullum servitium fecit eidem Adæ, quia prædictus Adam dedit Rogero de Lyuns cum prædicta Johanna filia sua in liberum maritagium prædictas terras. \* \* \* Ricardus de Lyuns filius ejus propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis, scilicet, ætatis triginta annorum. Northampton'.

25. ROBERTUS LE BRETUN alias BRETON'. Inq. p. m.

Rogerus est filius et hæres domini Roberti de Breton', de ætate novemdecim annorum, et ad festum Sancti Michaelis præteritum fuit ætatis novemdecim annorum.

Derb'.

26. MICHAEL DE HOCKELE alias HOCKELEG'. Inq. p. m.

De hæredibus vero dicti Michaelis de Hockele nihil sciunt [juratores] quia nascebatur in extraneis partibus.

In campo qui vocatur Warenton'feld sunt quatuordecim acree et dimidia roda, ejusdem valoris, quas dictus Michael contulit per chartam suam cuidam Willielmo de Wikeleg' filio suo et in seisinam posuit per Philippum de Feyrfeld servientem suum per quindecim dies antequam obiit. \* \* . . . . . dibus dicti Michaelis nihil sciunt [juratores].

Item, de terra in Tatindon' et Presteclive quam Johanna quæ fuit uxor dicti Michaelis conjunctim tenuit cum viro suo.

Juratores dicunt quod prædicta Johanna fuit feoffata cum prædicto Michaele conjunctim de prædicto messuagio et de prædictis duabus bovatis terræ cum pertinentiis, et semper continuit seisinam suam usque obitum prædicti Michaelis; et quod feoffati fuerunt conjunctim per Nicholaum Herigaut et Margeriam uxorem ejus per chartam suam; et dicunt quod prædicta messuagium et terra ad ipsam pertinent.

Item, de terra de qua Willielmus de Wykeleye feoffatus fuit per prædictum Michaelem.

Dicunt [juratores] per eorum sacramentum quod Willielmus de Wikeleg' feoffatus fuit de tredecim acris et tribus rodis terræ cum pertinentiis in Boudon' per chartam Michaelis de Hockeleg' per tredecim dies ante mortem dicti Michaelis; et quod dictus Michael fuit in tali statu quod potuit equitare et ambulare tempore feoffamenti illius, et in bona memoria sua et sana: et quod dictus Willielmus fuit in plena et pacifica possessione dicti tenementi tempore prædicto.

[ Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 11.]

27. PHILIPPUS DE HERTERUGG' alias HERTRUGGE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [inquisitores] quod quidam Ricardus de Herterugg', pater prædicti Philippi, habuit quandam uxorem de qua genuit prædictum Philippum et quandam filiam, Johannam nomine; et postea obiit uxor dicti Ricardi, et idem Ricardus accepit aliam uxorem, Clariciam

nomine, de qua genuit quendam, Ricardum nomine. Et postea obiit dictus Ricardus pater prædictorum Philippi, Johannæ, et Ricardi, et hæreditas descendit prædicto Philippo tanquam filio et hæredi: et idem Philippus obiit sine hærede de se procreato. Sed nesciunt utrum hæreditas descendere debeat prædictæ Johannæ de prima uxore procreata, an prædicto Ricardo masculo de secunda muliere procreato. Dicunt etiam quod prædicta Johanna est de ætate quadraginta annorum, et prædictus Ricardus masculus de ætate viginti et octo annorum. Et quia sunt in dubio ad quem prædictorum Johannæ et Ricardi hæreditas prædicta descendere debet, ponunt hoc in discretione curiæ domini Regis.

Inquisitio facta utrum Philippus de Hertruge nuper defunctus, qui de domino Rege tenuit in capite, fuit seisitus de manerio de Hertrugge die quo obiit; et si Johanna ' de Hertrugge, uxor Ricardi de Coplonde '[alias Copeland'] sit soror et couterina prædicti Philippi de quodam Ricardo de Hertrugge et quadam prima uxore ejus procreata; et si quidam Ricardus filius prædicti Ricardi defuncti sit frater prædictorum Philippi et Johannæ et filius prædicti Ricardi defuncti de quadam Claricia secunda uxore sua procreatus. [juratores] dicunt super sacramentum suum quod prædictus Philippus de prædictis terris et tenementis fuit seisitus die quo obiit. Dicunt etiam quod prædicta Johanna, filia prædicti Ricardi de Hertrugge patris prædicti Philippi nuper defuncti, est soror et couterina ejusdem Philippi de eisdem patre et matre et de prima uxore procreata. Dicunt etiam quod prædictus Ricardus, filius prædicti Ricardi defuncti, est frater prædictorum Philippi et Johannæ et filius prædicti Ricardi defuncti de prædicta Claricia secunda uxore sua procreatus. Dicunt etiam quod prædicta Johanna est propinquior hæres

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 10.]

28. LETITIA DE KAHANES alias KAYNGNES alias KAYNES alias KEINES alias CAYNES. Inq. p. m.

Prædicta Lætitia tenuit in dotem medietatem manerii de Cumbe de Roberto de Kayngnes. \* \* Prædictus Robertus de Kayngnes est propinquior hæres Willielmi de Kayngnes filii prædictæ Lætitiæ, et est plenæ ætatis. Dorset'.

Dicta Lætitia nihil tenuit de domino Rege in capite nec de aliquo alio in dicto comitatu [Ebor] die qui obiit; nisi tamen de hæreditate Johannis Paynel, et hoc nomine dotis. \* \* \* Johannes Paynel, filius Johannis Paynel, est propinquior hæres ipsius Lætitiæ; et erit ætatis octodecim annorum in festo Sancti Petri ad Vincula proximo venturo.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 15.]

29. RADULPHUS DE GAUGY alias GAWGY. Inq. p. m.

Robertus de Clyfford' est propinquior hæres domini Radulphi de Gawgy, et habet ætatem triginta annorum et amplius. Northumbr'.

[ Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 18 et m. 14.]

30. Johannes Le Bretun. Inq. p. m.

Tenuit prædicta tenementa cum pertinentiis [in Nethercote] de Rogero Bygot Comite Norfolc' et Marescallo Angliæ ratione Alinæ uxoris suæ filiæ et hæredis Philippi Basset. \* \* Johannes Le Bretun, filius prædicti Johannis Le Bretun, est propinquior hæres ejusdem Johannis de ætate viginti unius anni et amplius. Wiltes'.

31. JOHANNES DE RIPARIIS. Inq. p. m.

Willielmus de Ripariis est propinquior hæres dicti Johannis; et est ætatis quinque annorum et dimidii. Tenuit de Amicia Comitissa de Insula. Mabilia de Ripariis dotata est. Somerset'.

32. Petrus de Brus, defunctus. Extenta feodorum militum quæ fuerunt ipsius Petri, et quæ nondum partita sunt inter cohæredes et participes hæreditatis ejusdem Petri, scilicet, Margaretam de Ros, sororem et unam hæredem, Walterum de Faucumberg' et Agnetem uxorem ejus, et alios.

[Vide ao 1 Edw. I. no 31.]

33. JOHANNES LA VELYE. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem Johannis La Velye ætatis octo annorum est proximus ejus hæres.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 11.]

- 34. Rogerus Bygod alias Bigot Comes Norfolc' et Markscallus Anglie. Extenta terrarum.
- 35. ROBERTUS DE BOKENHAM alias BUKEHAM. Extenta terrarum.
- 36. MATTHEUS TURPIN, defunctus. De terra de qua Matthæus Turpin conjunctim feoffavit dictum Matthæum filium suum defunctum et Matildam uxorem ejus; et de custodia et maritagio hæredum ipsius Matthæi defuncti.
  - Juratores dicunt quod Mathæus Turpin, qui de domino Rege tenuit in capite, feoffavit Mathæum filium suum et Matildam quæ fuit uxor dicti Mathæi filii sui conjunctim de centum solidatis terræ cum pertinentiis in Estwinterslawe, tempore domini Regis Henrici patris domini Regis qui nunc est, habendis eisdem Mathæo et Matildæ et hæredibus de corporibus eorundem exeuntibus. Item dicunt quod dominus Henricus Rex, pater domini Regis qui nunc est, vel idem dominus Rex qui nunc est, nunquam inde relevium habuerunt.
  - Dicunt [juratores] quod maritagium hæredum dictorum Mathæi et Matildæ valet centum solidos. Et dicunt quod maritagium hæredum non valet nisi centum solidos ad vendendum eo quod prædicta Matilda feoffata est conjunctim cum prædicto Mathæo viro suo defuncto. Et ideo dicunt quod maritagium hæredum cum custodia dictæ terræ minoris valoris est.

    Wiltes'.

[ Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 11.]

- 37. JOHANNA DE SAUNFORD', defuncta. De manerio, quod Robertus de Sancto Melano habuit ex feoffamento ejusdem Johannæ, in manum Regis capto.
  - Johanna de Saunford' in libera potestate sua feoffavit Robertum de Sancto Melano de manerio de Trenant cum pertinentiis ante mortem suam per unum annum et plus; quod quidem manerium idem Robertus pacifice obtinuit juxta formam feoffamenti sui, quousque Vicecomes Cornubiæ per præceptum domini Regis ipsum inde ejecit, faciendo inde Comiti Cornubiæ servitia debita et consueta; de quo quidem Comite idem manerium tenetur in capite per servitium militare.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I m. 21.]

- 38. De anno 6º Edw. I. Transcriptum Inquisitionis 6 Edw. I. nº 97, et nunc ei consutum.
- 39. STEPHANUS DE BEREWES, suspensus. De terra sua.
- 40. RICARDUS TALEBOT. De communa pasturæ in bosco Abbatis de Flacle infra metas foreste de Dene.
- 41. ROBERTUS BANASTRE. De jure suo ad manerium de Prestaton'.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dominus Ricardus dudum Rex Angliæ, proavus prædicti Edwardi Regis nunc, manerium prædictum cum quatuor cantredis supradictis jure sui conquestus rite possessit. Et celebris memoriæ dominus Henricus Rex, pater Edwardi Regis prædicti, ad cujus manus idem manerium postea devenerat, illud idem tempore quo quatuor cantreda supradicta una cum toto comitatu Cestriæ domino Edwardo Regi sæpefato contulerat dedit et concessit eidem. De jure vero præfati Roberti, si quod in manerio habeat supradicto, sic inquiunt, quod præfatus Ricardus Rex post tempus conquestus prælibati manerium præfatum cum suis pertinentiis cuidam Roberto Banastre, avo prædicti Roberti cujus hæres ipse est, dedit sibi et hæredibus suis pro servitio suo in feodo et hæreditate perfectius tenendum; post cujus collationis tempus idem Robertus avus manerium illud per tres annos et dimidium pacifice tenuit et quiete possessit, infra quod oppidum quoddam interim construxit, cujus una pars adhuc restat ibidem. De alienatione vero ejusdem manerii de manibus Roberti præfati &c., qua de causa, per quem, et quomodo, dicunt quod dominus Owanus Gowenet tunc temporis Princeps Wallize przefatum Robertum avum cum exercitu suo violenter ejecit de manerio prædicto, et oppidum suum prædictum in eodem prostravit.

[? Flint'.]

42. CHRISTINA DE VALONIIS. Extenta terrarum et tenementorum in Shering' quæ Christina de Valoniis, domina ejusdem manerii, dedit capellanis divina celebrantibus in capella sua ejusdem manerii; et terrarum, &c., quæ domina emit in prædicto manerio sibi et hæredibus suis in recompensationem præmissorum; et etiam terrarum, &c., quæ domina Christina, postquam habuit manerium de Hertefordingbiry, sibi et hæredibus suis in eodem manerio de incremento adquisivit; &c.

- 43. JOHANNES RENGER, defunctus. De partitione terrarum suarum in Parva Badewe inter cohæredes et participes, videlicet, Nicholaum Le Gras et Johannem de Cueye alias Quoye et Johannam uxorem ejus.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod quidam Robertus de Borham aliquando tenuit manerium de Borham et manerium de Parva Waltham et quatuor viginti acras terræ in Rouewelle et unam carucatam terræ cum pertinentiis in Parva Badewe. \* \* De quibus terris et tenementis Johannes Renger perquisivit messuagium et terras et tenementa in Parva Badewe. Et post mortem dicti Johannis Renger jus prædictæ hæreditatis descendebat Ydoneæ et Ceciliæ sororibus prædicti Johannis Renger, et Johannæ et Isabellæ filiabus Margeriæ sororis prædictarum Ydoneæ et Ceciliæ, quam quidem Johannam Johannes de Quoye duxit in uxorem. Dicunt etiam quod manerium de Parva Badewe prædictum debet partiri in tres partes equales; unde Nicholaus Le Gras debet habere duas partes, et dictus Johannes de Quoye et Johanna uxor ejus debent habere tertiam partem prædicti manerii cum omnibus pertinentiis et libertatibus. Item dicunt quod Nicholaus Le Gras non permisit rectam et debitam inde inter eos fieri partitionem. Item dicunt quod idem Nicholaus cepit omnia amerciamenta et perquisita curiæ sine aliqua partitione eisdem Johanni et Johannæ inde facienda. Requisiti de damnis quæ dicti Johannes et Johanna occasione partitionis prædictæ non factæ sustinuerunt, dicunt quod sustinuerunt damnum ad valentiam octo marcarum. [Sequentur extenta et partitio dicti manerii.] [Essex'.]
- 44. ROGERUS LE BIGOD COMES NORFOLC' ET MARESCALLUS ANGLIÆ ET ANTONIUS BEK'. Extenta manerii de Somerton' de assensu eorum facta.
- 45. MATILDA COMITISSA GLOUCESTR' ET HERTFORD'. Extenta maneriorum de Sidingho et Gothelesford de assensu ipsius Matildæ facta. Isabella quondam uxor Huberti de Ruby tenet tertiam partem istorum nomine dotis.
- 46. JOHANNES DE PLESSEYS. Inq. p. m.
  - Thomas de Plesseys frater dicti Johannis propinquior hæres ipsius Johannis est, et ipse Thomas est de ætate viginti et quatuor annorum.

    Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 9.]

47. WILLIELMUS NOEL alias NOWEL, defunctus. De tenura et hærede ejus.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus Nowel tenuit de domino Rege in capite per parvam serjantiam, videlicet, per servitium unius paris calcariorum deauratorum pretii 6d.; et est socagium. \* Et dicunt quod dictus Willielmus Nowel habuit unam filiam quæ vocatur Elizabet et est ætatis duorum annorum, et est propinquior hæres dicti Willielmi Nowel; et quod nullus

Rex unquam inde habuit custodiam nisi Edwardus Rex nunc post mortem dicti Willielmi Nowel, ut intelligunt.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 21.]

48. WILLIELMUS TOGOD alias THOGOD, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

Terra extitit in manu domini Regis per unum annum et unum diem et amplius a festo Apostolorum Petri et Pauli anno regni Regis Edwardi sexto.

Buckingham'.

- 49. De anno 6º Edw. I. nº. 113.
- 50. De anno 8º Edw. I. nº 87.
- 51. Fratres Minores Cantuar'. Inq. ad q. d.
- 52. JOHANNES ORM, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 53. Custos et Fratres Hospitalis Sancti Johannis de Abingdon'. Inq. ad q. d.
- 54. Fratres Minores Ebor'. Inq. ad q. d.
- 55. Anianus Bangoren' Episcopus. De decem libratis terræ eidem Episcopo per Regem assignatis in Marchia Walliæ.
- 56. De custodia Prioratus Sancti Germani in Cornubia in vacationibus ejusdem.
- 57. ABBAS DE LILLESHULLE. Inq. ad q. d.
- ‡ 58. Johannes de Wallop'. De triginta libratis terra ei per Regem assignatis de terris vastivis in Hibernia.
  - 59. JOHANNA FILIA ROBERTI DE VEER COMITIS OXON'. Inq. ad q. d.
  - 60. De quibusdam terris quæ debent et solent esse de pertinentiis terræ de Kilsilan in Hibernia, jam per quosdam homines subtractis.
  - 61. THOMAS DE HEDON', CANONICUS EBOR'. De quadam terra ad præbendam ipsius Thomæ in Tange pertinente.
  - 62. Fratres Ordinis de Monte Carmeli Dublin'. Inq. ad. q, d.
  - 63. Johannes Comyn, nuper defunctus. De custodia terrarum et hæredis ejus, videlicet, si custodia illa pertinet ad Amabiliam quæ fuit uxor dicti Johannis, et quæ propinquior est hæredi prædicti Johannis eo quod terræ dicti Johannis tenentur in soccagium sicut dicta Amabilia dicit, vel ad Priorem Sanctæ Trinitatis Dublin' seu ad Archiepiscopatum Dublin' dicto Prioratu vacante.
    - Jurati dicunt super sacramentum suum quod custodia prædicta de jure pertineret ad dictam Amabiliam eo quod terræ prædictæ tenentur in soccagio, nisi consuetudo Hiberniæ obstaret, quæ talis est, quod si in charta vel cyrographo contineatur homagium, communiter omnes de Hibernia in prædicto casu custodia utuntur; et in cyrographo de terris prædictis inter Priorem Sanctæ Trinitatis prædictæ et Johannem Comyn, patrem prædicti Johannis Comyn ultimo defuncti, compertum est, quod prædictus Johannes, pater præfati Johannis

ultimo defuncti, fecit homagium in curia domini Regis dicto Priori pro prædictis terris: sed præfatus Johannes ultimo defunctus, pater prædicti hæredis, non fecit homagium pro prædictis terris. Dicunt etiam quod dicta custodia ad dictum Priorem ratione et consuetudine Hiberniæ prædictis, videlicet, occasione homagii, pertinet.

Dicunt insuper quod dicta custodia ad Archiepiscopatum prædictum non pertinet, nec idem Archiepiscopatus unquam de custodia illa dicto Prioratu vacante fuit in seisina.

Hibern'.

64. De alienatione terræ in manerio de Kylsylan necnon et aliarum terrarum in Hibernia sine licentia Regis.

Willielmus de Burgo qui quondam fuit dominus de Kylsylan dedit Priori Hospitalis Sancti Johannis Waterford', quæ nunc est cella Prioratus Bathon', dimidiam carucatam terræ cum pertinentiis in manerio de Kylsilan in Hibernia, qui Prior eam tenuit pacifice per multum tempus; et postea idem Prior feoffavit dominum Ricardum filium Eliæ de eadem terra: \* et postea, mortuo dicto Willielmo de Burgo, successit ei Ricardus de Burgo, qui fuit filius ejus et hæres, qui emit dictam dimidiam carucatam terræ de prædicto Ricardo filio Eliæ in feodo: \* et mortuo dicto Ricardo de Burgo, successit ei Walterus de Burgo, filius ejus et hæres, qui dictam dimidiam carucatam terræ tenuit et prædictum redditum [10s.] solvit, sicut pater ejus toto tempore suo, quousque dictum manerium de Kylsilan et alias terras dedit domino Regi qui nunc est in excambium Ultoniæ.

- 65. Johannes de Hanekinton'. Extenta omnium terrarum, &c., dicti Johannis in comitatu Wiltes'.
- 66. ROBERTUS DE HOUTON' alias HOUHTON', homo Regis. De ejectione tempore Regis Henrici III.

Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Petrus de Nevile, tempore quo habuit custodiam terrarum et tenementorum de Wythcok, ejecit Robertum de Houhton', avunculum Roberti de Houhton' nunc superstitis, de duabus partibus cujusdam messuagii in Wythcok, quia idem Petrus domos non habuit ad blada sua ibidem reponenda. Dicunt etiam quod præfatus Robertus, avunculus præfati Roberti, tenuit integre messuagium prædictum cum una virgata terræ cum pertinentiis in Wythcok, et quod messuagium illud pertinet ad prædictam virgatam terræ: et quod Robertus de Houhton' nunc superstes propinquior hæres est præfati Roberti avunculi sui defuncti.

[Northampton'.]

- 67. Abbas de Burgo Sancti Petri. De decima venationis Regis captæ in forestis infra comitatum Northampton'.
- 68. NICHOLAUS FILIUS RADULPHI DE KYNELEYE qui est infra ætatem et in custodia Regis. De libera capella sua de Kyneleye.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Radulphus filius Nicholai, pater Nicholai filii Radulphi de Kyneleye qui est infra ætatem et in custodia domini Regis, seculares capellanos in libera capella sua de Kyneleye in manerio suo de Nemenesfelde constituit sicut antecessores sui hactenus facere consueverunt. Et prædicti

capellani de terris dominicis antecessorum prædicti Nicholai sunt feoffati in villa prædicta, et nihil aliud tenent. Dicunt etiam quod Walterus de Cantilupo, quondam Episcopus Wigorn', nec aliquis alius Episcopus Wigorn', unquam temporibus transactis ibidem faciendi religiosos vel custodem in possessione fuerunt, nec advocationem prædictæ capellæ habuerunt, nec jurisdictionem ordinariam in ea per se nec per ministros suos unquam exercebant, nec visitationem aliquam faciendo, nec capellanos prædictos excommunicando, nec bona eorum sequestrando; salvo quod Godfridus nunc Episcopus Wigorn', dum prædictus Nicholaus stetit in custodia domini Regis et infra ætatem, ibidem venit et visitationem fecit minus juste, ut intelligunt.

69. WILLIELMUS DE PARLES, suspensus. De terra sua; videlicet, utrum tenuit duas carucatas terræ in Rolandryt de Johanne de Parles, et utrum idem Johannes fuerit in seisina homagii præfati Willielmi; et si prædictus Willielmus ante feloniam quam fecit, pro qua suspensus fuit, dictas duas carucatas terræ Rogero de Burd ad vitam suam dimisit: et si idem Willielmus postmodum ante eandem feloniam factam Eustachium de Parles de prædicta terra, &c., feoffaverit: et si idem Eustachius se falso et per collusionem præfati Rogeri, post feloniam illam factam, in fraudem et præjudicium juris præfati Johannis et domini Regis confinærit feoffatum.

Dicunt [inquisitores] per sacramentum suum quod prædictus Willielmus de Parles tenuit prædictas duas carucatas terræ de præfato Johanne et per servitium unius denarii per annum, et quod idem Johannes fuit in seisina homagii dicti Willielmi. Et quod idem Willielmus ante feloniam illam factam dimissit Rogero de Burd dictas duas carucatas terræ ad vitam suam pro decem marcis inde annuatim percipiendis. Et quod idem Willielmus nunquam præfatum Eustachium de prædicta terra una cum redditu prædicto inde annuatim usque ad terminum vitæ præfati Rogeri percipiendo feoffavit, nec unquam redditum inde percepit. Et quod idem Eustachius falso . . . . præjudicium juris domini Regis et præfati Johannis confinxit se feoffari, et non per collusionem inter ipsum et præfatum Rogerum.

Oxon'

70. Johannes de Garton'. De terra sua, videlicet, utrum habeat viginti libratas terræ aut feodum unius militis valens viginti libras per annum, et miles esse debeat.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod præfatus Johannes de Garton' habet in villa de Garton' xxi. bovatas terræ et dimidiam.

\* Dicunt etiam quod præfatus Johannes habet in villis de Neusum et Aynderby de hæreditate Avelinæ uxoris suæ xx. libratas terræ ad minus. Et dicunt quod idem Johannes non habet filium nec filiam de præfata Avelina uxore sua, nec unquam habuit. Et dicunt quod non habet feodum militare valens viginti libras per annum. Et dicunt quod si viginti libratas terræ haberet, miles esse deberet.

Ebor'.

71. Robertus Hamund alias Hamound, defunctus, filius et hæres Roberti Hamund. De feoffamento quod Magistro Wilielmo Pikerel fecit post mortem Roberti Hamund patris sui. Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus filius Roberti Hamound circa festum Sancti Gregorii anno regni Regis Edwardi tertio feoffavit Magistrum Willielmum Pikerel de uno messuagio quatuor virgatis terræ et quarta parte unius virgatæ cum pertinentiis in Kingges Brome per chartam suam, faciendo domino Regi servitium decimæ partis feodi unius militis pro terra prædicta et pro tribus virgatis terræ tempore Regis Johannis et Regis Henrici de tenura illa alienatis, videlicet, Willielmo de Utilicote duobus virgatis terræ, Abbati de Bordesle sex acris, Waltero Jurdan septem acris, Johanni Alysaundre una acra et dimidia, et Emmæ sorori præfati Roberti duobus acris. Dicunt etiam quod idem Robertus tempore feoffamenti prædicti fuit plenæ ætatis. Et quod de terra prædicta ante feoffamentum prædictum homagium suum domino Regi fecit, ut credunt. idem Robertus in dominico suo ut de feodo de terra prædicta seisitus non obiit : sed quod idem Robertus tanquam armiger præfati Magistri Willielmi, et cum eodem Magistro Willielmo tunc domino suo ibidem casualiter accedendo et graviter ibidem ægrotando, in terris et tenementis obiit supradictis [? seisitus.] Warewic'.

72. MARGERIA FILIA ET HERES JOHANNIS DE ANLANBY defuncti. De inquirendo de statu dictæ Margeriæ, ita quod si mentis suæ non compos extiterit, custodia terrarum et hæredis dictæ Margeriæ Willielmo de Beverlaco clerico, consanguineo suo, committeretur ex parte Regis.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Margeria filia et hæres Johannis de Anlanby defuncti, qui de Abbate Beatæ Mariæ Ebor' tenuit per servitium duarum marcarum per annum sicut liber firmarius pro omni servitio, exceptis duabus sectis ad curiam ejusdem Abbatis per rationabilem summonitionem faciendis, adeo impotens sui est quod nec mentis suæ compos extitit nec sui ipsius aut rerum vel terrarum et tenementorum suorum regimini aliquo modo sufficere potest. \* \* Dicunt iterum quod præfata Margeria cepit ægrotari per quindenam ante festum Purificationis Beatæ Mariæ ultimo præteritum, post quem quidem terminum venit Robertus de Stotevyll' de Cotingham, de quo præfata Margeria nihil tenet nec tenere clamat nec aliquod servitium ei facit per quod de ipso tenere debeat, et Johannem filium et hæredem ejusdem Margeriæ absque aliqua auctoritate et waranto cepit et ab ipsa matre sua duxit et ipsum detinuit et adhuc detinet, et hoc injuste.

- † 73. ABBATISSA DE WHEREWELL', HAMO DE GATTON', WILLIELMUS BRAUNCHE, ET GALFRIDUS DE BRAYBUF; ET RICARDUS TESTARD, miles. De molendinis, &c.
  - 74. Petrus Le Clerk' et Christiana uxor ejus et Isolda filia ipsorum, defuncti. De terris et tenementis quæ iidem Petrus Christiana et Isolda de Rege tenuerunt in capite, et quæ ad Regem pertinent tanquam eschaeta, eo quod illi obierunt sine hærede.
  - 75. MABILIA BASSET, defuncta. De eschaeta messuagii in London'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dicta Mabilia tenuit dictum messuagium cum pertinentiis die quo obiit in capite de

Priorissa et Monialibus de Clerkenewell'. \* Et dicunt quod nullus post mortem dictæ Mabiliæ in dicto messuagio cum vi et armis se intrusit; sed dicunt quod quamcitius ipsa mortua fuit et asportata, quidam adolescens, Thomas nomine, filius ipsius Mabiliæ qui junctus fuit cum dicta matre sua in charta de feoffamento intravit in dicto messuagio cum quodam avunculo suo et duobus garcionibus sine vi et armis.

London'.

76. -

Inquisitio per dominum Griffinum, Cananum et Lewelinum filios Mareduci ab Oweyn, et per magnates eorundem, de dimidia marca exigenda ultra consuetum redditum domino Regi solutum tempore Henrici piæ recordationis Regis Angliæ, tactis sacrosanctis Evangeliis de veritate dicenda super isto articulo, et super alio, videlicet, Marewde est talis, quod a tempore Griffini filii Resi Magni, domini existentis tunc temporis in partibus de Kardigan, ipse nunquam recepit nomine Westua ad majus in quolibet anni termino nisi marcam. Successit sibi Owenus filius suus qui eodem modo et non aliter redditus, qui vulgariter Westua nominantur, recepit. Cui succedens Mareducus filius suus consimili dominio fuit gavisus in partibus antedictis. Sed de excambio terrarum inter Melgonem filium Melgonis senioris, descendentis ex una linea Resi Magni, ex parte una, et Mareducum filium Oweni ex altera, dominium Melgonis junioris translatum fuit ad partes de ultra Ayeron quæ quidem flumen quoddam vulgariter nuncupatur: dominium vero Mareduci prædicti translatum fuit ad partes de sub Ayeron: qui quidem Mareducus nec de ultra nec de subtus Ayeron hujusmodi Westua nomine, sicut nec debuit de jure, nihil ultra marcam in quolibet termino exegit nec recepit. \* \* Cui [Melgoni] Lewelinus nepos dicti Melgonis eidem Melgoni succedens necnon et . . . . . . eidem Lewelino succedens, videlicet, frater suus, nihil ultra marcam in quolibet anni termino exigunt. \* \* Data apud Lampadervawr undecimo die Aprilis anno regni Regis Edwardi septimo.

- ‡ 76. Griffinus filius Mareduci. Extenta terræ suæ.
  - 77. JOHANNES DE BRUNNYNFOLDE, defunctus.

Inquisitio facta apud Guldeford' in pleno comitatu, \* \* utrum Ernaldus filius Ricardi de Tangeleye sit propinquior hæres Johannis de Brunnyngefolde avunculi prædicti Ernaldi qui obiit seisitus in dominico suo ut de feodo de quibusdam terris et tenementis in Hibernia. Qui [juratores] dicunt super sacramentum suum quod prædictus Ernaldus filius Ricardi propinquior hæres est dicti Johannis Brunyngefolde, eo quod prædictus Ricardus de Tangeleye fuit frater senior et propinquior hæres dicti Johannis, et ipse Ernaldus filius et hæres prædicti Ricardi de Tangeleye. Surr'.

78. ROBERTUS LE FORESTER alias FORESTARIUS. Inq. p. m.

Rogerus filius ejus propinquior hæres est et plenariæ ætatis. Salop'. [Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 2.]

- 79. JOHANNES DE VESCY. Inq. ad q. d.
- † 80. De redditibus servitiis et aliis quæ spectant ad Castrum Nottingham'.

- † 81. PRIOR ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI BARTHOLOMÆI GLOUCESTR'. Inq. ad q. d.
- † 82. GILBERTUS DE CLARE COMES GLOUCESTR' ET HERTFORD'. Breve de Pracipe quod reddat Regi maneria quæ occasione ejectionis Adomari quondam Wintoniensis Electi ab Anglia ad manus domini Henrici Regis, patris Regis, devenerunt et quæ idem Rex commisit Ricardo de Clare quondam Comiti Gloucestr' et Hertford' patri prædicti Gilberti, cujus hæres ipse est, custodienda quamdiu eidem Regi placeret.
- \* 83. Herbertus de Sumerbury. Breve tantum de Diem clausit extremum.
  - ["Rex cepit fidelitatem Henrici de Somerbir' filii et hæredis Hereberti de Somerbir' de omnibus terris et tenementis quæ prædictus Herebertus pater suus tenuit de Rege in capite die quo obiit." Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 21.]
- † 81. WALTERUS SURTAYS alias SURTEYS. Inq. p. m.

#### 8º Edw. I.

- 1. JOHANNA BRAUNCHE. Inq. p. m.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 18.]

- 2. MARGERIA DE HOKELTON'. Inq. p. m.
- 3. MARGERIA FILIA PETRI LE MARESCHAL DE BADEWE. Inq. p. m.

Eadem Margeria habuit quendam Petrum filium et hæredem, et est plenæ ætatis.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 12 et m. 1.]

- 4. Johannes filius Walteri de Abbreford' alias Abberforth.
  - Dicunt [juratores] quod prædictus Johannes mortuus est; et Ysabella soror ejus propinquior hæres est. Item dicunt quod dicta Ysabella erit ætate quindecim annorum ad Pascha proximo futurum anno regni Regis Edwardi nono.

    Ebor'.

5. JOHANNES DE LA MARE, DE WENRICH. Inq. p. m.

Robertus filius suus propinquior hæres ejus est, et est ætatis septem annorum et dimidii. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 13.]

6. NICHOLAUS LE ARCHER. Inq. p. m.

Nicholaus Le Archer filius ejus 'primogenitus' est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis. Hereford'.

7. BARTHOLOMÆUS DE SULEYE alias SUDLEYE alias SUTLE. Inq. p. m.

Johannes de Sudleye est ejus proximus hæres et de ætate viginti et duorum annorum et eo amplius a festo Paschæ proximo præterito, anno regni Regis Edwardi octavo, usque nunc. \* \* Et nullum facit inde servitium quia dictum manerium [de Forefeld] datum fuit in liberum maritagium antecessoribus prædicti Bartholomæi.

Wigorn'.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes de Sutle miles est propinquior hæres ejus, et quod est ætate viginti trium annorum et amplius.

Warewic'.

Est dominus Johannes Sutley filius ejusdem Bartholomæi legitimus propinquior hæres ipsius Bartholomæi; et est de ætate viginti duorum annorum et amplius. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 6.]

8. Galfridus de Hechelmeton' alias Echelmeton', alias Le Blund. Inq. p. m.

Ricardus filius dicti Galfridi propinquior ejus hæres est, et est de ætate octo annorum, intrante nono anno. [Wiltes'.]

9. JOHANNES DE BURGO. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod prædictus Johannes habuit tres filias, videlicet, Dervorguillam quam dominus Robertus filius Walteri duxit in uxorem: item, quandam Hawisiam quam dominus Robertus de Grelee duxit in uxorem: item, quandam Margeriam quæ est Monialis apud Chikessaunt, sed utrum fuerit professa necne ignorant; quæ sunt propinquiores hæredes prædicti Johannis et plenæ ætatis.

[Northampton'.]

Derveregolia, filia senior dicti Johannis de Burgo, uxor Roberti filii Walteri, ætate viginti quinque annorum, et Hawisia filia ejusdem Johannis de Burgo junior, uxor Roberti de Gresley, ætate viginti quatuor annorum, sunt propinquiores hæredes dicti Johannis de Burgo.

[Essex'.]

Dervelgolia, senior filia domini Johannis de Burgo, uxor domini Roberti filii Walteri, et Hawisia junior ejus soror uxor domini Roberti de Greyleye plenæ ætatis, sunt propinquiores hæredes domini Johannis de Burgo defuncti.

[Hertford'.]

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 11.]

10. Humfridus de Bassingburn'. Inq. p. m.

Humfridus filius prædicti Humfridi de Bassingburn' est hæres ipsius legitimus et ætatis viginti sex annorum. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 5.]

11. ROBERTUS DE CREPPINGES alias CRIPPELLINGES. Inq. p. m.

Johannes de Crippellinges est filius et hæres dicti Roberti, et de ætate viginti octo annorum. [Ebor'.]

• [Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 10.]

12. WILLIELMUS DE HERTLINGTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus de Hertlington', filius prædicti Willielmi, est propinquior ejus hæres. Et dicunt quod est de ætate triginta annorum et amplius. Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 15.]

13. WALTERUS DE LANGELEY alias LANGELE. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] \* \* quod Johannes filius dicti Walteri ejus propinquior hæres est; et quod idem Johannes est de ætate viginti duorum annorum et amplius a festo Sancti Nicholai proximo præteriti. [Gloucestr'.]

[Vide Rot Fin., 8 Edw. I. m. 9.]

14. WILLIELMUS DE PERTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus de Perton' tenuit in capite de domino Rege manerium de Perton' per serjantiam ad inveniendum unum equitem armatum cum domino Rege quotiens ierit in Walliam cum exercitu suo per octo dies ad custum suum proprium; et postea per triginta et duos dies faciet moram cum domino Rege in prædicto exercitu, et habebit quolibet die octo denarios et cibum suum in hospitio domini Regis. \* \* Item dicunt quod Johannes primogenitus prædicti Willielmi est ejus propinquior hæres. Et dicunt quod idem hæres habet in ætate sua decem et septem annos et dimidium et unum quarterium anni.

Salop'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 13.]

15. ROGERUS MARTEL. Inq. p. m.

Ela et Johanna sunt filiæ et propinquiores hæredes prædicti Rogeri. Et prædicta Ela primogenita est ætatis septem annorum; et Johanna est ætatis quatuor annorum.

Dorset'.

16. RADULPHUS DE GRENDON' alias GRANDONE, DE LEVELAUNDE. Inq. p. m. Stephanus de Levelaunde, frater prædicti Radulphi, est propinquior hæres ejusdem Radulphi, et est ætatis triginta annorum et amplius. Prædictus Radulphus tenuit de Rege per serjantiam custodiendi prisonam de Flete et manerium Westmonasterii. Middlesex'.

Stephanus de Grandone, frater ejusdem Radulphi, propinquior hæres est ipsius Radulphi; et est de ætate triginta annorum et amplius.

Cant'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 11.]

17. RADULPHUS DE MAUNDEVILL'. Inq. p. m.

Thomas de Maundevile propinquior hæres ejus est et de ætate viginti octo annorum. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 9.]

18. RICARDUS DE CHASTILUN alias CASTILUN. Inq. p. m.

Hugo Castilun primogenitus suus est et propinquior hæres, et est ætatis viginti unius annorum et amplius.

Buckingham'.

19. Johannes de Neville alias Nevile. Inq. p. m.

Willielmus de Neville est propinquior hæres dicti Johannis, et est de ætate viginti duorum annorum et amplius.

Berk'.

Willielmus de Nevile filius prædicti Johannis propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis, videlicet, viginti et unius anni et amplius.

Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 6.]

20. Petrus de Thurneton' alias Thorneton'. Inq. p. m.

Ranulphus de Thorneton' est hæres ejus propinquior, et est ætatis viginti duorum annorum. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 10.]

21. WILLIELMUS DE WODEHAM. Inq. p. m.

Thomas filius et hæres dicti Willielmi, ætate septem annorum, est proximus ejus hæres. [Essex'.]

22. MALGERUS alias MAUGERUS LE VAVASUR, nuper defunctus.

Malgerus est filius dicti domini Malgeri defuncti, et propinquior hæres ejus; et erit de ætate quindecim annorum ad Nativitatem Beati Johannis Baptistæ proximo venturam anno regni Regis Edwardi octavo. Agnes quæ fuit uxor prædicti Malgeri præstitit coram Rege sacramentum quod se non maritabit sine licentia Regis.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 10.]

23. REGINALDUS DE IMWORTHE alias IMMEWORTHE. Inq. p. m.

Johannes filius ejusdem est ejus hæres propinquior, et est ætatis unius anni et quinque septimanarum. [Surr'.]

24. REGINALDUS DE PAVELEY. Inq. p. m.

Walterus de Pavely filius dicti Reginaldi propinquior hæres ejus est, et est de ætate triginta et unius anni. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 17.]

25. ALICIA COYNTE alias LE COYNTE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus filius ejusdem Aliciæ propinquior hæres ejus est, et quod fuit plenæ ætatis ad Pascha proximo præteritum.

Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 2; et 10 Edw. I. m. 11.]

26. JOHANNES DE BOULTON' alias BOLTHON'. Inq. p. m.

Robertus de Boulton', frater ejusdem Johannis, propinquior hæres ejus est, et plenæ ætatis est. Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 19 et m. 9.]

27. RADULPHUS DE SANCTO, ANDREA. Inq. p. m..

Jacobus frater prædicti Radulphi est hæres ejus propinquior, et est de ætate triginta annorum et amplius. Prædictus Radulphus tenuit de Matilda de Sancto Andrea et hæredibus suis. Northampton'.

Jacobus de Sancto Andrea, frater primogenitus prædicti Radulphi defuncti, propinquior hæres ejus est et ætatis triginta annorum. Prædictus Radulphus tenuit de Rogero de Sancto Andrea.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 9.]

28. JOHANNES DE SOMERVILE alias SOMERVYLL'. Inq. p. m.

Robertus de Somervyll', filius prædicti Johannis, est ejus propinquior hæres, et est viginti et quinque annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 16.]

29. HUGO DE DYVE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod idem Hugo obiit die Dominica proxima post Epiphaniam Domini anno regni Regis Edwardi septimo. Et quod Willielmus de Dyve, filius prædicti Hugonis, est hæres ipsius Hugonis propinquior et ætatis viginti duorum annorum.

Northampton'.

Willielmus de Dyve est filius dicti Hugonis legitime procreatus et propinquior hæres ejus et plenæ ætatis, scilicet, viginti unius anni et amplius.

30. Johannes de La Tur alias Tour alias de Turri. Inq. p. m.

Item, tenuit de feodo domini de Swere in Berewik' sex virgatas terræ cum pertinentiis per servitium militare quæ valent in omnibus exitibus per annum triginta solidos, videlicet, de Willielmo Belet quondam domino de Swere qui feoffavit Henricum de Novo Burgo de toto manerio prædicto cum pertinentiis, et idem Henricus feoffavit Willielmum de Monte Acuto, et idem Willielmus feoffavit Galfridum de Noevile cum Helewisia filia sua, et eadem Helewisia in legitima viduitate feoffavit Johannem de La Lynde, patrem Walteri de La Lynde, qui nunc tenet manerium prædictum de Swere de domino Rege in capite. \* \* \* Johannes de La Tour filius et propinquior hæres ejus est, de ætate octo annorum.

31. JOHANNES DE RYE alias RY. Inq. p. m.

Dicunt etiam juratores quod Ranulphus filius dicti Johannis est propinquior hæres ejus. Dicunt etiam quod idem Ranulphus fuit ad Pentecosten proximo præteritum ætatis viginti duorum annorum.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw, I. m. 18.]

32. ALICIA QUÆ FUIT UXOR WALTERI DE BOTTLESFORD'. Inq. p. m.

Sarra filia prædictæ Aliciæ et Alicia filia Beatriciæ filiæ prædictæ Aliciæ, quæ quidam Beatricia mortua est, sunt una et propinquior hæres præfatæ Aliciæ. Et Sarra est de ætate viginti octo annorum et maritata Rogero Le Breth; et Alicia erit de ætate quindecim annorum in Octabis post festum Inventionis Sanctæ Crucis proximo futurum et non est maritata.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 16.]

33. GILBERTUS DE CHEYLE, quondam Vicecomes Lincoln', defunctus. De terris et tenementis et bonis et catallis suis et de tenentibus eorundem.

Prædictus Gilbertus habuit et tenuit die quo obiit unum messuagium et quadraginta acras terræ arabilis [et] sexdecim acras prati cum pertinentiis in Gosbertchirche: et unde Ricardus de Cheyle, filius et hæres prædicti Gilberti, tenet inde unum messuagium, &c. \* \* \* Prædictus Gilbertus jacens in lecto suo mortali distribuit per manum suam propriam omnia bona et catalla sua pro anima sua ante mortem suam, præter quatuor marcas et dimidiam quas prædictus Gilbertus tradidit prædicto Ricardo filio suo ad corpus suum honorifice sepeliendum.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 3.]

34. WILLIELMUS DE PARLES, suspensus. De terris de quibus idem Willielmus fuit seisitus die quo feloniam commisit; ac de feoffamentis qua ipse fecit Johanni de Parles et Eustachio de Parles.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus de Parles fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de manerio prædicto [de Honesworth'] die quo feloniam prædictam commisit. Dicunt tamen quod prædictus Willielmus, aliquibus rationibus quas ignorant, per lapsum duorum annorum et amplius ante feloniam prædictam perpetratam feoffavit Johannem filium suum de manerio prædicto de Honesworth', et se divertit in comitatum Northampton' ad terram suam ibidem et ibi perhendinabat circiter tres septimanas.

\* Dicunt etiam quod post lapsum trium septimanarum præfatus Willielmus cum uxore et tota familia sua rediit ad manerium suum de Honesworth', et omnia expletia et exitus inde provenientes recepit, et inde ordinavit et disposuit pro voluntate sua tanquam dominus sicut prius facere consuevit usque ad diem commissionis feloniæ et suspensionis prædictæ.

Stafford'.

Dicunt [inquisitores] super sacramentum suum quod prædictæ duæ carucatæ terræ cum pertinentiis [in Rollendrith'] tenentur de præfato Johanne [de Parles] per homagium suum et pro uno denaratu annui redditus. Dicunt etiam quod prædictus Eustachius [de Parles] nullam habuit seisinam percipiendi firmam ejusdem terræ juxta feoffamentum præfati Willielmi sibi inde factum. Dicunt etiam quod nullus alius recepit firmam prædictæ terræ in vita prædicti Willielmi nisi prædictus Willielmus. Et quod dominus Rex recepit prædictam firmam anno proximo post mortem prædicti

Willielmi pro felonia quam fecerat. Et quod prædictus Johannes recepit prædictam firmam post annum prædictum. Oxon'. [Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 21.]

- 35. Rogerus de Mortuo Mari [filius et hæres Radulphi de Mortuo Mari.] De manerio suo de Stratfeld Mortimer, et metis et divisis ejusdem: et de seisina libere fugandi pro voluntate sua quodlibet genus ferarum infra manerium prædictum, quam Radulphus de Mortuo Mari, cujus hæres ipse est, habuit per chartam Henrici Regis patris domini Regis communitati comitatus Berk' concessam.
- 36. RICARDUS DE SUTHCHURCH' alias SUCHERCH'. De terra quam emit de Johanne de Burgo.
  - Hubertus de Burgo aliquo tempore illam terram perquisivit de quodam Alano filio Laurentii de Sutton', qui illam terram tenuit ad totam vitam suam. Et post mortem ejusdem Huberti illa terra descendebat ad Johannem de Burgo, filium et hæredem ipsius Huberti, qui eam tenuit quousque illam terram vendidit Ricardo de Sucherche.

    Dictus Ricardus de Sucherche perquisivit dictam terram post Pascha præteritum tredecim annis elapsis.

    Essex'.
- 37. Homines Willielmi de Eylesford' de Burton'. De 75 solidis per annum solvendis ad wardam Castri Regis de Rokingham. Christiana de Furnivall' dudum tenuit baroniam de Wardon' una cum quindecim feodis militum ad eandem baroniam spectantibus pro quibus ipsa 75 solidos ad wardam castri prædicti per manum ballivi ejusdem Christianæ manerii sui de Burton' reddere consuevit: ac Willielmus Le Latymer et Johannes Le Latymer frater ejus, qui Christianam et Agnetem duas sorores hæredes ejusdem baroniæ habent in uxores, prædictos 75 solidos de feodis prædictis annuatim collegerunt et detinuerunt, per quod prædicti homines Willielmi de Eylesford' per Constabularium dicti castri graviter sunt districti ad reddendos prædictos 75 solidos ad wardam prædictam.
- 38. Johannes de Estlington' alias Eslington'. De terra sua in manum Regis capta.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus de La Chaumbre aliquo tempore dum vixit Eschaetor in comitatu Northumbr' cepit maliciose et absque causa rationabili de terra Johannis de Eslington' in Framlington' sexies viginti acras terræ in manum prædicti Henrici Regis, pro eo quod idem Johannes impotens fuit ad prædictam terram colendam, dicens terram Et pro eo quod prædictus Johannes impotens illam esse Weyf'. fuit ad sectam pro recuperatione terrae illius faciendam versus dominum Regem, terra prædicta extitit in manum prædicti Henrici Regis, et etiam in manum domini Regis qui nunc est per Et terra illa non valet domino Regi per annum decem annos. plusquam octo solidos, quia jacet sterilis et inculta. De jure etiam ipsius Johannis ad terram illam dicunt quod Johannes de Eslington', avus prædicti Johannis cujus hæres ipse est, feoffavit Alanum de

Eslington' et Emmam uxorem ejus de prædictis sexies viginti acris terræ. Iste Alanus de Eslington, filius Johannis de Eslington, procreavit de prædicta Emma prædictum Johannem de Eslington' qui nunc petit; et vivente præfato Johanne de Eslington' avo suo, decesserunt in fata prædicti Alanus et Emma. Et iste Johannes avus prædicti Johannis petentis, ratione minoris ætatis suæ, cepit corpus suum et terram illam in custodiam suam. Et pro eo quod præfatus Johannes senior tenuit manerium de Eslington' cum pertinentiis de domino Rege in capite, post mortem suam prædictus Eschaetor comitatus prædicti tam manerium de Framlington' quam manerium de Eslington' cepit in manum et custodiam prædicti domini Henrici Regis. Et cum prædictus Johannes nunc petens plenæ ætatis extitisset et homagium suum pro tenementis prædictis prædicto Regi fecisset, et seisinam per præceptum ejusdem Regis habuisset, præfatus Robertus de La Chaumbre prædictas sexies viginti acras terræ ratione prævia in manum Henrici Regis prædicti cepit: et ita in manu domini Regis qui nunc est existunt. [Inquisitio facta anno 9°.] Northumbr'.

- 39. JOHANNES LOVEL. Inq. ad q. d.
- 40. Robertus Dunolmensis Episcopus, et Johannes de Averange alias Averenches et Johannes de Thorp'. De bundis et divisis.
- 41. HUGO DE VERLY alias VERLI defunctus, ET NICHOLAUS DE OVERTON' capellanus. Extenta terrarum quas dictus Hugo tenuit in Pikenham, et illarum quas dictus Nicholaus tenet in Middelton'.
  - Prædictus Hugo de Verli tenuit in eadem villa unum messuagium et unam carucatam terræ et quatuor acras prati cum homagiis ut in liberis tenentibus et villanis ad valentiam centum solidorum die quo obiit de Ysabella Comitissa Arundelliæ per servitium unius quarterii feodi militis, ut credunt [jurati], cujus servitium cum wardis et releviis et maritagiis prædicti Hugonis et hæredum suorum assignatum fuit in dotem prædictæ Comitissæ post mortem Hugonis Daubeney Comitis Arundelliæ mariti sui.
- 42. Extenta manerii de Frodesham.
- 43. Extenta terrarum et tenementorum quæ Nicholaus de Stapelton' habet custodienda ad voluntatem Regis.
- 44. De reparatione pontis in Burgfeld'.
- 45a. Robertus nuper Cantuariensis Episcopus et prædecessores sui.

  De libertatibus.
- 45b. Homines de Wesseleg', Magna Lithe, Welbeche, Neubolde, Polileg', Beystan', Parva Lithe et Norton'. De herbagio.
- 46. ABBATISSA DE ROMESEYE. De boscis.

- 47. Scriptura hujus inquisitionis omnino deleta est.
  - [WILLIELMUS ARCHIEPISCOPUS EBOR', JOHANNES DE NEVILL' ET GAL-FRIDUS DE LANGELEY. De libertatibus in certis boscis et villatis infra forestam de Shirwood. Vide vetus transcriptum inquisitioni consutum.]
- 48. PRIOR DE NOVO LOCO IN SHYREWODE. De communa pasturæ.
- 49. DAVID DE CAWUDE NEPOS ET HÆRES JOHANNIS DE CAWUDE. De balliva haice de Langwath'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 5.]

- 50. Extentæ maneriorum, &c.
- 52. RICARDUS LE SKYNNERE, suspensus pro morte Johannis Cok'. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 53. Dominus Rex. Extenta reddituum, &c.
- 54. THOMAS DE HERST alias HEST, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 55. WILLIELMUS FILIUS HUGONIS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent. Isota quæ fuit uxor Hugonis de Levedale tenet dotem unde dotata fuit per mortem Hugonis viri sui et patris prædicti Willielmi. Stafford'.
- 56. Johannes de Goseford', qui pro felonia abjuravit regnum. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 57. Johannes filius Ranulphi de Montibus, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 58. Dominus Rex. De balliva de Boleax in foresta de Rokingham.
- 59. WILLIELMUS LE SAUVAGE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 60. ROGERUS FILIUS ET HÆRES ROGERI DE MERSHE alias MERHC, ET PETRUS CORBET. De medietate villæ de Pernedon'.
  - Dicunt [juratores] per eorum sacramentum quod medietas dictæ villæ de Pernedon' est jus Rogeri filii Rogeri de Merhe filii et hæredis prædicti Rogeri de feodo Willielmi de Botereus, et ita est jus prædicti Rogeri quod ipse proximus hæres est prænominati Rogeri de Merhe, et hac ratione jus ipsius est de feodo Willielmi de Botereus. Salop'.
- 61. PICOTUS DE FLEXBERG' alias FLEXBORGHE, defunctus. Extenta terrarum quæ sunt in manu Alienoræ Reginæ, matris Regis, tanquam eschaeta sua propter feloniam quam idem Picotus qui de ipsa tenuit in capite fecit pro qua regnum abjuravit, ut dicitur. Wiltes'.

‡ 62. WILLIELMUS DE PARLES, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

[Vide no 34. hoc anno.]

- 63. REGINALDUS DE GREY. Inq. ad q. d.
- 64. WALTERUS FILIUS WALTERI LE SAUVAGE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 65. HAGINUS JUDÆUS LINCOLN', defunctus. De domibus in Lincoln'.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Haginus emit prædictas domus cum pertinentiis de Ada filio Hugonis Le Carter, qui domos illas hæreditarie possidebat. Et dictus Haginus ratione emptionis illius fuit seisitus de domibus prædictis cum pertinentiis et pacificam seisinam inde habuit tota vita sua, et inde obiit seisitus; sed dicunt præcise quod penitus ignorant utrum hæredes prædicti Hagini satisfecerunt domino Regi, ad quem domus illæ pertinuerunt per mortem prædicti Judæi, pro prædictis domibus habendis, necne.
- 66. ROGERUS LE HORE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

  Alicia La Hore mater dicti Rogeri dotata est. Gloucestr'.
- 67. PRIOR ET CONVENTUS DE LENTON'. De decimis venationis captæ in comitatu Nottingham'.
- 68. RADULPHUS DE HENORE ET NICHOLAUS DE WALEPOL'. De wrecco navis eorum per aeris intemperiem nuper periclitatæ apud Cotes.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum, quod utrum navis prædicta et bona in ea inventa wreccum domini Regis esse debeant, necne, penitus ignorant, quia dicunt quod prædicti Radulphus de Henore et Nicholaus et Walepol' infra octo dies proximo sequentes postquam navis prædicta esset periclitata, pro navi illa et bonis in ea inventis recenter sequebantur. Dicunt etiam quod nihil vivum de eadem navi evasit, sed dicunt quod tres homines mortui inventi fuerunt in navi prædicta quando fuit periclitata.

    Lincoln'.
- † 69. Hugo Wygod, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent, §c.

  Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Hugo fecit
  dictam feloniam die Lunz proxima post festum Sancti Petri in

dictam feloniam die Lunæ proxima post festum Sancti Petri in Cathedra anno regni Regis Edwardi octavo. Et dicunt quod messuagium et duodecim acræ terræ nondum exstiterunt adhuc in manu domini Regis per unum annum et unum diem.

70. EUSTACHIUS DE DUREVILL', suspensus.

De anno et die qui ad Regem pertinent, &c. Dictus Eustachius suspensus fuit tempore Henrici Regis patris Regis nunc.

71. Textores fullonum tinctorum et alii operarii pannorum in Lincoln'.

De pannis forinsecorum hominum recipiendis.

72. PRIOR DE WYRKESOP'. De decimis in manerio de Gringeleye.

Omnes prædecessores sui Priores ejusdem loci, a tempore quo non extat memoria, omnes prædictas decimas habuerunt et percipere consueverunt, et in seisina fuerunt tempore Matildæ de Lovetoft', Willielmi de Furnivale et antecessorum suorum, dominorum dicti manerii de Grengeley; donec manerium prædictum devenit ad manus domini Henrici de Allemannia cujus ballivi cuidam Johanni prædecessori prædicti Prioris omnes decimas prædictas subtraxerunt, ac ballivi Constantiæ quæ fuit uxor prædicti Henrici de Allemannia omnes prædictas decimas de prædicto manerio præfato Priori adhuc subtrahunt et injuste detinent.

- 73. DE AQUA DE FRESKENEY DIVERTENDA. Inq. ad q. d.
- 74. RICARDUS DE BRUS. Inq. ad q. d.
- 75. Galfridus de Geneville alias Geynville et Matildis uxor ejus.
  - De libertatibus habendis in terris in Mide de hæreditate ipsius Matildis, sicut Hugo de Lascy et Walterus de Lascy antecessores præfatæ Matildis habere consueverunt.
- ‡ Sunt etiam Litteræ H. Midens' Episcopi, (cum alia inquisitione consuta) domino Edwardo Regis Angliæ primogenito, de eisdem libertatibus Johanni de Verdun concedendis, in proparte sua de terris quæ fuerunt quondam Walteri de Lascy, quibus Galfridus de Geynville et Matildis uxor ejus participes sui usi sunt in proparte sua.

Hibern'.

- 76 a. Robertus de Bures alias Buris.
  - De quodam redditu, per Robertum de Ferariis Comitem Derb' ei concesso, percipiendo de manerio de Certeleye, quod quidem manerium post mortem ipsius comitis captum fuit in manum Regis.
- 76 b. PRIOR DE RUNCEVAL. De domo in Southampton'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Prior de Runceval habuit quandam domum in villa Suthampton' ex dono et feoffamento Willielmi Le Mareschal quondam Comitis Pembrok' et per confirmationem domini Henrici Regis patris Regis nunc. Et quod idem Prior per confratres suos tradidit domum illam cuidam Claremundæ de Suthampton' ad terminum vitæ ipsius Claremundæ pro quadraginta solidis per annum. Et post mortem ipsius Claremundæ intraverunt in eadem domo Willielmus de Gloucestr' et Ricardus frater ejus qui dixerunt se esse hæredes prædictæ Claremundæ et . . . . . . erunt per multum tempus, donec illam invadiaverunt Benetto Judæo Wynton' pro quadam pecuniæ summa et . . . . . . . eadem per traditionem prædictorum Willielmi et Ricardi, nomine vadii. Et post mortem ejusdem Judæi domus illa . . . . . . . [? in manum Regis devenit].

- 77. LAURENTIUS DE PRESTON'. De vastis in bosco suo.
- 78. WILLIELMUS DE BRAYBUF alias BRAYBOEF. Inq. ad q. d.

- 79. Johannes Barill', Senescallus Abbatissæ Schefton', et Burgenses de Schefton'. De diversis libertatious, &c.
- 80. Dominus Rogerus de Clifford', et Burgenses de Appelby. De bosco et turba aut aliquo hujusmodi focali vendendis; et de libertatibus.
- 81. Henricus Scot alias Skot. De legibus et consuetudinibus Marchiæ in comitatu Cumberland'.
- 82. EDMUNDUS COMES CORNUBIÆ ET ISABELLA DE FORTIBUS COMITISSA ALBEMARLIÆ. De bosco de Swindon' quem eadem Comitissa asserit pertinere ad manerium suum de Harewod', et per Ricardum Regem Alemanniæ patrem prædicti Comitis, cujus hæres ipse est, super Margeriam de Ripariis aviam præfatæ Comitissæ et Baldewinum Comitem Devon' fratrem prædictæ Isabellæ, quorum hæres ipsa est, occupatum esse, &c.
- 83. ABBAS SANCTI AUGUSTINI CANTUAR'. De damnis et destructionilus ad manerium suum de Menstre, &c., factis per homines de Sandwico.
  - Item, de inquirendo utrum villa de Stanore pertinet ad baroniam dicti abbatis an ad portum Regis de Sandwico.
- † 84. ROBERTUS LE CONESTALE PERSONA ECCLESIE DE FOSTON', ET PRIOR DE BRIDLINGTON'. De quadam imagine Beatæ Mariæ Virginis quam quidam Thomas de Poynton' in capella de Fraisthorp' in comitatu Ebor' posuit, et quam post mortem prædicti Thomæ Johanna uxor ipsius Thomæ abstulit, et Roberto Le Conestable vendidit.
- \* 85. RADULPHUS BASSET DE WELEDON'. Inq. ad q. d.
- 86. De inquirendo utrum magis expediat quod comitatus Wiltes' teneatur apud Wylton', Devises, seu Marleberg'.
- † 87. GILBERTUS GODKNAVE, qui ultagatus fuit ut dicitur. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- † 88. ROBERTUS BURDUN. Inq. p. m.
  - Nicholaus filius dicti Roberti primogenitus est propinquius hæres dicti Roberti defuncti, et dictus Nicholaus erit ætate undecim annorum die Sancti Nicholai anno regni Regis Edwardi nono. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 2 Edw. I. m. 36.]

#### 9º Edw. I.

1. THOMAS DE MUSCHAM' alias MUSCHAMP'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod quidam Thomas filius dicti Thomæ defuncti, qui est ætatis septem annorum, est hæres prædicti Thomæ de Muschamp' defuncti. Item dicunt quod dominus Rex Edwardus habet wardam terrarum dicti hæredis; ideo, quia idem dominus Rex habuit seisinam terrarum domini Adæ de Evyryngham' descendendo de warda in wardam. Nottingham'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 10.]

2. ROGERUS DE GRAUNTESONE alias GRANTESONE. Inq. p. m.
Philippus filius prædicti Rogeri propinquior hæres ejus est, et fuit ætate
sexdecim annorum ad festum Sancti Michaelis anno octavo.

Salop'.

- 3. De anno 8º Edw. I. nº 88.
- 4. SERLO FILIUS PHILIPPI. Inq. p. m.

[In dorso Brevis.] Mandatum est Vicecomiti Essex' in Vigilia Circumcisionis Domini anno Edwardi nono, et quod returneat Inquisitionem cum Brevi diligenter factam: et memorandum quod dictus Serlo obiit die Jovis ante festum Natalis Domini anno Edwardi supradicto.

Philippus filius ipsius Serlonis est ejus propinquior hæres et de ætate triginta annorum et amplius. Salop'.

5. Adam de Everingham. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Robertus de Everingham filius prædicti Adæ de Everingham est ejus propinquior hæres, et est ut dicunt ætatis viginti et quatuor annorum.

Lincoln'.

Robertus de Everingham propinquior hæres ejus est et filius suus primogenitus, et habet ætatem viginti quatuor annorum. Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 17.]

6. JOHANNES DE CHETEWYNDE. Inq. p.m.

Et dicunt [juratores] quod Philippus filius et hæres Johannis de Chetewynde est ætate octodecim annorum. Sed ego Vicecomes loco Eschaetoris seisire feci redditum prædictum eo quod prædictus Johannes de Chetewynde tenuit in capite terram suam in aliis comitatibus de Johanne filio Alani cujus hæres est in custodia domini Regis.

Warewic'.

Reginaldus filius prædicti Johannis propinquior hæres ejus est; et fuit ætatis sexdecim annorum in festo Cathedræ Sancti Petri anno prædicto [9°]. Salop'.

Reginaldus filius prædicti Johannis est ejus propinquior hæres, et fuit die Sancti Dionisii anno regni Regis Edwardi octavo de ætate sexdecim annorum.

Stafford'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 43.]

7. BERTREYA FILIA WILLIELMI DE BLAMUNSTER alias BLAUMINISTER. Inq. p. m.

Elyenora Extranea, Johanna de Barentyn, et Matilda de Bracy, sorores prædictæ Bertreyæ, sunt hæredes ipsius Bertreyæ et sunt plenaria ætate.

Salop'.

Alienora Le Estraunge, Johanna de Barentyn uxor domini Willielmi de Barentyn militis, Matilda uxor domini Willielmi de Bracy, sorores ipsius Berttreyæ, sunt hæredes propinquiores ipsius Berttreyæ: et sunt ætate triginta annorum et amplius. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 9; et 9 Edw. I. m. 16. "Albo Monasterio."]

8. WILLIELMUS DE CODESTEDE. Inq. p. m.

Dictus Willielmus habuit tres filios adhuc vivos, quorum primogenitus, nomine Willielmus, habet ætatem duodecim annorum, et Adam medius frater habet ætatem octo annorum, et Johannes tertius frater habet ætatem sex annorum; et sunt proximi hæredes dicti Willielmi. Dictus Willielmus tenuit terras in Gavelkind'. [Inquisitio capta anno decimo intrante.]

- 9. ALINA LA DESPENSERE FILIA ET HÆRES PHILIPPI BASSET alias dicta AVELINA COMITISSA NORFOLC', alias ALINA COMITISSA MARESCALL'. Inq. p. m.
  - Item dicunt [juratores] quod dominus Philippus Basset dedit dictum manerium [de Bernewelle] in libero maritagio Hugoni le Despenser cum Alina filia sua. \* Dicunt etiam quod Hugo Le Despensere filius prædicti Hugonis est proximus hæres et ignorant de ætate ejusdem.

    Northampton'.

Hugo Le Despenser est ejus hæres propinquior et fuit in prima septimana 'proximo præterita' Martii de ætate viginti annorum.

Buckingham'.

[ Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 13 et m. 5.]

10. RADULPHUS LE BOTILER. Inq. p. m.

Prædictus Radulphus tenuit manerium de Wemme cum pertinentiis die quo obiit, quod quidem manerium est de hæreditate dictæ Matildæ uxoris suæ.

\* \* Radulphus Le Botiler nihil tenuit in capite de domino Rege nec de aliquo alio in comitatibus Salop' et Stafford' præter prædicta maneria quæ sunt de hæreditate prædictæ Matildæ uxoris suæ.

Salop' & Stafford'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 27.]

11. Robertus filius Willielmi de Hacunby alias Hacumby. Inq. p. m. Willielmus filius prædicti Roberti est propinquior hæres ejus; et fuit ad Nativitatem Beatæ Mariæ anno regni regis Edwardi octavo ætatis septem annorum.

Est etiam assignatio dotis Evæ quæ fuit uxor dicti Roberti de Hacumby.

12. Thomas de Cordeboef alias Cordebof. Inq. p. m.

[In dorso Brevis de Diem clausit extremum.] Mandatum est Vicecomiti Suffolc', et quod inquirat de die obitus sui et quod respondeat de exitibus. xvio die Maii.

Dicunt etiam [juratores] quod quædam, Johanna nomine, filia prædicti Thomæ propinquior hæres ejus est. \* \* Item dicunt quod prædicta Johanna hæres prædicti Thomæ est ætatis viginti duorum annorum. Dicunt insuper quod prædictus Thomas obiit in Vigilia Translationis Beati Thomæ Martyris quatuordecim annis elapsis. Suffolc'.

13. BALDEWINUS DE WHYTSAUND alias WYTSAUND. Inq. p. m.

Agnes, Lucia et Elizabeth filiæ ipsius Baldewini sunt hæredes ipsius propinquiores, et sunt ætate novemdecim annorum et amplius, quæ junior est.

Essex'.

14. HAWISIA DE SCOULAND'. Inq. p. m.

Johannes de Hadham, filius prædictæ Hawisiæ, est propinquior hæres ejus et de ætate triginta annorum et amplius. Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m 1.]

15. HUGO DE LACY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Hugo de Lacy nihil tenuit in dominico suo ut de feodo de domino Rege, sed id quod tenuit, tenuit ratione Johannæ uxoris suæ unius hæredum manerii de Caynho, de qua nullum procreavit filium nec filiam. Unde dicunt quod Johanna est rectus hæres tertiæ partis dicti manerii. Et dicunt quod prædicti Hugo et Johanna tenuerunt de dicto manerio unam carucatam terræ, &c. \* Et prædicta Johanna est rectus hæres prædicti tenementi, et est plenæ ætatis. Et dictus Hugo de se nullum hæredem habuit. Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 1 Edw. I. m. 10; et 4 Edw. I. m. 17.]

16. WILLIELMUS DE YELAND alias YELANT. Inq. p. m.

Ricardus filius Willielmi propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti annorum. Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 3.]

17. WILLIELMUS DE FEUGERS. Inq. p. m.

Andreas filius prædicti Willielmi de Feugers est propinquior hæres ejus, et est de ætate quinquaginta annorum. Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 5.]

18. JOHANNES GERVAYS alias GERVEYS, defunctus. Extenta terrarum, &c.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 14.]

19. ROGERUS DE MUNEMUWE alias MONEMET. Inq. p. m.

Walterus de Monemet' est filius primogenitus dicti Rogeri et propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I.m. 7.]

20. NICHOLAUS DE CUGEHO. Inq. p. m.

Nicholaus de Cugeho tenuit medietatem manerii de Cugeho de Johanne filio et hærede Henrici de Hastinges. \* Willielmus de Cugeho filius ejusdem Nicholai est propinquior hæres ejus et ætatis quadraginta annorum. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 8.]

21. JOHANNES DE PAVELY. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Pavely propinquior hæres ejus est et de ætate quatuor annorum. Somerset'.

22. Editha filia Johannis Humfray alias Unfray. Inq. p. m.

Henricus Queyntin est filius et propinquior hæres prædictæ Eadithæ, et est de ætate triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 10.]

23. ROBERTUS FILIUS PAGANI. Inq. p. m.

Robertus filius dicti Roberti propinquior hæres est, et est viginti sex annorum et amplius. [Wiltes'.]

Idem Robertus tenuit manerium de Acford Aluredi de Abbate Glaston' pro duobus feodis et dimidio militum et per servitium regale, et valet manerium illud per annum in omnibus exitibus viginti libras, de hæreditate quæ fuit Aluredi de Lincolnia, unde tertia pars hæreditatis ejusdem Aluredi, qui tenuit per baroniam in capite de domino Rege, descendit eidem Roberto per successionem et hæredibus suis; et Albreda de Lyncolnia una hæredum prædicti Aluredi cui tertia pars illius baroniæ descendebat et obiit sine hærede de se, et terræ et tenementa et feoda militum quæ devenerunt ad partem suam, præter manerium de Langeton' quod dedit cuidam Ingeramo Le Waleys qui manerium illud tenet de domino Rege in capite, descenderunt prædicto Roberto et Willielmo de Gouyz et hæredibus suis. Item dicunt quod idem Robertus tenuit manerium de Elleworth' de hæredibus Johannis de La Tur. \* \* Robertus filius prædicti Roberti filii Pagani propinquior ejus hæres est et de ætate viginti et septem annorum.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 29 et m. 25; et 9 Edw. I. m. 10.]

24. Robertus de Mucegros alias Muscegros. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Robertus de Mucegros dominus prædicti manerii [de Norton'] obiit die Sancti Johannis in Natali Domini anno regni Regis Edwardi nono. Et quod Hawisia filia sua propinquior ejus hæres est et fuit de ætate quatuor annorum ad festum Sancti Thomæ Apostoli anno prædicto.

Idem Robertus habuit unam filiam quæ vocatur Hawisia, et est ætatis quatuor annorum et duarum mensium,

Prædictus Robertus et Nicholaus de Mutton' particeps ejus villæ de Kynmerton' alternatim præsentant ad ecclesiam dictæ villæ.

Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 14.]

25. WILLIELMUS DE CHAUNCY. Inq. p. m.

Habuit filium et hæredem, Philippum nomine, qui erit ad festum Sancti Martini in hieme anno regni Regis Edwardi nono de ætate octodecim annorum.

Ebor'.

Item de manerio de Wylweton' de quo Isabella quæ fuit uxor dicti Willielmi dotata fuit ad ostium ecclesiæ. Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus tenuit manerium de Wylton' cum pertinentiis de domino Rege in capite die quo obiit, et nihil de aliis in comitatu Lincoln'; et quod recepit per annum de manerio de Swynhop decem marcas ad terminum vitæ suæ per manum Luciæ de Chancy. \* Item dicunt quod Philippus filius prædicti Willielmi de Chauncy est ejus propinquior hæres, et ad festum Sancti Martini in hieme erit ætatis octodecim annorum. Item dicunt quod prædictus Willielmus dotavit præfatam Isabellam de manerio de Wyluton' prædicto ad ostium ecclesiæ quando eam desponsavit. Et dicunt quod ignorant utrum illud manerium excedat valorem tertiæ partis omnium terrarum et tenementorum quæ fuerunt præfati Willielmi die quo obiit, necne, quia habuit diversas terras et diversa tenementa in comitatu Ebor' quæ omnino ab eis ignorantur.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 21; et 18 Edw. I. m. 21.]

26. ROBERTUS TAYLLEBOYS alias TAILLEBOIS. Inq. p. m.

Lucas filius prædicti Roberti est propinquior hæres ejus et de ætate viginti et trium annorum.

Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 7.]

27. MAURICIUS DE BERKELEY. Inq. p. m.

Idem tenuit de Henrico de Berkeley manerium de Slinbrugg' quod valet per annum viginti libras, sed per quod servitium ignorant [juratores,] quia datum fuit in liberum maritagium cuidam prædecessori prædicti Mauricii. \* \* Thomas de Berkeley filius prædicti Mauricii est propinquior hæres ejus, et est ætatis triginta annorum.

Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 14.]

28. MATILDA UXOR HUGONIS DE VALLE alias LAVAL, defuncta. De terra et hærede dictæ Matildæ, quam quidem terram idem Hugo tenere debet, ut dicit, eo quod de prædicta Matilda prolem procreavit.

Dicunt etiam [juratores] quod Philippa uxor Rogeri de Lancastr' et Margeria quæ fuit uxor Nicholai Corbet sunt propinquiores hæredes prædictæ Matildæ et sunt plenæ ætatis. Dicunt etiam quod prædictus Hugo procreavit de prædicta Matilda quatuor filios et mortui fuerunt ante decessum prædictæ Matildæ.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 3; et 10 Edw. I. m. 17.]

29. ROGERUS DE BELLO CAMPO alias BEUCHAMP. Inq. p. m.

Omnes jurati super sacramentum suum dicunt quod dictus Rogerus de Bello Campo obiit in dicto manerio suo [de Gyselingham] ut de feodo, tamen non in possessione, ratione subscripta, quod dictus Rogerus per unum annum ante mortem suam dimiserat dictum manerium Willielmo de Neketon' militi et Egidio filio ejusdem Willielmi, nomine vadimonii, pro centum libris argenti, in quibus idem Rogerus dictis Willielmo et Egidio tenebatur pro maritagio Sibillæ filiæ dicti Rogeri dicto Egidio maritatæ, solvendis eidem Willielmo et Egidio infra tres annos. \* \* Item dicunt quod

Johannes filius ejusdem Rogeri est hæres ejus propinquior, et est plenæ ætatis, videlicet, triginta annorum et amplius. [Suffolc'.]

Johannes de Bello Campo filius præfati Rogeri est propinquior hæres ejusdem Rogeri, et est ætate triginta duorum annorum. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 2.]

- 30. ABBAS DE WALTHAM. Inq. ad q. d.
- 31. MAGISTER PETRUS DE ABINDON'. De terra quam nuper dedit Magistro et Fratribus Hospitalis Sancti Johannis de Basingestok'.
- 32. SIMON DE GREYNVYLE alias GRENEVILE ET ISABELLA UXOR EJUS.

  Extenta terrarum quas ipsi tenent. Norfolc'.
- 33. Robertus Bate, defunctus. Extenta terrarum. Eva quæ fuit uxor prædicti Roberti dotata est. [Lincoln'.]
- 34. RICARDUS DE GOSEBEK'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod tenuit de hæreditate prædictæ Margeriæ uxoris suæ medietatem maneriorum de Bolun et Ayden' cum pertinentiis de domino Rege in capite. \* Dicunt etiam quod tenuit de hæreditate prædictæ Margeriæ medietatem manerii de Suth Middelton' cum pertinentiis de domino Rogero de Lancastr' et Philippa uxore ejus et Margeria quæ fuit uxor Nicholai Corbet; \* et quod tenuit de hæreditate prædictæ Margeriæ duo messuagia et sexaginta acras terræ in Cupun de hæredibus Hugonis de Morewyk'; \* et quod Hugo filius prædicti Ricardi est hæres ipsius Ricardi et de ætate viginti et quatuor annorum. Northumbr'.

Mandatum est Vicecomiti Northumbr' quod, accepto sacramento a prædicta Margeria quod se non maritabit sine licentia Regis, eandam Margeriam terras quas de Rege tenet in capite de hæreditate sua propria manuoperari permittat usque ad proximum parliamentum Regis. Et responsum est—Margeria quæ fuit uxor Ricardi de Gosebek' conversatur in comitatu Suffolc' et non potest accedere ad partes Northumbr' ad sacramentum præstandum secundum tenorem Brevis; qua de causa terræ et tenementa de hæreditate ipsius Margeriæ adhuc retenta sunt in manu domini Regis.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 14.]

- 35. WILLIELMUS FILIUS RANULPHI DE HELMESWELL', nuper defunctus. De custodia terræ et hæredis ejus, quam Andreas de Nevill', de quo tenuit per servitium militarc, ad ipsum Andream pertinere dicit secundum tenorem Magnæ Chartæ.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus nihil de domino Rege tenuit in capite in comitatu Lincoln' per servitium militare, vel aliquo alio modo per quod custodia terræ et hæredis ipsius Willielmi secundum legem et consuetudinem regni Angliæ ad dominum Regem pertinere debeat; nisi tantum quod dicunt quod prædictus Willielmus tenuit octodecim bovatas terræ

cum pertinentiis in Glenteworth' de domino Rege in capite per serjantiam. Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. 1. m. 5; et 10 Edw. I. m. 18.]

36. WILLIELMUS DE FERRARIIS FILIUS WILLIELMI DE FERRARIIS QUONDAM COMITIS DERBEYE. De quibusdam maneriis suis occasione mortis Margaretæ de Ferrariis in manum Regis captis.

Dominus Willielmus de Ferrariis quondam Comes Derbeye dedit Willielmo de Ferrariis filio suo apud Notyngham citra festum Sanctæ Luciæ Virginis anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis tricesimo sexto maneria de Wodeham Stobyng' et Fayrstede cum pertinentiis in comitatu Essex' una cum quodam. mes-De quibus quidem maneriis præsuagio in Chethe. dictis cum messuagio in Chethe prædictus Willielmus de Ferrariis filius per quatuor annos et amplius, vivente patre suo domino Comite, pacificam et plenam obtinuit seisinam: remansit in bonam et pacificam seisinam quousque factus fuit miles et in plena ætate. Et postea prædictus Willielmus filius prædicti Comitis venit et concessit dominæ Margaretæ de Ferrariis matri suæ maneria prædicta, cum redditu proveniente de dicto messuagio in Chethe, tenenda ad totam vitam prædictæ Margaretæ matris suæ pro terris et tenementis in Scocya et Gaweye, unde ipsum feoffavit. In quibus maneriis prædictis prædictus Willielmus de Ferrariis filius dicti Willielmi Comitis habuit ingressum ante mortem prædictæ Margaretæ matris suæ per sexdecim dies per assensum et voluntatem dictæ Margaretæ. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 10; et 9 Edw. I. m. 16.]

‡ 37. THOMAS TRYVET. Inq. p. m.

Willielmus Tryvet, filius prædicti Thomæ, propinquior ejus hæres est et de ætate quadraginta annorum.

Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 15.]

38. EDELINA CORBET, defuncta. Extenta manerii de Wyke quod fuit Henrici de Dyve defuncti, et quod Edelina Corbet nuper defuncta tenuit ad vitam suam.

Northampton'.

[Vide  $a^{\circ}$  5 Edw. I.  $n^{\circ}$  21.]

- 39. ELIAS DE RABAYN. Extenta terrarum que fuerunt dicti Elice. Dorset'.
- 40. ABBAS DE CERTESEYE. De returno Brevium.

Surr'.

41. JOHANNES LE BOTYLER. Duce extenta manerii.

Dorset'.

- 42. ABBATISSA DE ROMESEYE. De boscis.
- 43. TENENTES REGIS IN PAMBER'. De assartis et purpresturis, et secta curice. Southampton'.
- ‡ 44. Eustachius Filius Thome. De certis maneriis quæ idem Eustachius tenuit de Rege et de Baldewino Wake; et in quibus domina dotata est. Item de maritagio hæredis.
  - 45. HOMINES DE HEDON'. De villa ad firmam dimittenda, &c.

- 46. WILLIELMUS DE VALENTIA. Extenta manerii de Geynesburgh' alias Gaynesburth'. Domina Sibilla Talebot, quæ fuit uxor Gerardi Talebot quondam domini de Gaynesburth', dotata est.
- 47. PRIOR DE MONTE ACUTO. Extenta terrarum.
- 48. ABBAS DE RUFFORD'. De metis boscorum suorum.
- ‡ 49. WILLIELMUS BRAUND, civis Lincoln'—pro Abbate et Conventu de Barlinghes. Inq. ad q. d.
  - 50. Hugo Wygod, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent. [Vide anno 8º Edw. I. nº 69.]
  - 51. NICHOLAUS DE LITLETON' alias LYTTLINGTON'. De messuagiis et terris, de quibus Johannes Fouke eum feoffavit, captis in manum Regis occasione feloniæ Ricardi Russel.
    - Juratores dicunt quod prædictum tenementum fuit aliquando jus cujusdam Philippi Fuke et sua hæreditas, qui inde feoffavit quandam Amiciam de Ponsoud et quendam Willielmum de Ponsoud filium suum ad terminum vite prædictorum Amiciæ et Willielmi. Ita quod post mortem eorum quidam Robertus filius Pagani, capitalis dominus feodi illius, dimisit prædictum tenementum dicto Ricardo Russel pro quinquaginta solidis, salvo jure cujuslibet. \* \* Et dicunt quod postea dictum tenementum devenit ad manus prædicti Johannis Fuke, filii et hæredis prædicti Philippi Fuke, qui de seisina sua prædictum Nicholaum inde feoffavit. Et dicunt quod prædictus Ricardus die quo feloniam commisit de prædictum est.

Dorset'.

- 52 a. ABBAS CICESTR.' Inq. ad q. d.
  - De messuagio in Scardeburgh' quod Johannes Cattesbak, pater Johannis Lambe, emit de Simone filio Thomæ de Lindeberg'.
- 52 b. Priorissa et Moniales de Ankerwyk'. Inq. ad. q. d.
- 53. ABBAS SANCTI AUDOENI DE ROTHOMAG'. De terris in Mereseye quas idem Abbas clamat tenere de dono Johannis Blendek' filii Henrici Blendek'.
  - Requisiti [juratores] per quantum tempus dictus Abbas dictas terras et tenementa tenuit, dicunt quod per septendecim annos et amplius. Requisiti quis dictum Abbatem inde feoffavit dicunt quod prædictus Johannes Blendek' in quindena Paschæ anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo; ipso Johanne bonæ memoriæ et plenæ ætatis existente, et adhuc est superstes. Essex'.
- 54. KATHERINA QUÆ FUIT UXOR GODFRIDI LE MARBERER alias MARBRER, defuncta. De eschaeta domus in Suthwerk'.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dominus Henricus Rex, pater domini Edwardi Regis nunc qui habuit dictam domum in manu sua ut antiquum dominicum suum, dedit eam prædicto Godefrido Le Marbrer tenendam sibi et hæredibus suis.

cum idem Godefridus arriperet iter versus Terram Sanctam, convocatis vicinis, venire fecit quendam Simonem Everard de Wygorn', filium fratris sui, et cognovit quod prædictus Simon debuit esse propinquior hæres ejus si ipse Godefridus obiret in dicto itinere; in quo itinere idem Godefridus obiit: post cujus mortem prædictus Simon intravit in prædictam domum tanquam nepos et hæres prædicti Godefridi. Et tunc venit prædicta Katherina quæ fuit uxor prædicti Godefridi [et] tantum fecit versus prædictum Simonem quod idem Simon concessit ei prædictum messuagium tenendum tota vita ipsius Katherinæ de prædicto Simone et hæredibus suis.

\* Et post mortem prædictæ Katherinæ prædictus Simon posuit se in prædictam domum, et eam tenuit ut suam et vendidit eam cuidam Miloni Le Mareschal de Suwerk' qui adhuc est superstes. Et per prædictam emptionem tenuit prædictam domum circiter per sexdecim annos.

- 55. GERARDUS DE L'YNDESEYE, ET RICARDUS DE BIKERTON'. De escambio terræ. Warewic'.
- 56. DECANUS ET CANONICI ECCLESIÆ SANCTI MARTINI MAGNI LONDON'. Inq. ad q. d.
- 57. ABBAS SANCTI PETRI GLOUCESTR'. Inq. ad q. d.
- 58. JOHANNES LE LANGE, alias LONGUS, DE SETEL, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 59. Johannes de Monemuth' alias Monemue, suspensus apud Wilton'. De terris suis.
  - Johannes de Monemue suspensus habuit in comitatu Gloucestr' maneria de Lassindon' et Bolleye, et ea tenuit de Agnete de Muscegros matre sua, Matilda de Muscegros, Johanna et Amabilla de eadem sororibus, quæ ipsum inde feoffaverunt per servitium reddendi eis inde et hæredibus suis unum denarium per annum ad festum Sancti Michaelis, et inveniendi eisdem necessaria sua quoad victum et vestitum tota vita eorundem.

    Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 12 et m. 7.]

- 60. Jacobus filius Petevini alias Pittavi, Judæus Bedford'. De redditu messuagii ex certis causis capti in manum Regis.
- 61. ROBERTUS BURNEL. Inq. ad q. d.
- 62. CANONICI ECCLESIÆ DE HOUEDENE. Inq. ad q. d.
- 63. WILLIELMUS DE SAHAM. De homagiis et servitiis Abbati et Conventui de Wenlyng' concessis. Norfolc'.
- 64. WILLIELMUS FILIUS SIMONIS DE BEYS alias BOIS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent. Tifania mater prædicti Willielmi filii Simonis tenet medietatem tenementorum nomine dotis. Cant'.
- 65. Bogo de Knoville. Inq. ad q. d.

66. Johannes filius Walteri Le Mercer, felo. De eschaeta ratione feloniæ quam fecit interficiendo Willielmum filium Rogeri Spoke.

Montgomer'.

- 67. PRIOR DE NEWENHAM EXTRA BEDFORD. De secta ad curiam Honoris Bonon' de Wyham facienda. Bedford'.
- 68. JOHANNES DE FERRARIIS. De seisina messuagii (quod habuit ex dono Margaretæ de Ferrariis quondam Comitissæ Derb' defunctæ,) a die Lunæ proxima post festum Sanctæ Mariæ Magdalenæ anno regni Regis Edwardi octavo.

  London'.
- 69. JOHANNES DE INSULA. Inq. ad q. d.
- 70. HUGO DEL DELF, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 71. Johannes de Lalleford' et successores sui capellani in ecclesia de Solyhull'. De redditu eis per Radulphum de Lymessy alias Lymisi et Johannam uxorem ejus dato. Warewic'.
- 72. De anno 10° Edw. I. n° 51.
- 73. REGINALDUS DE GYNGE. Inq. ad q. d.
- 74. HENRICUS DE LACY COMES LINCOLN'. Inq. ad q. d.
- 75. RICARDUS FUKERAM alias FOKERAM alias FUQUERAM. Inq. ad q. d. "Alicia uxor ejus."
- 76. ABBATISSA DE WHEREWELL'. Inq. ad q. d.
- 77. De anno 10° Edw. I. n° 52.
- 78. De malefactoribus &c. in foresta Roteland'.
- † 79. CECILIA BAGGE ET ROBERTUS FILIUS EJUS—pro PRIORISSA ET MONIALIBUS DE LA BLAUNCHESALE DE IVELCESTR'. Inq. ad q. d.
  - 80. JOHANNA DE LIDEYARD' alias LIDIARD. De tenementis in Bristoll' quæ ipsa dudum dedit R. Bathon' et Wellen' Episcopo.
    - Dicunt [juratores] quod prædicta Johanna tenuit quoddam messuagium quod perquisivit de Roberto de Rocestre in vico de Smalestrete, habendum sibi et hæredibus suis, antequam esset maritata Johanni de Lidiard. Et post decessum ejusdem Johannis eodem modo perquisivit quoddam gardinum de Johanne de Leigrave et Agatha uxore ejus. Et dicunt quod prædictus Johannes de Lydiard concessit prædictæ Johannæ unum messuagium quod habuit ex feoffamento Alexandri Brice quando ipsam desponsavit tenendum in dotem tota vita ipsius Johannæ. Et dicunt quod prædicta Johanna tenuit quandam placiam vacuam quæ fuit prædicti Johannis viri sui, cui illa descendit per mortem Georgii de Lidiard fratris sui, in Bradestrete; \* \* et quæ tenementa prædicta Johanna clamat tenere ratione testamenti prædicti Johannis, in quo continetur quod ipse ei ea legavit et tamen contra consuetudinem villæ eo quod consuetudo villæ Bristoll' talis est, non licet alicui legare hæreditatem sibi descendentem.
  - 81. Dominus Rex. De reparationibus et emendationibus castri de Bruges.

82. HENRICUS DE LA POMEREYE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus de La Pomereye obiit seisitus de manerio prædicto [de Bury Pomerey] in dominico ut de feodo, et quod tenuit illud de domino Rege in capite per servitium militare, et quod Henricus de La Pomereye proximior hæres ejus est, et quod fuit ætatis sexdecim annorum ad festum Pentecostes proximo præteritum, et maritatus fuit ante obitum patris sui. Devon'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 1.]

- 83. CHRISTIANA DE MARISCIS. Extentæ terrarum suarum in Hibernia.
  - † Est etiam Inquisitio de medietate quorundam maneriorum, &c. in Hibernia quæ tenentur de hæredibus Marescalli, videlicet, de Rogero de Mortuo Mari; et quæ Mauritius filius Mauritii et Emelina uxor ejus emerunt de prædicta Christiana.
- 84. De taxatione in comitatu Northumbr' pro foresta deafforestanda.
- 85. De injuriis et concelamentis per Ballivos et Coronatores Villæ Novi Castri super Tynam factis.
- 86. De assissa novæ disseisinæ capta apud Estgrenestede inter Petrum de La More et Hugonem de La More, Johannem Pecche, Nicholaum Le Cras et Walterum Le Parker.
- \* 87. JOHANNA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI LE WALEYS. Breve tantum de "diem clausit extremum." Bedford'.
  - [Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 11. Rex cepit fidelitatem Willielmi Le Coynte, nepotis et hæredis Johannæ quæ fuit uxor Willielmi Le Waleys defunctæ, de medietate omnium terrarum et tenementorum quæ eadem Johanna tenuit de nobis in capite die quo obiit et ei medietatem illam reddidimus.

    Retenta in manu Regis altera medietate terrarum et tenementorum prædictorum Johannem de Boeles alterum nepotem et hæredem prædictæ Johannæ contingente.]

#### 10° Edw. I.

- 1. ALICIA QUE FUIT UXOR WILLIELMI LE BLUND alias BLUNT, (dudum tempore turbationis interfecti), nuper defuncta. Extenta manerii quod ipsa tenuit in dotem. Suffolc'.
- 2. ROBERTUS DE GRELLE. Inq. p.m.

Thomas filius dicti Roberti est propinquior hæres ejus et est ætate duorum

[Vide nº 20 hoc anno; et Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 7.]

3. Johannes de Nevill' alias Newile, nuper defunctus, et Margareta uxor ejus. De terris de quibus ipsi conjunctim feoffati fuerunt. [Vide Rot. Fin., 10 Edu: I. m. 10.]

### 4. OLIVERUS DE INGHAM alias ENGEHAM. Inq. p. m.

Johannes de Ingham, filius prædicti Oliveri, propinquior hæres ejus est, et de ætate viginti et duorum annorum et amplius. Dorset'.

Johannes de Ingeham, filius dicti Oliveri, propinquior hæres ejus est; et est de ætate viginti quatuor annorum et amplius. Wiltes'.

Johannes de Ingham est propinquior hæres præfati Oliveri, et erit infra quindenam Sancti Michaelis proximo futuram [de ætate] viginti trium annorum.

Norfolc'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 6.]

## 5. GALFRIDUS GACELYN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Galfridus Gacelyn nihil tenuit in capite de domino Rege in comitatibus Somerset' et Dorset'; sed tenuit unum messuagium et tres virgatas terræ cum pertinentiis in Pytrichesham de hæreditate Johannæ uxoris suæ.

\* \* Dicunt etiam quod Edmundus Gacelyn filius ejus est propinquior hæres dicti Galfridi de ætate triginta annorum. Prædicta Johanna statim post mortem prædicti Galfridi viri sui feoffavit Edmundum Gacelyn filium suum qui fuit inde in seisina pacifica per tres septimanas antequam prædictæ terræ et tenementa seisita fuerunt in manu domini Regis per Vicecomitem Dorset', eo quod idem Galfridus nihil tenuit in capite de domino Rege.

Tenuit prædictum manerium [de Magna Cheverel] de Waltero de Balun in capite per Johannam uxorem ejus per servitium unius militis. Et est totum prædictum manerium de hæreditate prædictæ Johannæ uxoris prædicti Galfridi; et est plenæ ætatis, videlicet, quadraginta annorum et amplius. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 13.]

#### 6. WILLIELMUS DE STOTEVILE. Inq. p. m.

Tenuit manerium de Ekinton' de Roberto de Stoteville'. \* Robertus de Stoteville propinquior hæres ejus est et ætatis triginta annorum et amplius. Derb'.

## 7. Johanna de Somery. Inq. p.m.

Prædicta Johanna tenuit in villa de Haslyngfeud quoddam manerium de hæredibus Stephani de Somery in dotem. \* Nullum habuit de dicto manerio hæredem eo quod illud tenuit in dotem de hæredibus prædicti Stephani de Somery, videlicet, de Rogero de Bachewrth', Roberto de Munteny, Petro Pykot et Johanne de Monte Caniso, qui propinquiores hæredes sunt et plenæ ætatis. Cantebr'.

Sunt propinquiores hæredes prædictæ Johannæ ratione prædicti Stephani de quo dotata fuit, Rogerus de Bachewrthe, Robertus de Munteny, Petrus Picot, Johannes de Monte Caniso. Et sunt plenæ ætatis eo quod junior omnibus est ætatis quadraginta annorum et amplius. Cantebr'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 25, m. 12, m. 10, et m. 8; et 13 Edw. I. m. 8.]

8. JOHANNES DE MARES. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Mares propinquior hæres ejus est. Et fuit ætatis sex annorum ad festum Nativitatis Domini anno regni Regis Edwardi decimo. Northampton'.

Isabella quæ fuit uxor Johannis de Mares dotata est.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 17; et 26 Edw. I. m. 20.]

9. RADULPHUS LE BRET. Inq. p. m.

Thomas Le Bret filius dicti Radulphi propinquior hæres ejus est, et de ætate viginti quatuor annorum et amplius. Somerset'.

10. AGNES DE ATHEWIK'. Inq. p. m.

Endem Agnes tenuit in villa de Bugetl.orp' die quo obiit unum messuagium et septem bovatas terræ de domino Waltero de Grey ad terminum vitæ suæ. Et post mortem dicti domini Walteri fecit eadem Agnes servitium pertinens ad eandem terram domino Thomæ de Chauncy tanquam capitali domino. \* Et eadem Agnes obiit sine hærede corporis sui eo quod tenuit dictam terram ad terminum vitæ suæ de prædicto domino Waltero de Grey. Ebor'.

11. PHILIPPUS BURNEL. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dominus Robertus Burnel propinquior hæres ejus est. Et dicunt quod est plenæ ætatis. Northampton'.

Tenuit unum messuagium et duas hidas terræ, ut in bosco, pratis, pasturis et terra arabili, in parochia de Risle de Simone filio Rogeri Partesoyl ad terminum octo annorum, termino incipiente ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi sexto: \* vel si dictus Philippus infra dictum terminum obiisset tunc dictum messuagium cum pertinentiis ad prædictum Simonem ex consensu executorum reverteretur. \* Simon filius Rogeri Partesoyl propinquior hæres ejus est et successor 'de eodem tenemento,' ut patet per præmissa, et plenæ ætatis. [Inquisitio capta anno 11°.] Bedford'.

12. SIBILLA DE CRESSY. Inq. p. m.

Willielmus de Cressy filius prædictæ Sibillæ est propinquior hæres ejusdem Sibillæ, et est ætatis triginta et sex annorum.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 1.]

13. Thomas filius Othonis, dudum defunctus.

Idem Thomas habuit die quo obiit tres filias propinquiores hæredes suos; [unam,] nomine videlicet Johannam, quæ est ætatis quatuordecim annorum; item quandam aliam, nomine Matildam, quæ est ætatis undecim annorum; item quandam aliam, nomine Beatriciam, quæ est ætatis octo annorum.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 35, et m. 7.]

14. JOHANNES TOREL, DE THORROCKE. Inq. p. m.

Johannes Torel filius præfati Johannis Torel est propinquior hæres ejusdem Johannis Torel, et fuit de ætate quatuor annorum ad festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi decimo.

Essex'.

Nicholaus de Staunton', Senescallus prædicti Johannis Torel, venit die Jovis proxima ante festum Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi decimo, et ex parte ejusdem Johannis posuit in plenam seisinam Johannem de Tynleby et Aliciam uxorem ejus de manerio de Bebynton', quod antea fuit ipsius Johannis Torel, tenendo ad totam vitam ipsius Johannis 'de Tynleby' et Aliciæ uxoris ejus.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 22.]

15. Robertus de Valoignes alias Waleyns alias Valonyes alias Waloniis. Inq. p. m.

Roysea et Cecilia filiæ præfati Roberti sunt propinquiores hæredes ejusdem Roberti, et dicta Roysea erit ad festum Omnium Sanctorum ætatis duorum annorum anno regni domini Regis Edwardi decimo, et Cecilia erit circa prædictum festum ætatis unius anni. Eva quæ fuit uxor ipsius Roberti dotata est.

Suffolc'.

Prædictus Robertus habuit die quo obiit duas filias propinquiores hæredes suos, videlicet, unam vocatam Roysiam et est ætatis duorum annorum et dimidii; item quandam aliam, nomine Cesciliam, et est ætatis unius anni.

16. ROBERTUS DE KAYNES alias KAHAYNES. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Roberti de Kahaynes propinquior hæres ejus est et de ætate decem annorum.

Dorset'.

Robertus filius Roberti de Kaynes est hæres prædicti Roberti, et est et de ætate decem annorum et dimidii. Idem Robertus fuit custos forestæ de Braden' per successionem hæreditatis. Wiltes'.

Idem Robertus fuit filius Willielmi de Kaynes. Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 24; et 13 Edw. I. m. 5.]

17. ELENA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI DE PERCY. Inq. p. m.

Elena quæ fuit uxor Willielmi de Percy tenuit in dotem manerium de Donegheton' cum pertinentiis quod est de feodo hæredum Johannis filii Alani tentum in capite; et est de hæreditate hæredis Henrici de Percy: quam dotem dominus Henricus Rex pater domini Regis nunc eidem Elenæ assignavit post mortem Willielmi de Percy quondam viri sui.

\* Johannes de Percy filius Henrici de Percy est propinquior hæres ejusdem manerii: et est ætatis undecim annorum: et est in custodia dominæ Alienoræ Reginæ matris domini Regis nunc. Sussex'.

18. ROBERTUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Dictus Robertus de Nevill' non tenuit aliquas terras nec tenementa de domino Rege in capite nec de aliquo alio in comitatu Northumbr', nisi centum libratas terræ quas tenuit ratione dotis dominæ Idæ uxoris suæ quæ fuit uxor quondam Rogeri Bertram. \* \* Propinquior hæres ejus est Ranulphus filius Roberti de Nevill' junioris, qui erit ætatis viginti annorum die Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi decimo.

Et dicunt [juratores] quod Ranulphus filius Roberti de Nevill' filii prædicti Roberti defuncti est propinquior hæres ejusdem Roberti, et

quod est ætatis viginti annorum die Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi decimo.

Lincoln'.

Item, Breve de dote prædictæ Idæ assignanda accepto sacramento quod se non maritabit sine licentia Regis.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 15.]

19. Willielmus de Mouhun alias Mohun alias Moun alias Mowon. Inq. p. m.

[In dorso brevis.]—Et sciatis quod prædictus Willielmus mortuus fuit die Martis proxima post Assumptionem Beatæ Mariæ.

Reginaldus de Mohun, filius prædicti Willielmi de Mohun, est ejus propinquior hæres, et est de ætate quatuor annorum et amplius.

Reginaldus filius dicti Willielmi propinquior hæres ejus est et de ætate septem annorum et amplius.

Dorset'.

Propinquior hæres dicti Willielmi est Reginaldus de Mohun filius et hæres dicti Willielmi, qui erit de ætate sex annorum in quindena ante festum Nativitatis Domini proximo sequens ut didicerunt [jurati] ex relatu. Wiltes'.

Dicunt [juratores] quod die quo obiit tenuit manerium de Stoke Flemmeng in comitatu prædicto de hærede Johannis de Mohun qui est infra ætatem et in custodia domini Regis. \* \* \* Insuper dicunt quod Reginaldus de Mohun est filius et propinquior hæres prædicti Willielmi defuncti; et ad Natale proximum sequens erit de ætate quinque annorum. Et sciendum est quod Beatrix quæ fuit uxor prædicti Willielmi tenet prædictum manerium in tenentiam per Breve domini Regis quousque dominus Rex eidem assignari fecerit dotem suam.

Devon'.

Extenta terrarum quæ fuerunt domini Willielmi de Mowon facta per Magistrum Johannem de Saunford' Eschaetorem Hibernise apud Grange Mowon die Dominica proxima post festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi decimo; quæ quidem terræ ceciderunt in manus domini Regis per mortem ejusdem Willielmi die Martis proxima ante Decollationem Sancti Johannis Baptistæ anno decimo apud Otery in Devon'. Hibern'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 25.]

20. ROBERTUS GRELLE alias GREZLEY alias DE GRELLEY alias GREYLE, defunctus. Diversæ extentæ feodorum militum et advocationum ecclesiarum. Item dos Hawisiæ quæ fuit uxor ejusdem Roberti.

[Vide no 2 hoc anno.]

21. Johannes filius Thomæ, defunctus. Extentæ terrarum quas dictus Johannes, avus Thomæ filii Mauritii, tenuit die quo obiit in Hibernia; qui quidem Thomas filius Mauritii, consanguineus et hæres præfati Johannis filii Thomæ, hæreditatem suam ut illi qui plenæ ætatis est instanter petit sibi restitui. Prædictus Johannes filius Thomæ obiit in Vigilia Sancti Jacobi Apostoli anno regni Regis Henrici quadragesimo quinto. Hibern'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 16.]

22. Johannes de Nevyll' alias Noeville, nuper defunctus. Diversæ extentæ feodorum militum et advocationum ecclesiarum. Hugo de Nevill' frater dicti Johannis tenuit quædam feoda. Hugo de Nevill' filius et hæres prædicti Johannis infra ætatem est et in custodia Regis.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 10; et 11 Edw. I. m. 19.]

- 23. ROGERUS DE SHIRLAND. De libertatibus suis infra maneria de Shirland' et Uffeton'. Cant'.
- 24. Extenta manerii.
- 25. PRIOR DE LANTON'. Taxatio ecclesiæ de Felmersham.
- 26. Baldewinus Wake, defunctus. Extentæ maneriorum, &c. Dictus dominus Baldewinus et Hawisia uxor ejus conjunctim feoffati fuerunt de quibusdam terris.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 16, m. 13, et m. 12; et 13 Edw. I. m. 15.]

- 27. ——
- 28. Petrus de Sabaudia, defunctus. Diversæ extentæ, de feodis ad honorem Richemund' spectantibus, factæ annis 8°, 9°, et 10° Edw. I.
- 29. EUSTACHIUS DE HACHES. Extenta visus franci plegii.
- 30. Petrus de Malo Lacu—pro Priore et Fratribus domus Grandi Montis in Eskedale. Inq. ad q. d.
- 31. MAGISTER HAMUNDUS PARLEBEN—pro PRIORE ET CONVENTU L'ANCEVETON'.

  Inq. ad q. d.
- 32. Elena La Zuche alias Souche,—pro capellano apud Suavesheye.

  Ing. ad q. d.
- 33. WILLIELMUS SCRUPES alias DE CRUPES—pro Abbate et Monachis de Wynchecumbe. Inq. ad q. d.
- 34. RICARDUS LE YUNGE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 35. De valore ecclesiæ de Horsley.

Derb'.

- 36. GALFRIDUS DE GEYNVILL' ET MATILDA UXOR EJUS. De hominibus suis non ponendis in assisis, &c.
- 87. AVICIA MARMION-pro CAPELLANO APUD WESTANFELD'. Inq. ad q. d.
- 38. Johannes de Sancto Johanne. De parco de Halfnaked' incluso prope chaceam de Arundel quæ est in manu Regis ratione Ricardi filii Aluni infra ætatem et in custodia Regis existentis.
- 39. Deest. [De feodis militum quæ pertinent ad honorem de Peverell' et de Dovor'.]

- 40. JOHANNA DE MONTE ALTO, ET JOHANNES DE PARYS latro. De terra quam ipsa Johanna dimisit dicto Johanni; et de bonis dicti Johannis qui fugam fecit die Lunce proximo post Epiphaniam Domini anno 10° Edw. I.
- 41. WILLIELMUS FILIUS WARINI. De damnis in terris suis illatis per Ricardum de Burgo Comitem Ulton', et per filios Henrici de Maundevill' defuncti, et alios.

  Hibern'.
- 42. De Placitis &c. inter Thomam de Karliolo et Hugonem de Hecham.
- 43. De Placitis inter Martinum de Iselden' et Priorem Ecclesiæ Sanctæ Trinitatis London', de messuagio et terra ex dimissione Gilberti Seffeld vel Sesfeld avunculi prædicti Martini cujus hæres ipse est.

  Middlesex'.
- 44. De Placitis inter Regem et Priorem de Castelacre de advocatione ecclesiæ de Sutherek.
- 45. De Placitis inter Robertum de Perton' et Robertum filium Radulphi de Reresby de acquietantia quam Constantia de Byerne quæ fuit uxor Henrici de Aleman' exigit.
- 46. De Placita inter Dionisiam de Careville et Jacobum Le Barber de tenemento quod Radulphus de Careville avunculus dictæ Dionisiæ tenuit die quo obiit.
- † 47. De catallis Regis in manerio de Bello Campo Willielmi dum idem manerium fuit in manu Regis.
- † 48. WILLIELMUS DE BUKKEBROK, capellanus. De abjuratione regni.
  - Willielmus de Bukkebrok' concubuit cum Alicia uxore Reginaldi Wrau, et cum stetissent simul in quadam domo Henricus pater prædicti Reginaldi rediit de Marlera ad domum in qua dictus Willielmus fuit cum eadem muliere; dictus Willielmus ipsum a longe videns venientem fugere non potuit sed abscondit se in quadam cista, et quando idem Henricus domum intraverat prædictus Willielmus dubitans quod ipsum voluit interficere exivit a cista et fugit ad ecclesiam et ibidem custoditus fuit per franciplegios de Suepston', et miserunt pro Roberto de Suypston' tunc Coronatore domini Regis in eodem comitatu, qui quidem accedens præcepit ei ut veniret ad pacem, et prædictus Willielmus, privatus tunc auxilio et consilio dubitavit ut amici prædictæ mulieris ipsum interficerent, non ausus fuit venire ad pacem; et quia dictus Coronator noluit permittere ipsum abjurare regnum nisi cognosceret ipsum esse latronem, dictus Willielmus cognovit se esse latronem de octo denariis tunc captis in eadem cista timore perterritus abjuravit regnum in Vigilia Sancti Mathæi Apostoli duodecim annis elapsis. Leicestr'.
- \* 49. JOHANNES DE KERSTERN'. Inq. ad q. d.
- \* 50. NICHOLAUS FILIUS MARTINI. Inq. p. m.
  - quior hæres ipsius Nicholai nuper defuncti est propin-

- . . . . . . . . . . est ætatis viginti quinque annorum et amplius.
- Nicholai Martin est propinquior hæres ipsius Nicholai.

  [Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 16, et m. 15.]
- † 51. Thomas De Flixton', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- † 52. ABBAS ET CONVENTUS DE SURIO. De secta curiæ et aliis servitiis quæ Otho de Grandisono et ballivi sui de Kylsylan de eodem Abbate exigunt pro terra de Tachkerath.
  - Tempore quo Ricardus de Burgo fuit capitalis Justiciarius Hiberniæ Abbas de Surio tradidit dictam terram eidem Ricardo ad terminum quadraginta annorum. Postea idem Ricardus feoffavit Johannem de Valle de dicta terra, qui postea feoffavit Robertum de Valle filium et hæredem suum. Walterus de Burgo filius et hæres Ricardi de Burgo excambivit manerium de Kylsylan domino Regi pro terra Ulton'.
- † 53. NICHOLAUS DE GYMMINGGES, qui tenuit de Episcopatu Winton' vacante. Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod Johannes de Gymminges, filius prædicti Nicholai de Gymminges, propinquior hæres ipsius Nicholai est. Et dicunt quod erit de decem et octo annis ad Assumptionem Beatæ Mariæ Virginis anno regni Regis Edwardi decimo.

Southampton'.

- 54. HENRICUS DE ERDINTON'. Inq. p. m.
  - Egidius filius . . . . . . . . . . . propinquior hæres ejus, et est ætate decem annorum. Warewic'.
    - [Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 15; 11 Edw. I. m. 7; et 14 Edw. I. m. 13.]
- \* 55. Petrus de Besevile. Inq. p. m.
  - Item dicunt [juratores] quod sunt ibi duæ sorores, quædam Sibillia 'uxor Roberti Rombaud' et Johanna, propinquiores hæredes prædicti Petri, et de ætate viginti quatuor annorum.

    [Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 13.]
- \* 56. Wentliana de Lascy, defuncta. De terris quas tenuit in dotem.
  - Jurati dicunt super sacramentum suum quod dominicum terrarum et tenementorum quæ prædicta Wentliana tenuit in dotem apud Ballimacgarvi nunquam participata fuit inter hæredes Walteri de Lascy, videlicet, Margeriam quæ fuit uxor domini Johannis de Verdun et Matildam uxorem G. de Geneville; sed totum dominicum et servitium eorundem tenentium nomine dotis sibi assignata tota vita sua habuit et tenuit. \* \* Et post obitum ipsius Wentlianæ Ballivi Theobaldi de Verdun filii et hæredis prædictæ Margeriæ seisinam tam dominici quam dominii prædicti tenementi de Ballimacgarvi ad opus ipsius Theobaldi ceperunt et hucusque detinuerunt auctoritate sua propria absque licentia domini Regis. Hibern'.

11° Edw. I.

1. ADAM MOLENDINARIUS DE HORDEL'. lnq. p. m.

Quidam Andreas filius præfati Adæ propinquior ejus hæres est, et est de ætate triginta annorum et amplius. [Inquisitio capta anno 12•.]

- 2. Deest. ——
- 3. WALTERUS DE BROMHILL' alias BROMHULL'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod idem Walterus diem clausit extremum in ad Vincula Beati Petri anno regni Regis Edwardi tertio; et quod Isobella filia prædicti Walteri propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti duorum annorum.

Devon'.

4. WILLIELMUS PYCOT. Inq. p. m.

Radulphus Picot est propinquior hæres prædicti Willielmi Picot; et est ætatis viginti quinque annorum citra Gulam Augusti anno supradicto [11°].

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 9.]

5. MATILDIS FILIA ROGERI WODEWARD'. Inq. p. m.

Rogerus de Camera filius dictæ Matildis est ejus hæres propinquior et ætatis triginta annorum et amplius. Dicta Matildis quandam terram dedit cum filia sua in libero maritagio suo ad Nativitatem Domini anno 6° Edw I. [Inquisitio capta anno 12°.] Wiltes'.

[ Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 8.]

6. WILLIELMUS DE EBOR', miles. Inq. p. m.

Est ejus hæres Willielmus filius ejus, et erit ætatis novemdecim annorum ad festum Sancti Martini anno supradicto [11°]. Ebor'.

7. JERLO alias GERLO LE FAUKENER alias FAUCONER. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Matildis et Johanna filiæ Radulphi Le Fauconer sunt hæredes ejus propinquiores, unde dicunt quod prædicta Matildis est ætate octodecim annorum, et prædicta Johanna decem annorum. Dicunt etiam quod Amya quæ fuit uxor prædicti Gerlonis dotata est de tertia parte.

Lincoln'.

8. WILLIELMUS GERBERD JUNIOR, DE BUREWARDESCOTE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus Gereberd junior nihil tenuit de domino Rege in capite, sed quod tenuit manerium de Burewardeskote de Willielmo Gereberd patre suo: \* • et quod prædictus Willielmus junior habuit quendam filium ætatis quatuor annorum qui est ejus hæres propinquior. Berk'.

9. Thomas de Plescetis alias Plessetis. Inq. p. m.

Quidam Philippus de Plescetis, frater ipsius Thomæ, propinquior hæres ejus est, et fuit plenæ ætatis die Natalis Domini ultimo præterito, videlicet, viginti et unius anni. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. II.]

10. GILBERTUS LE FRAUNCEYS. Inq. p. m.

Ricardus Le Fraunceys filius prædicti Gilberti primogenitus est hæres ejus propinquior, et idem Ricardus fuit de ætate viginti et unius anni die Sancti Augustini Episcopi proximo præterito. Cestr'.

Dicunt [juratores] quod Ricardus Le Fraunceys, filius dicti Gilberti, est propinquior hæres. Item dicunt quod dictus Ricardus filius et hæres dicti Gilberti fuit de ætate viginti et unius anni die sancti Dunstani Archiepiscopi ultimo præterito. Westmerland'.

Ricardus filius dicti Gilberti defuncti propinquior ejus hæres est. Et idem Ricardus fuit de ætate viginti unius anni ad festum Sancti Augustini Anglorum Apostoli ultimo præteritum anno supradicto [11º].

Derb'.

[Vide Rot. Fin., 6 Edw. I. m. 12.]

11. JORDANUS DE ABETOT alias APETOFT. Inq. p. m.

Tenuit manerium de Barley de domino de Staveley, cujus filius et hæres [est] in custodia Regis. \* \* Robertus filius prædicti Jordani propinquior hæres ejus est, et est de ætate duodecim annorum. [Inquisitio capta anno 12°.]

12. Alanus de Astlinton' alias Esselington' (filius Johannis de Esselington'.) Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes de Esselington', filius prædicti Alani, est propinquior hæres ipsius Alani; et quod idem Johannes est ætatis triginta quatuor annorum. Præterea dicunt quod prædictus Johannes de Esselington', pater prædicti Alani et avus Johannis de Esselington' qui nunc est, statim post mortem ipsius Alani totam prædictam terram seisivit in manu sua, et eam tenuit nomine custodiæ ratione hæredis ipsius Alani infra ætatem existentis, et inde obiit seisitus ut de custodia. \* Et post mortem ipsius Johannis de Esselington' avi Johannis qui nunc est, qui manerium de Esselington' tenuit de domino Rege in capite, quidam Nicholaus de Ackedon', subeschaetor demini Willielmi Latimer' tunc tempore ultra Trentam domini Regis eschaetor[is], seisivit in manu domini Regis omnes terras de quibus prædictus Johannes fuit seisitus die quo obiit.

13. LAURENTIUS DE SANCTO MICHAELE. Inq. p. m.

Idem Laurentius habet unum filium qui vocatur Laurentius, et ipse est propinquior hæres ejus. Item dicunt [juratores] quod hæres est de ætate viginti duorum annorum. Nottingham'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 16.]

14. MARTINUS MARTEL, DE CANEWYK'. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Martini est propinquior hæres ejus, et est ætatis quadraginta annorum et amplius.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 9.]

15. GALFRIDUS GRIFFYN. Inq. p. m.

Galfridus filius Galfridi Gryfin propinquior hæres est, et non est adhuc plenæ ætatis ante festum Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ proximo futurum.

Stafford'.

Galfridus filius dicti Galfridi est hæres ejus propinquior et fuit [ætatis] viginti annorum die festi Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ proximo præterito. Cestr'.

Sunt etiam inquisitiones factæ anno 12° de terra quam Albreda quondam uxor Bertrandi Griffyn, et avia prædicti Galfridi filii et hæredis Galfridi defuncti, tenet in dotem.

Albreda avia Galfridi filii Galfridi Griffyn tenet in manerio de Cleyton' juxta Novum Castrum subtus Linam tertiam partem ejusdem manerii nomine dotis, non tamen in capite de domino Rege, et debet descendere jure hæreditario Galfrido filio Galfridi Griffyn. \* \* Tenet etiam tertiam partem ballivæ hundredi de Pirhull' nomine dotis: \* \* et debet descendere eidem Galfrido filio Galfridi Griffyn jure hæreditario, et teneri de domino Rege. Stafford'.

16. WILLIELMUS DE LA SALE. Inq. p. m.

Rogerus filius ejusdem Willielmi est ejus propinquior hæres, et fuit de ætate trium annorum ad festum Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni regis undecino. [Inquisitio capta anno 12°.] Salop'.

17. WILLIELMUS CUMYN alias COMYN, DE KELEBRIDE. Inq. p. m.

Idem Willielmus Comyn habuit quendam Johannem filium et propinquiorem hæredem suum, et est ætatis octodecim annorum.

Essex' & Hertford'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 20.]

18. JOHANNES DE KAYGNES alias KEYNNES. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Nicholaus filius ejusdem Johannis propinquior hæres ejus est. Et quod idem Nicholaus fuit die Sancti Nicholai proximo præterito ætatis viginti unius anni.

Nihil fiat per istam inquisitionem quia compertum est per cyrographum factum in Curia Regis quod uxor Johannis de Keynes tenere debet manerium de quo fit mentio [de Midelton' Keynes] ad totam vitam suam, et eodem modo liberata est ei seisina per Regem.

Buckingham'.

19. Egidius de Argenteyn alias Argenthoin'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Reginaldus de Argenthoin', filius præfati Egidii, est propinquior hæres ejus et est ætatis quadraginta annorum et amplius. Dicunt etiam quod idem Egidius tenuit unum messuagium sexies viginti acras terræ cum pertinentiis in villa de Berton, et dictam terram cum messuagio et omnibus aliis suis

pertinentiis in eadem villa concessit et tradidit Reginaldo de Argenthoin' filio suo primogenito anno regni Regis Edwardi nono.

Suffole' & Norfole'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 25.]

20. Hugo filius Othonis. Inq. p. m.

Johanna filia ejusdem Hugonis est propinquior hæres ejus, et ætatis erit unius anni infra quindenam Sancti Michaelis proximo futuram. Suffolc'.

Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Hugo filius Othonis nihil tenuit in capite de domino Rege in prædicta villa de Chikenhale; sed tenuit dictum manerium de Chikenhale de Roberto de Dyve, sibi et Edwardo filio suo et hæredibus dicti Edwardi de corpore dicti Edwardi legitime procreatis. \* Et si contigerit prædictum Edwardum sine hærede de corpore suo legitime procreato in fata decedere, quod omnes terræ et tenementa prædicta post decessum prædicti Hugonis prædicto Roberto Dyve et hæredibus suis revertantur. \* Dicunt etiam quod prædictus Hugo filius Othonis obiit seisitus de prædicto manerio de Chikenhale; et quod dictum manerium debet revertere prædicto Roberto de Dyve per finem factum in curia domini Regis, post decessum dicti Hugonis. Essex'.

Dicunt etiam [jurati] quod Basilia uxor quondam Rogeri de Jarpenvile debet recipere, nomine dotis, ad totam vitam suam duas marcas de centum acris terræ et 9s. annui redditus emptis quondam de Rogero de Jarpenvile viro prædictæ Basiliæ. \* Dicunt etiam quod prædictus Hugo obiit seisitus de prædicto manerio de Steple in dominico ut de feodo: et quod filia sua est propinquior hæres suus, et fuit ad Pascha floridum anno supradicto [11°] de ætate dimidii anni. Essex'.

21. Johannes de Burdelays alius Bordeleys. Inq. p. m.

Galfridus de Burdeleys est filius ejus et hæres propinquior; et fuit ætatis viginti unius annorum ad Pentecosten anno regni Regis Edwardi decimo.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 14.]

Est etiam inquisitio capta anno 12º de manerio de Wyndesor' Hugoni de Northovere per prædictum Johannem de Wyndesor' dimisso et confirmato tempore Henrici Regis patris Regis nune; et de filiis dicti Johannis et custodia eorundem, &c.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Johannes post confirmationem prædictam nullum filium habuit 'nec filiam' qui plenæ ætatis fuit. Dicunt tamen quod habuit post confirmationem prædictam quendam filium, Johannem nomine, antenatum qui die quo obiit fuit duodecim annorum, et quendam filium, Hugonem nomine, postnatum qui die quo obiit fuit octodecim annorum. Requisiti de forma dimissionis dicto Hugoni de Northovere de manerio prædicto per dictum Johannem de Wyndesor' factæ, dicunt quod dictus Johannes aliquo tempore concesserat et tradiderat prædicto Hugoni de Northovere prædictum manerium cum pertinentiis una cum maritagio et custodia prædicti Johannis filii Johannis usque ad legitimam ætatem ipsius Johannis filii Johannis et aliorum hæredum prædicti Johannis de Wyndesor'; et super hoc fecit dicto Hugoni quasdam litteras patentes: quas quidem concessionem et traditionem dominus Henricus Rex pater domini Regis nunc postea per litteras suas patentes confirmavit. Dicto autem Hugone de Northovere existente in possessione præmissorum secundum tenorem prædictarum concessionis et traditionis, venit prædictus Johannes de Wyndesor' et ipso Hugone consentiente feoffavit dictum Johannem filium suum de dicto manerio. Postea processu temporis idem Hugo vendidit domino Radulpho de Albiniaco statum suum quem habuit in custodia prædicta tam de manerio prædicto quam de dicto Johanne sic feoffato. Postea dicto domino Radulpho existente in possessione dictæ custodiæ, obiit dictus Johannes feoffatus ætatis supra-Requisiti si dictus Johannes die quo obiit fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de dicto manerio, dicunt quod sic. Dicunt etiam quod post mortem dicti Johannis feoffati vendidit idem Radulphus statum quem habuit in dicta custodia Abbati de Forda et transtulit possessionem dicti manerii ad dictum Abbatem; qui quidem Abbas, habita inde aliquandiu possessione, vendidit statum suum dictæ custodiæ cuidam Martino de Roches qui post possessionem inde habitam vendidit statum suum dictæ custodiæ prædicto Johanni de Wyndesor' patri prædicti Johannis feoffati. Requisiti si dictus Johannes filius Johannis die quo obiit seisitus in dominico suo ut de feodo habuit aliquem hæredem, qui sibi succedere deberet jure hæreditario in prædictum manerium, dicunt quod sic. Quia dicunt quod prædictus Hugo filius Johannis, de quo fit mentio supra, fuit hæres ejus. Et dicunt quod dictus Johannes de Wyndesor' post adeptam possessionem custodiæ dicti manerii, per translationem quam ei inde fecerat dictus Martinus, dimisit manerium prædictum una cum custodia et maritagio dicti Hugonis filii sui, fratris et hæredis dicti Johannis filii Johannis, Magistro Roberto de Stroda tenendum usque ad legitimam ætatem hæredum prædicti Johannis de Wyndesores patris prædicti Hugonis. \* Dicunt etiam quod post traditionem prædictam dicto Magistro Roberto factam, dictus Hugo filius Johannis desponsavit quandam Julianam neptem prædicti Magistri Roberti quæ nunc superstes est; de qua genuit quandam filiam et hæredem, Aliciam

nomine, quæ fuit in principio Quadragesimæ ultimo transactæ [ætatis] duorum annorum. Et requisiti si dictus Hugo filius dicti Johannis die quo obiit fuit seisitus de dicto manerio cum pertinentiis in dominico suo ut de feodo tanquam de jure hæreditario quod si descendere debuit per mortem dicti Johannis fratris sui, dicunt quod sic; quia dicunt quod prædictus Magister Robertus nihil clamat in manerio prædicto, nisi tantummodo custodiam: unde dicunt quod jus et feodum fuerunt ipsius Hugonis, et custodia tantum dicti Roberti.

Dorset'

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 21.]

## 23. Hugo de Turri alias Turs. Inq. p. m.

Item dicunt [juratores] quod prædictus Hugo diem suum clausit extremum die Veneris proxima ante festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi undecimo. Et quod Thomas de Turs, filius prædicti Hugonis, est ejus hæres propinquior; et est viginti sex annorum ad festum Purificationis beatæ Mariæ Virginis anno regni Regis Edwardi duodecimo. [Inquisitio capta anno 12°.] Southampton'.

Thomas de Turri est filius et hæres prædicti Hugonis, et est ætatis viginti quatuor annorum. [Inquisitio capta anno 12°.] Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 12.]

# 24. Johannes Le Ferron alias Ferrun; et Ricardus Attenok' alias Atthenoke. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Johannes de Ferrun nihil tenuit in capite de domino Rege in dominico ut de feodo die quo obiit: Sed dicunt quod quidam Baldewinus Filiol qui tenuit manerium de Thoppinghoe in dominico ut de feodo de quodam Nicholao Tregoz domino de Bluntishal per servitium quartæ partis feodi unius militis, illud manerium dimisit prædicto Johanni Le Ferrun et Margeriæ uxori ejus ad terminum 'viginti quinque' annorum, infra quem terminum iidem Johannes et Margeria perquisiverunt sexaginta acras terræ in eodem manerio de dominicis prædicti Baldewini eisdem Johanni et Margeriæ et hæredibus ipsorum de eodem Baldewino. Et postea idem Johannes obiit durante Et prædicta Margeria remansit in seisina de termino prædicto. prædictis sexaginta acris terræ ut de feodo, et de residuo prædicti manerii de Thoppinghoe ratione termini annorum: et maritavit se cuidam Ricardo Atthenok', qui quidem Ricardus et Margeria prædicta tenementa tenuerunt per multum tempus rationibus supradictis. Et postea idem Ricardus tantum fecit erga prædictam Margeriam uxorem suam quod ipsi conjunctim reddiderunt prædicto Baldewino prædictas sexaginta acras terræ de quibus idem Baldewinus prædictos Johannem Le Ferrun et Margeriam prius feoffaverat, per sic quod idem Baldewinus ipsum Ricardum feoffaret de aliis sexaginta acris terræ de dominicis ejusdem manerii. sic idem Baldewinus ipsum Ricardum et hæredes suos tantum feoffavit, et alias sexaginta acras terræ prius per prædictos Johannem Le Ferrun et Margeriam impetratas assignavit eisdem Ricardo

et Margeriæ tenendas usque ad finem termini annorum prædicti. Et postea contigit quod prædictus Baldewinus infirmabatur et prædictus Ricardus accessit ad eum et tantum procuravit quod idem Baldewinus in lecto suo omnino impotens sui et non compos mentis. suæ mutavit prædictum terminum annorum usque in terminum vitæ utriusque ipsorum Ricardi et Margeriæ, et eis tradidit seisinam per quamdam cyrothecam qualem tunc facere potuerit tanquam laborans in extremis, 'eo quod tertio die post obiit,' et ipsi Ricardus et Margeria adierunt apud Thoppinghoe et sic manerium illud tenuerunt sicut prius fecerant absque mutatione status alicujus usque ad mortem ipsius Ricardi, durante semper termino annorum prædicto. Unde dicunt quod prædictus Ricardus Atthenoke fuit seisitus in dominico suo ut de feodo die quo obiit de sexaginta acris terræ 'tantum' in Thoppinghoe, et eas tenuit de hærede prædicti Baldewini: \* et quod Hugo filius prædicti Ricardi est hæres ejus propinquior et plenæ ætatis. \* Et residuum manerii prædicti valet per annum in omnibus exitibus octo libras et decem solidos, et tenetur de Eva quæ fuit uxor Nicholai Tregos quæ tenet manerium de Blunteshale per servitium quartæ partis feodi unius militis, et quod eadem Eva habere debet custodiam manerii de Thoppinghoe ratione minoris ætatis cujusdam Thomæ filii et hæredis prædicti Baldewini, qui `quidem Baldewinus' ultimo obiit inde seisitus in dominico ut de feodo. Et idem Thomas est ætatis quatuordecim annorum. [Inquisitio capta anno 12º.] Essex'.

25. Johannes de Halowe alias Haudlo. Inq. p. m.

Manerium de Strete tenetur in capite de domino Rege una cum terris et tenementis quæ domina Cecilia [mater dicti Johannis] quondam uxor domini Nicholai de Haudlo modo tenet nomine dotis suæ.

\* \* Johannes filius Johannis de Haudlo est hæres ejus propinquior; et fuit ætatis duodecim annorum ad festum Paschæ præteritum anno regni Regis Edwardi undecimo.

Cant'.

26. THOMAS PIPPARD alias PIPART. Inq. p. m.

Idem Thomas Pippard habet duos filios, quorum 'propinquior' hæres ejus primogenitus est de ætate quinque annorum, qui vocatur Willielmus, et est in custodia matris ejus uxoris dicti Thomæ Pippard. Margeria quæ fuit uxor Edmundi Pippard, fratris dicti Thomæ Pippard, dotata est.

Buckingham'.

Thomas Pipard habuit filium et hæredem qui vocatur Willielmus, et erit in festo Annunciationis Beatæ Mariæ de ætate quinque annorum; qui est in custodia matris suæ. [Inquisitio capta anno 12°.]

Devon'.

27. JOHANNES LE MARSCAL alias MARESCHAL'. Inq. p. m.

Willielmus filius Johannis Le Mareschal' est propinquior hæres ejusdem Johannis, et fuit ætatis quinque annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi decimo.

Lincoln'.

Willielmus filius dicti Johannis est ejus hæres propinquior; et ætatis erat quinque annorum in festo Exaltationis Sanctæ Crucis in Autumno anno regni Regis Edwardi decimo.

Norfolc'.

Elizabetha uxor David filii Griffini dotata est.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 10; et 11 Edw. I. m. 22 et m. 14.]

28. ROGERUS DE MORTUO MARI, senior. Inq. p. m.

Edmundus filius Rogeri de Mortuo Mari propinquior hæres ejus est; et de ætate viginti octo annorum et amplius. Somerset'.

Edmundus filius prædicti Rogeri est ejus propinquior hæres et ætatis triginta annorum et amplius. Gloucestr'.

Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod dominus Rogerus de Mortuo Mari senior tenuit die quo obiit de domino Rege in capite et in dominico tertiam partem villæ de Sancto Claro de proparte hæreditatis Matildæ uxoris ejus: et aliam tertiam partem dictæ villæ tenuit dictus Rogerus quæ fuit quondam domini Humfridi de Boun, patris Comitis Hereford' qui nunc est, et hoc tenuit de domino Rege in capite et in dominico die quo obiit. \* \* Et dicunt per sacramentum suum quod Matilda uxor ejus propinquior hæres tertiæ partis est de dicta villa quæ fuit in manu dicti Rogeri de proparte hæreditatis dictæ Matildæ uxoris ejus. Et dicunt per sacramentum suum quod Edmundus filius dicti Rogeri propinquior hæres ejus est de proparte quæ fuit quondam domini Humfridi de Boun, videlicet, de alia tertia parte dictæ villæ quæ fuit in manu dicti Rogeri die quo obiit quia perquisitum ejusdem Rogeri fuit. Et dicunt per sacramentum suum quod Matilda uxor ejus et Edmundus filius ejus plenariæ ætatis sunt. [Wall'.]

[ Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 26.]

29. Johannes de Ingoldesthorp' alias Ingaldesthorp'. Inq. p. m.

Thomas de Ingaldesthorp, filius prædicti Johannis de Ingaldesthorp', propinquior hæres ejus est, et fuit die . . . . . anno regni Regis nunc undecimo ætatis viginti et duorum annorum. Ela quæ fuit uxor Thomæ de Ingaldesthorp' dotata est.

Norfolc'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 19.]

30. Thomas de Halghton' alias Haleston' alias Halughton'. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Thomæ de Haleston' propinquior hæres dicti Thomæ est, et erit ætatis octodecim annorum ad festum Sancti Jacobi proximum venturum; et maritagium pertinet domino Nicholao Baroni Stafford'. Stafford'.

Agnes de Halughton' mater prædicti Thomæ dotata est.

- 31. De anno 10° Edw. I. n° 53.
- 32. Johannes Le Latimer. Inq. p. m.

Dictus Johannes tenuit in Gomundele de hæreditate Christianæ uxoris suæ quoddam capitale messuagium; \* \* faciendo inde homagium et servitium Radulpho de Sancto Laudo, qui duxit in

uxorem Agnetem de Meynel dominam dicti feodi, et scutagium Wallize quando currit. \* \* Thomas filius ejus est ejus propinquior hæres et est ætate undecim annorum. Leicestr'.

Thomas Le Latimer propinquior hæres ejus est; et est de ætate duodecim Northampton'. annorum.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 20; et 21 Edw. I. m. 26.]

33. THOMAS FOLEJAUMBE alias FOLEGAUMBE. Inq. p. m.

Prædictus Thomas obiit die Sabbati proxima post festum Sancti Hilarii anno supradicto [11°]. . . Thomas filius dicti Thomæ Folejaumbe proximus hæres ejus est, et erit de ætate septendecim annorum ad Nativitatem Beati Johannis B Derb'.

Item, de custodia terrarum dicti Thomæ defuncti usque ad ætatem hæredis, quæ dimissæ fuerunt Willielmo Folejaumbe fratri prædicti Thomæ custodiendæ, &c.

Respondet prædictus Thomas [de Normanvill' Eschaetor ultra Trentam] quod in quantum potuit veritatem inde quæsivit, et non constabat ei per aliquam inquisitionem inde factam quod unquam aliquis partium illarum, tenens terram suam per hujusmodi servitium sicut prædictus defunctus tenuit, videlicet, per servitium inveniendi quendam hominem cum arcu et cornu ad custodiam de La Chaumpayne, debuit esse in custodia Regis, ante tempus domini Rogeri Extranei quod ipse fuit ballivus de Pecco, quia ipse custodiam cujusdam Matildæ filiæ Willielmi de Wythull', qui tenuit terram suam per servitium prædictum, infra ætatem existentis vendidit Roberto Melver pro viginti marcis. Et idem Thomas de Normanvill' custodiam Nicholai filii Roberti Folegaumbe infra ætatem existentis, qui hujusmodi serjantiam tenuit per servitium prædictum, vendidit Henrico del Medwe pro quinquaginta marcis ad opus Regis, et hoc per assensum prædicti Thomæ Folegaumbe, et pro eo quod prædictus dominus Rogerus Extraneus ita prius fecerat tempore suo. Derb'.

34. WILLIELMUS DE AUDITHELEYE alias ALDELEYE alias AUDELEG'. Inq. p. m.

Nicholaus de Audethele, frater prædicti Willielmi, est ejus propinquior hæres, et de ætate viginti quatuor annorum et amplius.

Idem Willielmus tenuit quendam redditum in comitatu Cestriæ de Warino Meynwaryn in libero maritagio.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 24.]

35. PATRICIUS DE CADURCIIS alias CHADURCIIS alias KADURCIS alias CHA-WORCIS. Inq. p. m.

Quædam Matillidis filia dicti Patricii propinquior hæres ejus est, et fuit de ætate unius anni ad festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis proximo præteritum.

Matilda filia dicti Patricii de Cadurciis estatis unius anni et dimidii proximus heres est. Gloucestr'.

Manerium de Cheddworth' datum fuit Isabellæ de Cardurcis uxori dicti Patricii in liberum maritagium. Gloucestr'.

Prædicta Isabella dotata est. Item Margeria Dansey dotata est in comitatu Wiltes' occasione Petri Sancti Martini quondam mariti sui.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 6.]

# 36 a. ROGERUS DE CLIFFORD, junior. Inq. p. m.

Rogerus de Clyfford die quo obiit non habuit terras nec tenementa in comitatu prædicto in feodo, sed tenuit manerium de Essenden' de hæreditate Isabellæ uxoris suæ. \* \* Habuit quendam filium de dicta Isabella legitime procreatum, Robertum nomine, de ætate octo annorum.

Roteland'.

Robertus filius primogenitus ejusdem Rogeri propinquior hæres ejus est; et est ætatis septem annorum.

Buckingham'.

Ipse Rogerus de Clifford et dominus Rogerus de Leyburne tenuerunt manerium de Maltheby; • • et hoc ratione uxorum suarum quæ erant filiæ et hæredes domini Roberti de Veteri Ponte. • • Idem Rogerus de Clifford habet unum filium et hæredem suum, nomine Robertum, etatis novem annorum.

Dicunt etiam [juratores] quod Robertus filius prædicti Rogeri de Clifford est hæres ejus propinquior, et erit novem annorum ad Pascha tempore nativitatis suæ anno regni Regis Edwardi undecimo. Dicunt etiam quod de feodis militum et libere tenentium vel etiam de advocationibus ecclesiarum quas idem Rogerus habuit de jure prædictæ Isabellæ uxoris suæ nihil . . . . . . quia non fuerunt partiti nec adhuc sunt inter prædictam Isabellam et Idoneam uxorem Rogeri de Leyburne hæredes Roberti de Veteri Ponte.

Westmerland'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 22.]

#### 36 b. Willielmus de Lyndeseye. Inq. p. m.

Willielmus de Lindesey habet unam filiam et est hæredem suum 'et est nomen ejus Christianam'; et habebit ad Annunciationem Domin . . . anno regni Regis Edwardi undecimo sexdecim annos. Christiana mater prædicti Willielmi dotata fuit.

Westmerland'.

Est etiam nova inquisitio de ætate hæredis prædicti Willielmi.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Christiana filia et hæres domini Willielmi de Lindesey fuit ætatis sexdecim annorum die Annunciationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi undecimo.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 14.]

#### 37. THOMAS DE NORMANVYLE. Inq. p. m.

Radulphus de Normanvyle, frater ejus, est propinquior hæres ejusdem Thomæ, et est de ætate viginti et duorum annorum. Cant'.

Est etiam inquisitio de seisina quam idem Radulphus, frater dicti Thomæ defuncti, habuit simul cum dicto Thomæ post mortem Radulphi patris eorundem, ut in Gavelkind.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod post mortem Radulphi patris prædictorum Thomæ et Radulphi, quædam Galiena quæ fuit uxor prædicti Radulphi, et mater prædictorum Thomæ et Radulphi, habuit custodiam de omnibus terris et tenementis de quibus prædictus Radulphus obiit seisitus in dominico suo ut de feodo de domino Rege, tam de illis que tenebantur de domino Rege in capite quam de illis quæ tenebantur de diversis dominis in Gavelikend: et post mortem prædicti Radulphi patris prædictorum Thomæ et Radulphi prædicta Galiena vadiavit et solvit relevium omnibus dominis de quibus prædicta terræ et tenementa tenebantur in Gavelikend, nomine prædictorum Thomæ et Radulphi. Et post mortem prædictæ Galienæ prædictus Radulphus filius Radulphi pavit averia sua propria simul cum averiis prædicti Thomæ fratris sui, et simul commorabant. Dicunt etiam quod post mortem prædicti Thomæ prædictus Radulphus filius Radulphi tenuit se in terris et tenementis Gavelikend', et omnibus dominis de quibus prædicta tenementa tenebantur feoditatem fecit, et nomine seisinæ prostravit decem solidatas bosci et amplius. \* \* Dicunt etiam quod medietas terrarum et tenementorum quæ tenentur in Gavelikende pertinet ad prædictum Radulphum filium Radulphi tanquam cohæredem prædicti Thomæ secundum consuetudinem comitatus Cantiæ.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 12.]

#### 38. ISABELLA DE GANT. Inq. p. m.

Elienora uxor Bertram de Kyriol, Johannes de Lenham et Juliana filia Johannis de Sandwico sunt ejus propinquiores hæredes, unde dicta Elienora soror dictæ Ysabellæ est de ætate et fuit jam per triginta annos elapsos; et dictus Johannes de Lenham, filius Ysoudæ sororis dictæ Ysabellæ, est de ætate et fuit jam per novem annos elapsos; et dicta Juliana filia dicti Johannis de Sandwico, qui fuit filius Agnetis sororis dictæ Ysabellæ, est infra ætatem et de ætate octo annorum fuit, die, 'quali de anno, ignorant.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 17 et 18.]

#### 39. Moysen Le Bret. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Moisen Le Bret diem clausit extremum die Martis proxima post festum Sancti Valentini anno supradicto [11°]. Dicunt etiam quod Ricardus Le Bret, filius dicti Moysen, propinquior hæres ejus est et plenæ ætatis. [Dorset'.]

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 6.]

#### 40. BARTHOLOMÆUS PECHE. Inq. p. m.

Quidam Bartholomæus Peche, filius prædicti Bartholomæi, est propinquior hæres ejus, et est ætatis trium annorum et dimidii. Berk'.

- 41. ROBERTUS DE NEVILL', defunctus, AVUS RANULPHI DE NEVILL'. De valore terrarum dicti Roberti, et de ætate dicti Ranulphi hæredis ejus.
  - Ida quæ fuit uxor prædicti Roberti dotata est. Dictus Ranulphus fuit ætate viginti annorum die Sancti Lucæ Evangelistæ ultimo præterito. Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 15.]

- 42. WILLIELMUS DE LONDON'. Inq. p. m.
  - Marcilla uxor Ricardi Le Butteler, quæ plenæ ætatis est, et Marii altera filia dicti Willielmi, quæ plenæ ætatis non est, sunt propinquiores hæredes dicti Willielmi.

    Hibern'.
- 43. WILLIELMUS FILIUS THOMÆ LE MARESCHAL, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 44. WILLIELMUS FILIUS ROBERTI DE CLETHAM—pro Abbate de Humbres-TAYN. Inq. ad q. d. De tenementis quæ idem Willielmus tenet de Willielmo filio Jordani de Asfordeby de hæreditate Muriellæ uxoris suæ.
- 45. Godfridus Wigorn' Episcopus—pro Decano et Capitulo Ebor'. Inq. ad q. d.
- 46. WALTERUS DEL FRENE. Extenta terræ quam tenet de hæreditate Aliciæ uxoris suæ. Hereford'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 18; et 21 Edw. I. m. 15.]

- 47. Eustachius filius Thome, defunctus. De terra sua et ætate hæredis.
  - Dicunt etiam [juratores] quod Thomas filius ejusdem Eustachii propinquior hæres ejus est, et fuit ætatis viginti duorum annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ anno supradicto. [Inquisitio capta anno 12º.]

    Buckingham'.
- 48. Henricus Wyger. De custodia: inquisitio nuper facta de ætate dicti Henrici filii et hæredis Johannis Wyger insufficiens est. [Vide n° 116 hoc anno.]
  - Johannes Wyger, pater Henrici Wyger cujus hæres ipse est, defunctus nihll tenuit in capite de domino Rege ut de corona sua die quo obiit, sed tenuit manerium de Brawode de baronia de Hurburton', quæ est in manu domini Regis per eschaetam per mortem Rogeri de Vautort, per servitium quinque feodorum militis cum suis membris; \* \* per quod dominus Rex habet custodiam prædicti Henrici et terræ suæ ut custodiam de custodia et non aliter.

[Vide ao 6 Edw. I. no 21.]

49. WILLIELMUS COMYN, DE SCOTIA, nuper defunctus. Extenta manerii de Neuham commissi Johanni de Vescy tenendi usque ad legitimam ætatem hæredis prædicti Willielmi.

[Vide nº 17 hoc anno.]

50. HENRICUS DE ERDINTON', defunctus. Extenta manerii de Corf Mulyn quod est in manu Regis ratione custodiæ terræ et hæredis ipsius Henrici in manu Regis existentis.

Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 7; et 14 Edw. I. m. 13.]

51. HENRICUS DE BUNBURY, defunctus.

Dicunt [jurati] quod Johannes filius dicti Henrici et Margeriæ uxoris suæ hæres ejus est, et est ætatis trium annorum et dimidii.

Cestr'.

- 52. De tenura manerii de Staunton' Sancti Quintini.
- 53. Extenta terræ &c. de Karkanan—ac extenta terrarum &c. ad ecclesiam de Rothelan spectantium.
- 54. De hundredo de Gretre.
- 55. Extenta de Temesete supra Porthlok &c. in Wallia.
- 56. De decenis ad hundredum de Kynemersdon' spectantibus.
- 57. Extentæ maneriorum.
- 58. RICARDUS DE WELLES, interfectus in obsequio Regis apud Angleseye. De tenura et hærede.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod sexaginta acræ terræ et octo acræ prati cum pertinentiis in Hompton' de quibus Ricardus de Welles fuit seisitus in dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de dominico suo ut de feodo die quo obiit in Engleseye tenebantur de Ricardus filius prædicti Ricardi de Ricardus filius prædicti Ricardi de Welles est propinquior hæres ejus, et quod est plenæ ætatis.
- 59. PRIOR HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS WELLENS'. De secta ad hundredum de quadam parte tenementi.
- 60. De molendino, cursu aquæ et mora, quæ Adam Gurdun & Willielmus Martin (filius Martini Molendinarii defuncti) tenent.

  Southampton'.
- 61. Johannes de Percy et Emma uxor ejus—pro Abbate et Conventu de Glaston'. Inq. ad q. d.
- 62. WIDO FILIUS MADOCI FILII BLEVIN WALENSIS, qui tanquam inimicus et rebellis in partibus Wallice interfectus fuit. Extenta terrarum. Item, de anno et die qui ad Regem pertinent.
- 63. RICARDUS DE STRETTON', defunctus. De valore hundredi de Knyghtelaws.
- 64. HENRICUS SNEL, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 65 a. JOHANNES DE BROMMESGROVE, qui pro felonia regnum abjuravit. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 65 b. Robertus Bathon' et Wellen' Episcopus et Philippus Marmiun.

  De divisis inter terras eorum.

  Salop'.

- 66. RICARDUS BURNEL. Inq. ad q. d.
- 67. ABBAS ET CONVENTUS SANCTÆ WEREBERGÆ, CESTR'. Inq. ad q. d.
- 68. Bogo de Knovill'. Inq. ad q. d.
- 69. WILLIELMUS DE SANCTO CLARO. Inq. ad q. d.
- 70. RICARDUS DE AMUNDEVILL' ET MATILDA UNOR EJUS, (QUONDAM UNOR JOHANNIS FILII ALANI DEFUNCTI). De feodo militis quod Walterus de Jay nuper defunctus tenuit de præfato Johanne, et quod assignatum fuit in dotem prædictæ Matildæ.

  Salop'.
- 71. ABBAS DE LILLESHULL'. Inq. ad q. d.
- 72. ABBAS ET CONVENTUS DE COMBERMERE ET THOMAS DE SAUNFORD'.

  Inq. ad q. d.
- 73. Fratres Prædicatores de Ivelcestr'. Inq. ad q. d.
- 74. RADULPHUS SALVAYN. De terris quas ipse tenet per legem Angliæ ratione maritagii Margeriæ uxoris suæ defunctæ: quas quidem terras idem Radulphus dimisit Anketino filio suo de eo tenendas, et occasione mortis dicti Anketini captæ sunt in manum Regis.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 32.]

- 75. WILLIELMUS GELE DE RIVYNGTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 76. ROBERTUS DE MELVER, utlagatus. De terra sua in Whitfeld'; videlicet, quæ est de hæreditate Matildæ filiæ Willielmi de Whitfeld' uxoris ejusdem Roberti.
  - 77. Domina Christiana de Mariscis alias Marisco. Brevia et extentæ de terris suis, annis 10-12; ac Inq. ad q. d. Hibern'.
  - 78. ROBERTUS FILIUS JOHANNIS DE DUFTON' vel DUSTON', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 79. Thomas de Langeron', defunctus. De custodia terrarum, videlicet, utrum pertinet ad Henricum de Lacy Comitem Lincoln' an ad dominum Regem ratione terræ tentæ de feodo Comitatus Albemarliæ, qui post mortem Avelinæ Comitissæ Albemarliæ devenit ad manum Regis ut eschaeta.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 26 et m. 22.]

- 80. EVA DE OSWALDESTRE alias ESWALDESTRE. De custodia maneriorum, quam ipsa habuit ex dono Adæ de Chetewynd' defuncti, capta in manum Regis. Stafford'.
- 81. WILLIELMUS FILIUS MADINI WYGGE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 82. Hervicus de Sutton'. De pannagio in foresta de Maclesfeld'.
- 83. EGIDIUS DE FLORY. Inq. ad q. d.

- 84. MAGISTER WILLIELMUS DE LANGVATH' alias LANGWAT, CANONICUS ECCLESIÆ BEATÆ MARIÆ LINCOLN'—pro PRIORE ET CONVENTU DE THORNHOLM. Inq. ad q. d.
- 85. PRIOR DE BURENCESTR' ET HOMINES SUI DE NETHER ARNEKOTE ET OVERE ARNEKOTE. De sectis ad hundreda.
- 86. ISABELLA QUE FUIT UXOR JOHANNIS FILII ALANI defuncti, (NUNC UXOR RADULPHI DE ARDERNE.) De feodis militum que Ricardus de Seiton' dudum tenuit de hæreditate uxoris suæ, et que assignata fuerunt dictæ Isabellæ in dotem.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 16.]

- 87. TOHANNES DE LUDHAM alias LODEHAM. Inq. ad q. d.
- 88. ROGERUS DE LUND alias LOUND. De terris quas habuit ex feoffamento Simonis de Veer, et de quibus ballivi Regis de Holdernesse ipsum Rogerum ejecerunt.
- 89. Dominus Rex. Inq. ad q. d.
- 90. J. Archiepiscopus Cantuariensis. De damno quod ipse sustinuit occasione detentionis cuneorum Cantuar'.
- 91. Abbas Sancti Walerici et Prior domus ipsius Abbatis de Tackeleye. Inq. ad q. d.
  - Willielmus Rex Conquestor Angliæ dedit Abbati et Monachis Sancti Walerici prædictis quindecim acras terræ cum aliis terris quas adhuc tenent in villa de Takeleye, et idem Abbas inde feoffavit quendam Ricardum Terry per servitium sex solidorum et octo denariorum annuatim solvendorum; et idem Ricardus inde obiit seisitus, et Adam filius et hæres dicti Ricardi per assensum dicti Abbatis vendidit prædictas quindecim acras cuidam Waltero de Takeleye, qui inde obiit seisitus; et descendit jus cuidam Margaretæ filiæ et hæredi dicti Walteri quæ dictas quindecim acras terræ dimisit cuidam Sarræ uxori prædicti Walteri de Takeleye defuncti ad terminum vitæ ipsius Sarræ. \* Walterus de Plessetis et prædicta Sarra modo tenent dictam terram de præfata Margareta.
- 92. ELA COMITISSA WAREWICI-pro ABBATISSA DE LACOK'. Inq. ad q. d.
- 93. SIWARDUS DE HOLBECH' ET UNOR EJUS. De disseisina per Abbatem de Croyland'.
- 94. Jordanus Le Dubbere alias Dobbour. De messuagiis quæ ipse commisit et nomine pignoris tradidit Michaeli Le Lumbard qui ea tenuit usque ad Nativitatem Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi sexto, et tunc fugit de civitate Exon' tanquam felo pro transgressione monetæ.
- 95. MAGISTER GALFRIDUS DE ASPALL' alias HASPAL'—pro ABBATE ET CON-VENTU DE BRADESTOK'. Inq. ad q. d. Item, de malefactoribus qui bona Edmundi de Mortuo Mari asportaverunt.
- 96. ROGERUS DE WRITELE—pro ABBATISSA DE GODESTOWE. Inq. ad q. d.

- 97. JOHANNES DE LONDON', clericus. Extenta terrarum. De escambio.
- 98. WILLIELMUS DE LANCELYN. Inq. p. m.

Willielmus filius Willielmi filii sui primogeniti est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis. Cestr'.

99. ALEXANDER DE WYNDESORE, quondam Parcarius Regis Wyndesor'. Inq. p. m.

Rogerus filius prædicti Alexandri est ejus hæres propinquior, et est triginta annorum 'et amplius.'

Berk'.

100. Robertus Jollayn alias Jouleyn, de Stowe Sanctæ Mariæ. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod prædictus Robertus Jouleyn obiit in vigilia Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi decimo.

Dicunt etiam quod Hugo filius prædicti Roberti Jouleyn est propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti duorum annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 5.]

101. WILLIELMUS DE PERTON'. Inq. p. m.

Johannes de Perton' filius prædicti Willielmi propinquior hæres ejus est, et est de ætate viginti unius anni et amplius. Stafford'.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 13.]

102. JOHANNES FILIUS JOHANNIS DE HINTON. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod ignorant quis propinquior hæres dicti Johannis est, nec cujus ætatis. Cantebr'.

103. WILLIELMUS CORBET. Inq. p. m.

Dominus Rogerus Corbet propinquior hæres ejus est, et est plenæ ætatis.

104. WYGANUS DE CHIREBURGH' alias CHERBURGH' alias SCYREBORN'. Inq p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Wyganus diem clausit extremum die Veneris proxima post festum Sancti Marcæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi undecimo. Et quod idem Wyganus quandam Christianam filiam Ricardi de Bosco de Cheddewurth' in comitatu Gloucestr' aliquo tempore duxit in uxorem, de qua procreavit quendam filium, Johannem nomine, qui est ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Vivente dicta Christiana, quendam Elenam duxit in uxorem et prolem ab ipsa procreavit. Sed dicunt quod prædictus Johannes de prædicta Christiana procreatus propinquior est hæres ejusdem Wygani.

Johannes filius prædicti Wygani est ejus hæres propinquior, et fuit ætate viginti unius anni in festo Sanctæ Katherinæ Virginis anno regni Regis Edwardi undecimo. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 5 bis.]

- † 105. RICARDUS BURGEYS—pro ecclesia Brati Petri de Neweport Paynel.  $Inq.\ ad\ q.\ d.$
- † 106. WILLIELMUS DE BLAFEUD persona ecclesiæ de Mouton', DAVID persona ecclesiæ de Haryngby et Edmundus de Reppes capellanus-pro Priore et Conventu de Weybrigge. Inq. ad q. d.
- † 107. ABBAS DE CERTESSEYE. De decima pannagii parci de Wyndesor'.
- † 108. RICARDUS DE STANHOWE. Inq. ad q. d.
- † 109. Edmundus Comes Arundell', Henricus Beaufrere et Ricardus Beaufrere pro Abbate et Conventu de Haghemon. Inq. ad q. d.
- †110. GALFRIDUS LE PALMERE FILIUS THOMÆ LE PALMERE. Inq. ad q. d.
- \*111. NICHOLAUS FILIUS ET HÆRES SIMONIS DE AYSSHEWELLE' alias Assewelle, apud Assewelle natus et baptizatus. Probatio ætatis.

Prædictus Nicholaus fuit plenæ ætatis die Sabbati proxima ante gulam Augusti anno regni Regis nunc nono. Et requisiti [jurati] qualiter hoc sciunt dicunt quod prædictus Simon de Assewell', pater ipsius Nicholai, desponsavit matrem ipsius Nicholai eo anno quo magna caristia bladi fuit. Et dicunt quod prædictus Nicholaus natus fuit in proximo anno sequenti; qui quidem annus est modo vicesimus quartus annus, et quod baptizatus fuit in prædicta ecclesia de Saldeford'.

Hawisia de Assewelle mater dicti Nicholai habet custodiam terrarum ex commissione Regis.

\*112. JOHANNES DE BOWELES. Probatio ætatis.

Bedford'.

- \* 113. ROBERTUS FILIUS ROBERTI DE DERLEYE alias DERLEGH', qui apud Potlac natus et in ecclesiæ ejusdem villæ baptizatus fuit. Probatio ætatis.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædictus Robertus filius Roberti est plenæ ætatis.

    Derb'.

\*114. NICHOLAUS FILIUS RADULPHI, qui apud Everton' alias Overton' natus et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus fuit. Probatio ætatis.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Nicholaus filius Radulphi fuit plenæ ætatis die Sancti Nicholai anno regni Regis nunc decimo.

Huntingdon'.

\*115. WILLIELMUS FILIUS NICHOLAI DE CANTILUPO. Probatio œtatis.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus filius Nicholai de Cantilupo natus fuit in Abbatia de Lenton' et baptizatus fuit in ecclesia ejusdem Abbatiæ, scilicet, die Palmarum elapsis viginti et uno anno. Et dicunt præcise quod idem Willielmus filius Nicholai fuit plenæ ætatis ad prædictum diem Palmarum ultimo præteritum.

\*116. HENRICUS WYGER. Probatio estatis.

Dicunt juratores super sacramentum suum quod Henricus Wyger natus fuit apud Kystemelbrig' et baptizatus in ecclesia de Esse Reygny: est de ætate viginti et duorum annorum et amplius. Devon'.

[Vide no 48 hoc anno.]

† 117. THOMAS DE BERKELEY. De secta quorundam tenentium et emendis assisæ panis et cervisiæ fractæ et aliis libertatibus quas Mauritius de Berkeley, pater prædicti Thomæ de Berkeley, habere consuevit, jam viginti annis elapsis.

#### 12º Edw.I.

1. Johannes filius Hugonis. Inq. p.m.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 6.]

2. SAERUS MAUVEYSIN. Inq. p. m.

Prædictus Saerus tenuit in capite de domino Rege die quo obiit de hæreditate Aliciæ filiæ Petri de Muneton' uxoris suæ in Muneton'.

\* Petrus Mauveysin, filius ejusdem Saeri, est ejus propinquior hæres et plenæ ætatis.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 18.]

3. PHILIPPUS DE BAUMVILL' alias BAUNVILL'. Inq. p. m.

Johanna eynecia filia sua quæ est ætatis viginti annorum, Elena altera filia sua media quæ est ætatis novem annorum, et Agnes filia sua punecia quæ est ætatis octo annorum, sunt hæres prædicti Philippi propinquior.

Cestr'.

Est etiam inquisitio super contractu matrimonii inter Willielmum de Stanleye alias Stanleghe et Johannam primogenitam filiam prædicti Philippi.

Cradoc de Groves juratus et diligenter examinatus dicit quod dictus Willielmus de Stanleghe contraxit matrimonium cum prædicta Johanna per verba de præsenti, sic dicendo, Johanna do tibi fidem meam . . . te habenda et tenenda in uxorem meam legitimam usque ad finem vitæ meæ, et ipsa Johanna dedit fidem suam eidem Willielmo per verba consimilia: rogatus an ante mortem prædicti Philippi vel post, dicit quod ante: rogatus de tempore, dicit quod die Dominica proxima sequente post festum Sancti Matthæi Apostoli et Evangelistæ erunt duo anni elapsi: rogatus coram quibus, dicit quod coram Ada de Hoton' et coram Dawe de Coupeland qui interfuerunt et viderunt: rogatus ubi, dicit quod ad ecclesiam de Astebur': rogatus qualiter et quo modo, dicit, Philippus de Baunvile, uxor ejus et familia fuerunt ad convivium Magistri Johannis de Stanleghe dictis die et anno, et ipsa Johanna, eo quod dubitavit quod pater ejus maritasset eam filio novercæ suæ, ea occasione dictum Willielmum in virum accepit.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 14.]

## 4. MAGISTER BRICIUS DE KELESEYE alias SUTHKELESEYE. Ing. p. m.

Prædictus Bricius nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit, quia per triduum antequam obiit feoffavit quendam Johannem filium suum de omnibus terris et tenementis quæ habuit in Sutkeleseye quæ de domino Rege tenebantur in soccagio.

Lincoln'.

### 5. WILLIEIMUS RAMAGE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Agnes quæ fuit uxor Willielmi Ramage dotata est de prædictis tenementis ad valentiam 23s. et 4d. per annum, nec habuit plus in dotem quia Hawisia que fuit mater prædicti Willielmi dotata fuit de prædictis tenementis integre et vixit post mortem prædicti Willielmi filii sui. Item dicunt quod Nicholaus Ramage est filius et hæres propinquior prædicti Willielmi Ramage, et erit ætatis viginti duorum annorum in festo Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi tertiodecimo.

Lincoln'.

[ Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 11.]

## 6. HENRICUS QUYNTYN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Henricus diem clausit extremum die Sabbati proxima ante festum Apostolorum Simonis et Judæ anno regni Regis Edwardi duodecimo. Et quod Willielmus Quyntyn est filius dicti Henrici primogenitus et hæres ejus propinquior. Et fuit ætatis viginti octo annorum ad festum Sancti Martini anno regni Regis Edwardi duodecimo. Wiltes'.

#### 7. ROGERUS LE SAUVAGE. Inq. p. m.

Habet unum filium, nomine Johannem, qui est propinquior hæres dicti Rogeri . . . . . . . . . . . duorum annorum.

#### 8. Hugo Aguillon' alias Agulun. Inq. p. m.

Prædictus Hugo habuit quatuor sorores, quarum Christiana quæ senior fuit mortua est et habet filium et hæredem, qui vocatur Hugo Trenchenent, qui est ætatis sexaginta annorum et amplius et est unus hæredum. Alia soror fuit, nomine Hawisia, quæ similiter mortua est, cujus filius est Willielmus de Whitenton' nomine qui est

ætatis quadraginta annorum et amplius et unus hæredum. Tertia est nomine Johanna adhuc superstes et est quater-viginti annorum et amplius et una hæredum. Quarta soror est Matilda nomine quæ mortua est habens filium, Johannem nomine, qui est ætatis viginti sex annorum et amplius et unus hæredum. Et sic prædicti Hugo Trenchenent, Willielmus de Whitenton', Johanna, et Johannes filius Matildæ, proximi sunt hæredes et plenæ ætatis. Et quædam, Elena nomine, quondam uxor dicti Hugonis clamat dotem de singulis præmissis.

[ Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 9. ]

9. SIMON FILIUS MAURITII. Inq. p. m.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 9.]

10. ROBERTUS DE STRELLY alias STRETLEYE. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Roberti de Strelly propinquior hæres ejus est. Et est de ætate triginta annorum vel amplius. Nottingham'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 11.]

11. GALFRIDUS DE SCALARIIS senior, defunctus, qui tenuit die quo obiit de Henrico Rege Tertio.

Prædictus Galfridus tradidit manerium de Wydihale cum pertinentiis Alianoræ Reginæ Angliæ matri Regis ad terminum duodecim annorum; infra quem terminum domina Regina mater dimisit prædictum manerium domino Galfrido de Scalariis juniori et Alianoræ uxori suæ usque ad finem termini sui quem habuit in dicto manerio.

\* Thomas de Scalariis filius Galfridi de Scalariis junioris est hæres propinquior præfati Galfridi senioris. Et fuit ætatis viginti unius anni circa festum Sancti Petri in Cathedra anno regni Regis Edwardi duodecimo.

Dicunt [juratores] quod Thomas filius Galfridi de Scalariis junioris est proximus hæres supradicti Galfridi senioris, eo quod dictus Galfridus junior erat filius dicti Galfridi senioris, 'qui' proximus hæres 'fuit dicti Galfridi senioris' fuisset si vixisset. Item dicunt quod dictus Thomas fuit ætatis viginti duorum annorum et amplius

circa festum Sancti Petri in Cathedra anno regni Regis Edwardi duodecimo.

Norfolc' & Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 28.]

12. RICARDUS DE TURBERVILL'. Inq. p. m.

Ricardus de Turbervill' est filius ejus et hæres propinquior de ætate novemdecim annorum. Gloucestr'.

Est etiam inquisitio de serjantia capella domini Regis.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod tertia pars prædictæ serjantiæ, quam prædictus Ricardus de Turbervile tenuit ad terminum vitæ suæ de dimissione domini Oliveri de Stanford', valet per annum in omnibus exitibus viginti et quatuor marcas. Et quod Isabella de Stanford' et Amicia soror ejus sunt propinquiores hæredes ejusdem serjantiæ. Et sunt plenæ ætatis.

13. WILLIELMUS DE BRAYBOEF alias BRAYBEF. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus nihil tenuit in feodo in hundredo prædicto [de Mera] die quo obiit: sed dicunt quod ipse dominus Willielmus prædictum manerium de Chadewiz tenuit ratione Johannæ de Sancto Martino quam ipse duxerat in uxorem; quæ quidem Johanna inde fuit feoffata per quandam Johannam de Neyvile per magnum tempus antequam prædictus Willielmus ipsam Johannam de Sancto Martino desponsasset: unde dicunt quod ipse Willielmus nihil habuit in dicto manerio nisi ratione prædictæ Johannæ quæ adhuc superstes est, et adhuc manerium prædictum tenet per prædictum feoffamentum de domino Willielmo de Sancto Martino hærede prædictæ Johannæ de \* \* Item dicunt quod dictus Willielmus de Braybef Neyvile. diem clausit extremum die Martis proxima ante festum Sancti Dunstani anno supradicto [12°]. Et quod Hugo de Braybef est filius dicti Willielmi et hæres ejus propinquior. Et fuit ætatis novemdecim annorum ad Pascha anno regni Regis Edwardi duodecimo.

Quidam Hugo de Braybef antecessor præfati Willielmi tenuit terram in manerio de Basingstok' per concessionem Henrici Regis Primi, et hæres dicti Hugonis post hæredem de eadem obiit seisitus.

Southampton'.

14. OLIVERUS DE LANGFORD', nuper defunctus. De maneriis quæ sunt de hæreditate Johannis filii et hæredis prædicti Oliveri infra ætatem et in custodia Regis existentis: et de custodia terrarum et maritagio hæredum quæ Johannes Rex aliquo tempore habuit ratione minoris ætatis antecessorum ipsius Johannis. [Inquisitiones de annis 11° & 12°.]

Dominus Johannes Rex habuit custodiam corporis Mathæi Haversegge, consanguinei prædicti Oliveri fratris Ceciliæ aviæ ejusdem Oliveri qui obiit sine hærede de se, ratione minoris ætatis prædicti Mathæi, et custodiam terrarum suarum. \* \* Et dedit custodiam prædictarum terrarum et maritagium prædicti Mathæi Philippo Mark' qui maritavit eum Annoræ filiæ suæ.

Philippus Mark' Custos castri de Notingham' tempore guerræ cepit vi Mathæum de Havessegd' et duxit eum in prædictum castrum, et ipsum filiæ suæ vi maritavit.——Episcopus Cestriæ semper hucusque habuit custodiam antecessorum Johannis filii Oliveri de Langford' et maritagium.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 21 et m. 20.]

### 15. HUGO DE HATTON'. Inq. p. m.

- Johannes filius Hugonis de Hatton' propinquior ejus hæres est et de ætate undecim annorum. Cestr'.
- Johannes filius dicti Hugonis propinquior hæres ejus est, et est de ætate duodecim annorum. [Inquisitio facta anno 13º.] Cestr'.
- Prædictus Hugo tenuit de Rogero filio et hærede Rogeri de Clotton' infra ætatem et in custodia Regis existente; et de Agnete quondam uxore Willielmi de Huckysley; et de Ranulpho de Hulfeld et Petronilla uxore ejus; et de Roberto de Pulford' filio Emmæ de Pulford'; et Rotherico filio Griffini et Beatricia uxore ejus.

### 16. GALFRIDUS DE LUCY. Inq. p. m.

- Extenta de manerio de Wyginton' in comitatu Hertford' quod fuit Galfridi de Lucy defuncti qui obiit in Vigilia Pentecosten, ut creditur, anno regni Regis Edwardi duodecimo. \* \* Galfridus filius ejusdem Galfridi est propinquior hæres ejus et ætate septendecim annorum ad Gulam Augusti.

  Hertford'.
- Galfridus de Lucy, filius præfati Galfridi de Lucy, est propinquior hæres ejus et fuit ætatis octodecim annorum ad festum Sancti Laurentii Martyris anno regni Regis Edwardi duodecimo.

Northampton'.

- Jurati dicunt quod Galfridus de Lucy clausit extremum diem in Vigilia Pentecostes, et quod Galfridus de Lucy filius ejus et hæres est propinquior, et fuit de decem et septem annis ad festum Beati Petri quod dicitur ad Vincula anno duodecimo, ut credunt. [Inquisitio capta anno 13°.]
- Galfridus de Lucy, filius dicti Galfridi defuncti, est propinquior hæres ejus, et fuit ætatis septendecim annorum ad Gulam Augusti anno regni Regis Edwardi undecimo.

  Buckingham'.
- Almaricus de Lucy frater dicti Galfridi defuncti habuit quædam tenementa ex dono ejusdem Galfridi. Cant'.
- 17. ROGERUS DE LEYBURN', qui tenuit de hæreditate Idoneæ uxoris suæ filiæ et unius hæredum Roberti de Veteri Ponte defuncti. Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod habuit quosdam tenentes in Parva Brynton' et Neubotle de hæreditate Idoneæ uxoris suæ, quæ quidem Idonea est ætatis viginti et duorum annorum; \* \* quod quidem tenementum Willielmus quondam Comes de Ferariis dedit Johanni de Veypunt in liberum maritagium cum filia sua. Northampton'.
  - Dicunt [juratores] quod dictum tenementum [in Bokelande] est de hæreditate Idoneæ uxoris quondam prædicti Rogeri, et dicunt quod est de ætate viginti quinque annorum.

    Buckingham'.

Johannes filius Rogeri prædicti est propinquior hæres ejus; et est de ætate quatuor annorum.

Nottingham.

Dicunt [juratores] quod Johannes de Leyburn' est 'filius et' hæres propinquior prædicti Rogeri. Item dicunt quod idem Johannes de Leyburn' fuit ætatis trium annorum in festo Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi duodecimo. Westmerland'.

[Vide Rot. Fin., 29 Edw. I. m. 12.]

## 18. HUGO SAUNZAVER alias SAUNTSAVER. Inq. p. m.

Juratores dicunt \* \* quod dictus dominus Hugo diem clausit extremum die Lunæ proxima ante festum Anunciationis Beatæ Mariæ anno supradicto [12°]. Et quod Radulphus filius dicti Hugonis Saunzaver est hæres ejus propinquior; et fuit ætatis viginti duorum annorum inter festum Assumptionis Beatæ Mariæ et festum Nativitatis [Beatæ] Mariæ anno regni Regis Edwardi undecimo. Sussex'.

### 19. WILLIELMUS DE ORLAWESTONE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod prædictus Willielmus obiit die Jovis in festo Sancti Martini proxima præterita in aurora illius diei. Et quod Johannes filius prædicti Willielmi est hæres ejus propinquior; et fuit de ætate triginta annorum ad festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi undecimo. Johanna quæ fuit uxor dicti Willielmi, et Agnes quæ fuit uxor Johannis de Orlawestone fratris ejusdem Willielmi, dotatæ sunt. Cant'.

[ Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 18.]

## 20. LAURENTIUS DE SCACCARIO. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod prædictus Laurentius tenuit die quo obiit de domino Rege in capite unam serjantiam, proqua quidem serjantia percepit ad scaccarium domini Regis duos servientes hostiarios pro dicta serjantia facienda et cepit quolibet die dum scaccarium fuit apertum quinque denarios de domino Rege, et valet per annum quatuor libras . . . . . ut æstimatur bene. Idem Laurentius invenit totam viridem ceram ad sigillum scaccarii prædicti, et percepit pro quolibet Brevi de dicta cera sigillato unum denarium et valet per annum centum solidos ut æstimatur. Item, idem Laurentius fecit portare summonitiones et brevia domini Regis de dicto scaccario per totam Angliam et percepit quolibet die . tres [vel quatuor] denarios et redeundo nihil, et valuit de proficuo per annum viginti solidos ut æstimatur; et habuit pannum scaccarii ad robas nunciorum suorum semel in anno ad Quadragesimam. Item, idem Laurentius invenit quatuor servientes clamatores in banco et percepit quiete de eisdem per annum pro feodo suo sexaginta tres solidos quatuor denarios. Item, idem Laurentius invenit unum servientem ad scaccarium Judæorum et percepit de eodem per annum pro feodo suo viginti sex solidos octo denarios. \* Item, idem Laurentius invenit in quolibet itinere Justiciariorum duos servientes clamatores et hostiarios. \* \* Simon filius dicti Laurentii est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis

quindecim annorum die Martis proxima ante festum Sancti Petri in Ca.... anno supradicto [12°].

Est etiam assignatio dotis Gunnoræ quæ fuit uxor prædicti Laurentii.

- 21. WILLIELMUS LE BOTELER alias BOTILLER alias BUTYLER, DE WEMME. Inq. p. m.
  - Willielmus Le Botiler obiit seisitus de manerio de Northbur' cum pertinentiis in comitatu Leicestr' in dominico suo ut de feodo conjunctim cum Ingareta uxore ejus de dono et feoffamento Radulphi Le Botiler et Matildæ uxoris ejus per finem factum in curia domini Regis apud Westmonasterium in Octabis Sanctæ Trinitatis anno regni Regis Edwardi nono. \* Johannes filius Willielmi Le Botiler est proximus hæres defuncti, et fuit die Sancti Kenelmi ultimo transacti ætatis septendecim annorum.
  - Est etiam assignatio dotis Angaretæ [alias Ingaretæ] quæ fuit uxor ejusdem Willielmi. Item, inquisitio de custodia terræ et hæredis dicti Willielmi.
- 22. WILLIELMUS DE MOHUN, dudum defunctus. De valore custodiæ terræ et hæredis ejus, &c.
  - Uxor prædicti Willielmi de Mohun habet tertiam partem ratione dotis suæ. \* Reginaldus filius prædicti Willielmi de Mohun est propinquior hæres ejusdem Willielmi, et modo de ætate septem annorum. [Inquisitio capta anno 130.] Hibern'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 25; et 16 Edw. I. m. 7.]

- 23. WILLIELMUS DE MARISCO. Inq. p. m.
  - Johannes filius prædicti Willielmi de Marisco senioris est propinquior hæres ipsius Willielmi, et habet ætatem viginti et novem annorum. Bert quæ fuit uxor Willielmi de Marisco junioris dotata est. Hibern'.
  - Johannes filius prædicti Willielmi propinquior hæres ejus est; et est de ætate triginta annorum et amplius. Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 6.]

24. Odo de Hodynet alias Hodenet. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Odonis est ejus propinquior hæres et plenæ ætatis. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 15.]

- 25. Johannes de Bohun alias Boun, de comitatu Sussex'. Inq. p. m.
  - Juratores dicunt super sacramentum suum quod dictus dominus Johannes de Bohun diem clausit extremum in vigilia Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi duodecimo: et quod filius dicti domini Johannis est hæres ejus propinquior et fuit ætatis novem annorum ad festum Pentecostes anno duodecimo. Sussex'.
  - Dictus dominus Johannes de Boun tenuit in capite de domino Rege viginti solidatas annui redditus apud Shottesden' quas Savericius de Boun et Isabella uxor sua tenent de domino Johanne de Boun. \* \* Item prædicti jurati dicunt super sacramentum suum

quod dictus dominus Johannes de Boun clausit diem suum extremum in vigilia Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi duodecimo. Item dicunt quod Johannes filius dicti domini Johannis de Boun est propinquior hæres dicti Johannis de Boun, et est ætatis novem annorum ad Pentecostem præteritum. [Inquisitio facta anno 13°].

Item, de manerio de Nytimbre.

Dictus Johannes non fuit seisitus de dicto manerio in dominico suo ut de feodo die quo obiit, eo quod idem Johannes et Johanna uxor ejus, de cujus hæreditate dictum manerium fuit, feoffaverunt Johannem de Bockynge et Aliciam uxorem ejus de toto dicto manerio cum pertinentiis ad terminum vitæ utriusque ipsorum Johannis et Aliciæ per finem inde factum in curia domini Regis. Sussex'.

# 26. WILLIELMUS DE MORTEYN alias MORTAYN. Inq. p. m.

Rogerus filius Rogeri de Mortein est propinquior hæres ejus et est plenæ ætatis et fuit ante festum Omnium Sanctorum proximo præteritum. Leicestr'.

Dicunt [juratores] quod idem Willielmus et Johanna uxor sua conjunctim manerium de Donnesby cum pertinentiis tenuerunt de dono et concessione Magistri Thomse de Lichefeld' tenendum eisdem Willielmo et Johannæ et hæredibus quos idem Willielmus de Johanna ipsa procrearet; et si contingeret quod prædictus Willielmus obierit sine hærede de corpore ipsius Johannæ procreato, tunc prædictum manerium cum pertinentiis post decessum ipsius Johannæ integre remaneret Rogero de Morteyn nepoti prædicti Willielmi et Dicunt etiam quod Rogerus filius Rogeri de hæredibus suis. Morteyn est propinquior hæres prædicti Willielmi. Et quod idem Rogerus complevit vicesimum et unum annum ætatis suæ circa festum Sancti Dionisii anno regni Regis Edwardi undecimo, unde dicunt ipsum esse plenæ ætatis. Lincoln'.

Dictus Willielmus die quo obiit, videlicet, die Sancti Leonardi proximo præterito anno regni Regis Edwardi undecimo, tenuit manerium de Eyum cum pertinentiis in comitatu Derb' de domino Rege in Derb'.

Rogerus filius Rogeri de Mortayn est propinquior hæres ejus. Et est idem Rogerus de ætate viginti unius anni, et fuit die Sancti Michaelis proximo præterito. Nottingham'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 17.]

27. JOHANNA QUE FUIT UXOR HUMFRIDI DE BOUN alias BOHUM defuncti. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod prædicta Johanna diem clausit extremum die Jovis in festo Sanctæ Katherinæ Virginis anno regni Regis Edwardi prædicti duodecimo. Et quod Hawisia quæ fuit uxor Baldewini Wake, soror prædictæ Johannæ, est hæres ejus propinquior et plenæ Wiltes'. ætatis.

Hawisia quæ fuit uxor Baldewini Wake, soror prædictæ Johannæ, est hæres ejus propinquior et ætate triginta duorum annorum. Hertford'. 28. Alanus de Walkingham. Inq. p. m.

Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 12 Edw. I. m. 11.]

29. MATILDA UXOR RICARDI DE AMUNDEVYL, vel MATILDA DE VERDOUN.

Inq. p. m.

Extenta manerii de Kyneleygh' in comitatu Wiltes' quod fuit Matildæ uxoris Ricardi de Amundevyl facta coram Eschaetore domini Regis die Mercurii proxima post Epiphaniam Domini anno regni Regis Edwardi duodecimo. \* \* Item dicunt [juratores] quod dicta Matilda diem clausit extremum die Sabbati post festum Sanctæ Katherinæ Virginis anno prædicto. Et quod Ricardus filius Johannis, dicti Alani, est ejus hæres propinquior, et de ætate ignorant.

Wiltes'.

Extenta terrarum et tenementorum quæ fuerunt Ricardi de Amundevill' de dote Matildæ uxoris ejus facta apud Upton' die Sabbati proxima post festum Sanctæ Luciæ Virginis anno regni Regis Edwardi duodecimo. \* Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Ricardus de Amundevill' tenuit de dote ipsius Matildæ in capite de domino Rege, die quo prædicta Matilda obiit, in Acton' La Runde unum messuagium et unum gardinum. \* Dicunt etiam quod omnes terræ et tenementa prædicta sunt de hæreditate Ricardi filii Alani infra ætatem et in custodia domini Regis existentis. Salop'.

Extenta hundredi de Esebourne qui quondam assignatus fuit dominæ Matildæ de Verdoun, nomine dotis suæ, facta die Veneris proximo sequente post festum Sancti Andreæ apostoli anno regni Regis Edwardi duodecimo. \* \* Juratores dicunt quod prædicta domina Matilda de Verdoun diem clausit extremum die Sancti Edmundi Regis et Martyris anno regni Regis Edwardi duodecimo. Item dicunt quod Ricardus filius Alani est hæres ejus propinquior et fuit de ætate octodecim annos ad festum Sancti Michaelis proximo præteritum.

STIERRY

Extenta manerii de Estden' quod quondam assignatum fuit dominæ Matildæ, nomine dotis suæ, facta ibidem die Dominica in Vigilia Sancti Nicholai anno regni Regis duodecimo. 

" " Juratores dicunt super sacramentum suum quod prædicta domina Matilda de Verdoun diem clausit extremum, ut credunt, die Sancti Edmundi Regis et Martyris anno regni Regis Edwardi duodecimo. Et quod Ricardus filius Alani est hæres ejus propinquior; et fuit de ætate octodecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno regni Regis Edwardi undecimo.

30. Johannes de Bello Campo. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Bello Campo est propinquior hæres ejus; et de ætate decem annorum in festo Sancti Jacobi Apostoli ultimo præterito anno regni Regis Edwardi undecimo.

Manerium de Welweton' tenetur de domino Rege in capite de baronia de Fortibus et est de hæreditate Ceciliæ quæ fuit uxor dicti Johannis de Bello Campo defuncti quæ est una sororum, hæredum Willielmi de Fortibus. \* Dictum manerium est de hæreditate Ceciliæ quæ fuit uxor Johannis de Bello Campo defuncti, et est de ætate.

Somerset'.

[ Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 19.]

- 31. Alianora Regina Angliæ—pro Priorissa et Monialibus de Ambresbury.  $Inq.\ ad\ q.\ d.$
- 32. GRIFFINUS AB MEREDUK', defunctus. De terra sua.

Dictus Griffinus die quo obiit non fuit seisitus de aliqua terra eo quod idem Griffinus tenuit de domino Owyno contra Leulinum quondam Principem die quo captus fuit, et idem Griffinus utlagatus fuit a partibus Walliæ, et fuit in Anglia et ibi obiit: sed antequam iter versus Angliam arripuit fuit seisitus de quarta parte villæ de Klegyrant [et aliis terris;] \* quæ quidem terra Tuder et Mereduch filii ipsius Griffini modo tenent. Angles'.

33. AMICIA QUONDAM UNOR BALDEWINI DE INSULA COMITIS DEVON', defuncta.

Extentæ terrarum quas ipsa Amicia tenuit in dotem de hæreditate
Isabellæ de Fortibus Comitissæ Albemarliæ filiæ et hæredis dicti
Baldewini.

Est etiam inquisitio de manerio de Childocford' quod Johannes de Clerbeck' clamat versus dictam Isabellam Comitissam Albemarlia.

Dicunt [jurati] quod prædictus Baldewinus fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de prædicto manerio cum pertinentiis die quo obiit; et quod prædicta Amicia inde fuit dotata de dono prædicti Baldewini quondam viri sui ex assignatione prædicti Regis Henrici; et quod prædicta Isabella est hæres prædicti Baldewini propinquior de prædicto manerio eo quod prædicta Amicia quæ manerium illud tenuit in dotem supervixit Baldewinum filium prædicti Comitis et suum, et etiam Johannem filium prædicti Baldewini junioris, ad quos prædicta hæreditas debuit fuisse devoluta nisi prædicta Amicia eos supervixisset, sicut prædictum est. Et dicunt quod prædicta Isabella est triginta annorum et amplius. Dicunt etiam quod nihil sciunt de jure prædicti Johannis de Clerebek' quod clamat habere in manerio prædicto nec qualiter ei jus competere possit in eodem manerio.

34. ISABELLA DE ALBINIACO, [? defuncta.] Extentæ terrarum quæ fuerunt ipsius Isabellæ.

Item dicunt [juratores] quod Rogerus de Monte Alto est plenæ ætatis. Norfolc'.

- 35. ISOLDA DE CARDUN', defuncta, MATER JOHANNIS DE EXEMUE. De terra et hærede ejus.
  - Johannes de Exemue est propinquior hæres dictæ Isoldæ, et fuit ætatis viginti unius annorum ad Pascha anno regni Regis Edwardi duodecimo. [Inquisitio facta anno 13°.] Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 14 et m. 12; et 13 Edw. I. m. 2.]

- 36. Johannes filius Eustachii Noth, de Kyneburle, fatuus.

  Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dictus Johannes a primeva ætate sua fatuus est.

  Norfolc'.
- 37. RANULPHUS DE VALLIBUS, defunctus: in Brevi dicitur REGINALDUS DE VALLIBUS, defunctus. Extenta terræ quam ipse Ranulphus tenuit de Johanne de Bello Campo cujus hæres est in custodia domini Regis. Alicia quæ fuit uxor dicti Ranulphi dotanda est. Somerset'.
- 38. De anno 11° Edw. I. nº 117.
- 39. Johannes filius Hugonis, Custos forestæ Salop'. De custodia ballivæ de La Wrokne quæ fuit Rogeri filii Roberti nuper defuncti, usque ad legitimam ætatem hæredis dicti Rogeri.
- 40. Extenta super valore villarum de Herdewyk et Mertone infra hundredum de Ellemere.
- 41. De consuetudine quæ vocatur Freshche force. Inq. ad q. d.
- ‡ 42. NICHOLAA QUÆ FUIT UXOR ROGERI DE SOMERY, defuncta. Partitio manerii de Olney inter Matildam de Erdinton', Radulphum de Crumwell', Walterum de Sutleye et Johannem Le Estraunge, hæredes et participes hæreditatis prædictæ Nicholaæ.

  [Vide a° 1° Edw. I. n° 15.]
  - 43. RICARDUS REYNALD, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 44. RADULPHUS SALVAYN. De terra quam tenuit per legem Angliæ ratione maritagii cujusdam Margeriæ uxoris suæ defunctæ, et quam dimisit Anketino filio suo de eo tenendam ad voluntatem suam.

    [Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 32.]
  - 45. Hugo de Mentemore—pro Abbate et Conventu de Woburn'. Inq. ad q. d.
  - 46. NICHOLAUS FILIUS MARGERIÆ, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 47. RADULPHUS NUPER VICARIUS DE GEYTINTON', defunctus. De burgagiis suis.
    - Prædicta burgagia sunt eschaeta domini Regis eo quod idem Radulphus fuit Bastardus et non habuit aliquem hæredem de corpore suo.

      Northampton'.
  - 48. WILLIELMUS SAXEL DE HAGWORTHINGHAM, utlagatus. Extenta tofti.
    Lincoln'.

- 49. PRIOR ET CONVENTUS DE TANREGG'. Inq. ad q. d. De terra recipienda de dono Willielmi de Acstede quæ est de feodo Rolandi de Acstede.

  Surr'.
- 50. Petrus Dering'—pro Abbate et Conventu de Gebondon'. Inq. ad q. d.
- 51. Fratres Minores de Kaermerdyn. Inq. ad q. d.
- 52. Prior et Fratres Ordinis Sancti Augustini de Lodelawe. Inq. ad q. d.
- 53. Johannes de Bampton', valettus Regis—pro Petro de Tracy persona ecclesiæ de Tudinton'. Inq. ad q. d.
- 54. ROBERTUS FILIUS HAMONIS LE PARCHEMENER, qui pro felonia abjuravit regnum. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 55. Hugo de Rilliston', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 56. PRIORISSA ET MONIALES CESTRIA. De valore decimarum, oblationum,
- 57. MAGISTER HENRICUS DE COVENTR' alias MAGISTER HENRICUS DE STAUNFORD'—pro MAGISTEO ET FRATRIBUS HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS JUXTA PONTEM STAFFORD'. Inq. ad q. d.
- 58. JOHANNES DE BUEGO junior, defunctus. De quodam redditu in Starunford'.
  - Johannes de Burgo junior habuit duas filias hæredes, scilicet Dervergullam quam Robertus filius Walteri desponsaverat; et Hawisiam quam Robertus Greyll' desponsaverat, quæ quidem Hawisia tenet manerium de Wakerl' in comitatu Northampton' in proparte sua de hæreditate prædicti Johannis, ad quod manerium prædictus redditus de Staunford' est pertinens.

[Vide Rot. Fin., 8 Edw. I. m. 11.]

- 59. Prior et Fratres Ordinis Sancti Augustini apud Tykehull'. Inq. ad q. d.
- 60. ABBAS SALOP'. Inq. ad q. d.
- 61. EBORACENSIS ARCHIEPISCOPUS. De collationibus vicariarum in episcopatu Dunolmensi in vacationibus ejusdem episcopatus.
- 62. BARTHOLOMÆUS DE BRIENCON alias BRIANCON. De secta de Parva Frambrigge, quam tenet de hæreditate Johannæ uxoris suæ, ad hundredum de Rocheford.

  Essex'.
- 63. RADULPHUS BUSSEL alias BUSCEL, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent, &c.
- 64. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS BAPTISTÆ DE BRUGEWAUTER. Inq. ad q. d.; de terris de dono Willielmi Testard'.
- 65. WILLIELMUS BURGMAN, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- 66. WALTERUS POMEREY ET RICARDUS DE DONNETHORNE, suspensi. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 67. RADULPHUS DE GLENTHAM—pro ABBATE ET CONVENTU DE BARLINGES. Inq. ad q. d.
- 68. PRIOR ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS JERUSALEM. De libertatibus suis in Wallia.
- 69. AGNES DE VESCY. De feoffamento in manum mortuam.
  - Agnes de Vescy feoffavit Abbatissam et Moniales de Pratis extra Northampton' de quinque bovatis terræ cum pertinentiis in Stapelford' habendis in liberam puram et perpetuam elemosinam; et inde posuit eas in seisina in anno quinquagesimo sexto Regis Henrici finiente, videlicet, ad festum Sancti Martini. \* Præfata Agnes tenuit dicta tenementa in liberum maritagium suum de dono Willielmi de Feres quondam Comitis Derbeye patris prædictæ Agnetis.
- 70. WALTERUS LE JEVENE DE LEOMYNSTRE ET MURIELLA UXOR EJUS-pro-PRIORE ET CONVENTU DE WORMELEYE. Inq. ad q. d.
- 71. Domina Ela Comitissa Warewik' pro Abbatissa de Lakoc. Inq. ad q. d.
- 72. Johannes filius Thomæ de Northlond', utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 73. PRIOR DE NOVO BURGO. Inq. ad q. d.; de terris de dono Rogeri de Moubray.
- 74. Robertus de Galeweye et Alicia uxor ejus et alii—pro Abbate et Conventu de Whiteby. Inq. ad q. d.
- 75. ROGERUS FILIUS BENEDICTI, civis Lincoln'—pro QUODAM CAPELLANO. Inq. ad q. d.
- 76. ROBERTUS DE STAPELTON' alias STEPELTON'. Inq. ad q. d.
- 77. Magister et Fratres Hospitalis Sancti Johannis Ebor'. Inq. ad q. d.
- 78. MAGISTER JOHANNES LE ROMAYN, canonicus ecclesiæ Sancti Petri Ebor'
   pro Decano et Capitulo ecclesiæ prædictæ. Inq. ad q. d.
- 79. NICHOLAUS DE SUTTON' pro PRIORISSA ET MONIALIBUS DE ETON'. Inq. ad q. d.
- 80. Simon de Sancto Licio. Inq. ad q. d.
- 81. Bernardus de Brus pro Priore et Conventu de Repindon'. Inq. ad q. d.
- 82. ROGERUS DE WRITELE pro ABBATISSA ET CONVENTU DE GODESTOWE. Inq. ad q. d.
- 83 a. Prior et Fratres Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.; de feodis militum de dono Roberti de Veer Comitis Oxon'.

- 83 b. Magister et Fratres Hospitalis Sancti Johannis Northampton'.

  Inq. ad q. d.
- 84. Petronilla uxor Johannis de La Mare. De regardo in boscis suis.
- 85. HENRICUS FILIUS RANULPHI DE HOLM—pro ABBATE ET CONVENTU DE DEULACRESSE. Inq. ad q. d.
- 86. SIMON SWYN ET NICHOLAUS POTEMAN—pro PRIORISSA ET MONIALIBUS SANCTI CLEMENTIS EXTRA EBOR'. Inq. ad q. d.
- 87. ROBERTUS FILIUS WALTERI. Inq. ad q. d.
- 88. Hugo Burnel et homines sui de Wellington' et Ardelfeston.

  De estoverio, communa pasturæ, &c.
- 89. FRATRES PRÆDICATORES DE SCARDEBURGH'. Inq. ad q. d.
- 90. ABBAS DE THORNETON'. De abbatia de Thorneton' et juribus &c. ejusdem.
- 91. RICARDUS FILIUS ALANI, FILIUS ET HÆBES JOHANNIS FILII ALANI, infra ætatem et in custodia Regis existens. De terris, libertatibus, &c. ad honorem et castrum de Arundell' pertinentibus, occupatis subtractis et alienatis tempore custodiæ prædictæ, in Regis præjudicium et dicti hæredis exhæredationem.
- 92. WILLIELMUS FILIUS ET HÆRES NIGELLI DE ALDEFELD'. Probatio ætatis.

  Dictus Willielmus filius Nigelli fuit die Sabbati proxima ante Inventionem Sanctæ Crucis anno regni Regis [Edwardi] prædicti duodecimo ætatis viginti et unius anni.
- 93. MARGARETA, MATILDA ET ISABELLA FILIÆ ET HÆREDES HUBERTI HUSE.

  Probatio etatis earum.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictæ Margareta, Matilda et Isabella sunt filiæ et hæres propinquiores prædicti Huberti Huse. Item dicunt quod prædicta Margareta fuit de ætate octodecim annorum ad festum Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Edwardi duodecimo. Item dicunt quod prædicta Matilda fuit de ætate quindecim annorum ad Natale Domini anno regni Regis Edwardi duodecimo. Item dicunt quod prædicta Isabella fuit de ætate tredecim annorum ad festum Sancti Nicholai Episcopi et Confessoris anno regni Regis Edwardi t . . . . . . . . . . . . . . . . [tertiodecimo]. [Inquisitio facta anno 13° in præsentia Margaretæ quæ fuit uxor prædicti Huberti Huse.] Wiltes'.
- 94. ROBERTUS FILIUS EUSTACHII DE LA VAL. Probatio estatis.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Robertus filius et hæres Eustachii de La Val est plenæ ætatis, et fuit de ætate viginti unius anni die Sancti Albani anno regni Regis Edwardi duodecimo; et bene sciunt quia natus fuit in manerio de Seton' de La Val, et in ecclesia de Seton' baptizatus, et testificatum est per

clericos et laicos diem nativitatis suæ quod verum est.

\( \text{Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 1.; et 14 Edw. I. m. 12.} \)

- 95. Henricus de Burstalle alias Borstalle, defunctus. De redditu capto in manum Regis, quem Willielmus de Leyburne filius et hæres Rogeri de Leyburne clamat esse jus et hæreditatem suam.
  - Dicunt [juratores] super .sacramentum suum .quod Rogerus de Leyburne et Alianora quondam Comitissa Winton', quæ fuit uxor Rogeri de Leyburne, prædictas quadraginta solidatas redditus cum pertinentiis in Sutho cum quibusdam aliis tenementis conjunctim perquisiverunt sibi et hæredibus prædicti Rogeri habendas. Et quod prædicta Comitissa prædictas quadraginta solidatas redditus dedit Henrico de Burstalle tenendas ad terminum vitæ suæ. Et post mortem ipsius Henrici captæ fuerunt in manum domini Regis eo quod tenentur de domino Rege in capite. Dicunt etiam quod Willielmus de Leyburne, filius et hæres prædicti Rogeri de Leyburne, propinquior hæres ipsius Rogeri est, et quod est plenæ ætatis.

[? Huntingdon'.]

- † 96. JOHANNES ABBEE alias ABBEYS. De terra et pastura quas idem Johannes clamat.
  - Le dit Johan est le plus preschein eyr al ditz tenementz, et de plein age.
- \* 97. De fabricis in foresta de Dene, videlicet, apud Sanctum Briavellum, Stanton', Bikenouere, Ruwardin, Dene, Parva Dene et Erleya-forde, et de carbone ad earum sustentationem, &c.
- \* 98. Johannes Paynell', filius et hæres Johannis Paynell', natus apud Cumb'. Probatio ætatis.
  - Ricardus de Haveringes miles juratus dicit quod Johannes Paynnel, filius et hæres Johannes Paynnel, est plenæ ætatis, scilicet, viginti et unius anni et fuit die Translationis Sancti Swithini anno regni Regis Edwardi duodecimo; et fuit baptizatus in ecclesia Sancti Nicholai de Cumbe Chaynes.

    Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 15.]

- † 99. WIGANUS DE CHEREBURG', defunctus. De inquirendo utrum Johannes filius prædicti Wigani, quem procreavit ex Elena filia Philippi de La Leye, quæ desponsata fuit apud Effingham in comitatu Surr', sit hæres propinquior prædicti Wigani; an Johannes filius prædicti Wigani quem procreavit ex Christiana de Cheddeworth' quæ desponsata fuit apud Cheddeworth' in comitatu Gloucestr'.
  - Prædictus Johannes filius Elenæ, filiæ Philippi de La Leye, procreatus in eandem per præfatum Wiganum est propinquior hæres præfati Wigani.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 5.]

#### 13º Edw. I.

1. WILLIELMUS DE ALBINIACO. Inq. p. m.

Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 6. Rex cepit homagium Philippi de Albiniaco fratris et hæredis Willielmi de Albiniaco defuncti.]

2. ROGERUS LE FORESTER DE WELINGTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Rogerus filius ejus propinquior hæres ejus est. Et dicunt quod fuit de ætate viginti et unius anni ad festum Ascensionis anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 17.]

3. WALTERUS DE BAGGERIGG', Inq. p. m.

Propinquior hæres prædicti Walteri vocatur Thomas de Baggerige, frater prædicti Walteri defuncti, et est de ætate viginti et quatuor annorum et amplius. [Inquisitio facta anno 14.]

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 13.]

4. MARIA LA NOREYSSE alias NOREYS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Robertus Le Noreys propinquior hæres ejus est. Item dicunt quod idem Robertus est plenæ ætatis. Cantebr'.

5. Thomas de Ednesouere alias Endesore. Inq. p. m.

Amicia uxor Walteri de Miryden', soror prædicti Thomæ, et Ricardus filius domini Adæ de Herthill', consanguineus prædicti Thomæ, sunt propinquiores ejus hæredes, et est prædicta Amicia de ætate quadraginta annorum et amplius, et prædictus Ricardus de ætate novemdecim annorum.

Derb'.

Dictus Thomas obiit die Mercurii proximo ante Nativitatem Sancti Johannis Baptistæ anno prædicto [13°]. \* Nullum habuit hæredem de corpore suo procreatum, sed habuit duas sorores, quarum una, Johanna nomine, senior quæ mortua est, de qua exivit quidam Adam de Hertwell' filius et hæres ejusdem Johannæ qui mortuus est, et de ipso Ada quidam Ricardus de Hertwell' qui superstes est, et ætatis octodecim annorum; altera vero, nomine Amicia, quæ superstes est et uxor domini Walteri de Miridene militis, et est ætatis quinquaginta annorum: qui quidem Ricardus et Amicia proximiores hæredes ipsius Thomæ sunt. Warewic'.

Ket etiam inquisitio, capta anno 14°, de ætate prædicti Ricardi de Herthulle qui in Brevi dicitur apud Herthulle in comitatu Derb' natum fuisse et baptizatum.

Ricardus de Hertil natus fuit apud Calnaton' in comitatu Nottinghamise et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus vicesimo die Januarii ultimo præterito . . . . . . . . . . anni et unus annus elapsi.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 3.]

### 6. PHILIPPA DE MEYGNILL' alias MENILL'. Inq. p. m.

Phelippa de Meygnill' obiit die Mercurii proxima post festum Sancti Johannis ante portam Latinam anno regni Regis Edwardi tertio-decimo. \* \* Quidam dominus Willielmus de Meygnill' miles filius ejus est propinquior hæres ejus et ætatis triginta annorum et amplius. Warewic'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 8.]

### 7. Francus de Scoland' alias Scolonde. Inq. p. m.

Francus filius dicti Franci de Scolonde est hæres ejus propinquior: et fuit de ætate duorum annorum ad festum Ominum Sanctorum anno regni Regis Edwardi duodecimo.

Essex'.

#### 8. WILLIELMUS BUTER alias Boter. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Robertus filius prædicti Willielmi Boter primogenitus propinquior ejus hæres est. Et quod prædictus Robertus fuit ætatis viginti et unius annorum ad festum Assumptionis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi duodecimo. Gloucestr'.

Dictus Willielmus tenuit quasdam terras de hæreditate Elizabethæ vxoris suæ quæ adhuc vivit; et ipsi quandam terram tenuerunt de Waltero Boter. Mater prædicti Willielmi dotata est.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 10.]

# 9. WILLIELMUS PAPLYOUN alias PAPYLOUN. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus diem clausit extremum in crastino Beati Nicholai anno regni Regis Edwardi duodecimo. Et quod Rogerus Papyloun, nepos dicti Willielmi, est hæres ejus propinquior et fuit ætatis viginti quinque annorum ad festum Sancti . . . . . . . . . . . . . . . regni Regis Edwardi tertiodecimo. Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 16.]

#### 10. WILLIELMUS DE OKHOLT. Ing. p. m.

Habet hæredem quendam Johannem qui est infra ætatem, et est quatuordecim annorum.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 19. Alicia quæ fuit uxor Willielmi de Ocolt.]

### 11. EUSTACHIUS DE SENGHAM alias SEYNGHAM, defunctus.

Terræ et tenementa de quibus prædictus Eustachius fuit seisitus in dominico suo ut de feodo die quo obiit in comitatu Cantebr' post mortem ipsius defuncti devenerunt ad manus Johannæ quæ fuit uxor prædicti Eustachii ex concessione et dimissione domini Henrici Regis. \* \* Willielmus de Seyngham, filius prædicti Eustachii, propinquior hæres ejus est et est ætatis viginti duorum annorum et amplius. Cantebr'.

### 12. ELIAS DE RABAYN alias RABEYN. Inq. p. m.

Prædictus Elias tenuit manerium prædictum de Thorisway de domino Rege in capite tanquam caput baroniæ, et est de hæreditate dominæ Matildæ quæ fuit uxor prædicti domini Eliæ, quæ plenæ est ætatis. Lincoln'.

Manerium de Styveton' est de hæreditate dominæ Matildæ filiæ domini Stephani de Bayens et hæredis, quæ fuit uxor prædicti domini Elyæ. 'Lincoln'.

### 13. PETRUS MEGERSANS, DE BELLESAY. Inq. p. m.

Petrus de Haddeclive et Petrus Cobbe sunt filii Isabellæ et Matildæ filiarum et hæredum prædicti Petri mortuarum, et hæredes propinquiores ejusdem Petri. Et Petrus de Addeclive fuit ætatis viginti duorum annorum in festo Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. Et Petrus Cobbe fuit ætatis septendecim annorum in festo Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi duodecimo. Prædictus Petrus tenuit duas bovatas terræ quæ fuerunt eschaetæ domini Regis per mortem Osberti et Thomæ Pecche fratrum, qui sine hærede decesserunt, et quas dominus Henricus Rex dedit cuidam Pentecostes servienti suo, et idem Pentecostes feoffarit prædictum Petrum.

## 14. JOHANNES DE PICHEFORD'. Inq. p. m.

Radulphus filius ejusdem Johannis est ejus propinquior hæres et plenæ ætatis.

Salop'.

## 15. a. Margeria de Gosebek' alias Gosbeck'. Inq. p. m.

[ Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 14.]

15. b. WILLIELMUS DE BYKELEYE, alias BIKELE alias BIKALEGH'.

Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Willielmus de Bikele senior, pater prædicti Willielmi, tenuit die quo obiit manerium de Holewale cum pertinentiis de domino Rege in capite per servitium dimidii feodi militis de Morteyn, unde Eva quæ fuit uxor ejusdem Willielmi senioris dotata est de tertia parte prædicti manerii. Et dicunt quod dictus Willielmus junior, filius prædicti Willielmi senioris, qui ultimo obiit, fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de duabus partibus dicti manerii. \* Item dicunt quod quidam Henricus de Bikele, frater prædicti Willielmi senioris et avunculus prædicti Willielmi junioris, est propinquior hæres ipsius Willielmi junioris, eo quod prædictus Willielmus junior obiit sine hærede de se. Dicunt etiam quod idem Henricus est ætatis quadraginta annorum et amplius. Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 17; 11 Edw. I. m. 24; et 13 Edw. I. m. 3.]

16. DOMINA ISABELLA DE LA HAYE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Baldewinus est filius dictæ dominæ Isabellæ primogenitus et proximus hæres. Et fuit ætatis viginti trium annorum ad festum Sancti Leonardi anno regni Regis prænominati duodecimo. Item dicunt quod domina Isabella obiit die Martis proxima ante festum Sancti Egidii anno regni Regis prædicti tertiodecimo. Sussex'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 2.]

17. MATILDIS FILIA HUBERTI HUSEE. Inq. p. m.

Prædicta Matildis nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit, sed tenuit omnia tenementa sua de quibus fuit seisita die quo obiit de Henrico filio Henrici 'Esturmy' ex hæreditate Margaretæ uxoris suæ, filiæ et hæredis senioris quondam Huberti Husee per servitium inveniendi tertiam partem unius hominis armati et unius equi cooperti in exercitu domini Regis tempore guerræ pro tertia parte hæreditatis quondam Huberti Husee. \* \* \* Margareta uxor prædicti Henrici Esturmy quæ est de ætate viginti quatuor annorum, et Isabella filia quondam prædicti Huberti Husee quæ est de ætate quatuordecim annorum, 'sorores dictæ Matildis,' sunt ejus hæredes propinquiores. [Inquisitio facta est anno 14°.] Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 12.]

18. NICHOLAUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Nicholaus de Nevyl' tenuit tertiam partem omnium prædictorum tenementorum de domino Rege in capite tanquam 'quintam' partem Baroniæ de Redburne per mortem Margaretæ uxoris suæ per legem Angliæ.

\* Rogerus de Nevyl' est filius Nicholai de Nevyl et Margaretæ uxoris suæ et hæres eorum propinquior, et est ætatis viginti sex annorum.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 6.]

19. GALFRIDUS DE NEVILL'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes de Nevyl' est filius et hæres propinquior Galfridi de Nevyl', et est ætatis quatuordecim annorum, ut credunt, sed de die ignorant eo quod natus erat in partibus Borealibus. Tenuit quædam tenementa de hærede Hugonis de Nevyl'. Cumberland'.

Johannes de Nevile, filius dicti Galfridi, est propinquior hæres dicti Galfridi: et est de ætate sexdecim annorum ad festum Sancti Laurentii proximum sequens. Dictus Galfridus tenuit terras, &c. de hæreditate Margaretæ quæ fuit uxor ejus. Ebor.

20. Johannes de Meriet. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod hæres suus propinquior est Johannes filius suus, sed de ætate ejus non sunt certi eo quod non erat natus in partibus illis.

Lincoln'.

[Vide a° 3 Edw. I. n°. 2.]

21. JOHANNES DE CLERBEK'. Inq. p. m.

Dictus Johannes obiit die Dominica proximo ante festum Sancti Andreæ Apostoli anno supradicto [13°]. \* Dictus Johannes habuit tres sorores et sunt ejus propinquiores hæredes, videlicet, Johanna senior et est ætatis viginti quatuor annorum, Isabella media et est ætatis viginti duorum annorum, et Alicia post nata quæ est ætatis viginti annorum. [? Suffolc'.]

[ Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 8.]

22. JOHANNES DE WYNDESORE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Johannes de Wyndesore diem clausit extremum die Mercurii proxima post festum Sancti Lucæ Evangelistæ anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. Et quod quædam Alicia filia Hugonis de Wyndesore defuncti, qui fuit filius 'primogenitus' prædicti Johannis, est hæres dicti Johannis propinquior et ætate infra trinum annorum. [Inquisitio capta anno 140.]

Southampton'.

23. Johannes de Britannia, Comes Richemund'. Inq. p. m.

Johannes de Britannia Comes Richemund' habet filium, Arthurum nomine, ætatis viginti unius anni et amplius. Ebor'.

24. ROBERTUS DE ROS, DE BEUVEYR. Inq. p. m.

Willielmus de Ros est filius et hæres propinquior prædicti Roberti de Ros, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Dicunt etiam [juratores] per sacramentum suum quod dominus Willielmus de Ros, filius prædicti Roberti de Ros, propinquior hæres ejus est. Dicunt etiam quod idem dominus Willielmus est ætatis triginta duorum annorum.

Idem Robertus tenuit villam de Orston' cum soca in capite de domino Rege. \* \* Prædictum tenementum tenuit de hæreditate Isabellæ de Ros, filiæ et hæredis Willielmi de Aubeny, uxoris quondam prædicti Roberti de Ros: et est de ætate quinquaginta duorum annorum.

Nottingham'.

Robertus de Ros tenuit manerium prædictum de Offinton' de domino Rege in capite tanquam membrum manerii de Beuver; \* \* et est de hæreditate Isabellæ uxoris suæ quæ est ætatis quinquaginta annorum.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 7.]

25. ROGERUS DE NORTHWODE. Inq. p. m.

Johannes filius dicti domini Rogeri de Northwode est hæres ejus propinquior et fuit de ætate triginta unius anni ad festum Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. \* Dictus dominus Rogerus de Northwode obiit die Veneris proxima ante festum Sancti Martini anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. [Inquisitio facta anno 14°.] Cant'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 18.]

- 1 26. JOHANNES DE NEVILE alias NEWILE. Inq. p. m.
  - de Newile et est ætatis quatuor annorum.
  - 27. RICARDUS STURRE. De terris quas tenet in manerio de Merleberg'.
  - 28. Deest. [LAURENTIUS HARDELL'.]
  - 29. MAGISTER ADAM DEL CROKEDAYKE. De terra quam clamat tenere de dono Johannis de Ricardeby et Matildis uxoris ejus, Thomæ filii Willielmi filii Roberti et Christianæ uxoris ejus.
  - 30. ROGERUS LA ZUCHE alias ZOUCHE. Inq. p. m.
    - Alanus La Zouche filius dicti Rogeri est hæres ejusdem . . . . et fuit ætatis octodecim annorum die Sancti Dionisii anno regni Regis Edwardi tertiodecimo prædicto. Leicestr',
  - 31. Deest. [Adam de Sancto Martino.]—[Vide Rot. Fin. 13 Edw. I. m. 15.]
  - 32. Thomas Hamelyn, qui habitum religionis assumpsit, pater Johannis Hamelyn. De terris et hærede ejus.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes Hamelyn propinquior hæres ipsius Thomæ est, et quod est ætatis triginta sex annorum.

Cantebr'.

[Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 13.]

- 33. WILLIELMUS DE PERCY, DE KYLDALE. Inquisitio facta die Dominica proximo post diem Cinerum anno 13° coram Johanne de Reygate et Galfrido Aguyllun super statu dicti Willielmi, &c.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Willielmus de Percy de Kyldale ad præsens non est compos mentis suæ. Dicunt etiam quod idem Willielmus dedit manerium suum de Crathorne cum pertinentiis Willielmus filio suo juniori, habendum et tenendum de prædicto Willielmo patre suo et hæredibus suis tota vita ipsius Willielmi filii. \* Et dicunt quod tempore quo fecit dimissionem prædicti manerii prædicto Willielmo filio suo, infirmabatur quadam infirmitate quæ dicitur Paralasis, et fuit tunc minus compos mentis suæ. \* Dicunt etiam quod prædictus Willielmus 'pater'

post festum Sancti Michaelis anno regni domini Regis nunc duodecimo dedit manerium suum de Kildale cum pertinentiis prædicto Willielmo filio, habendum et tenendum eidem Willielmo filio tota vita ipsius Willielmi filii. \* \* Et dicunt quod post decessum prædicti Willielmi filii prædictum manerium cum pertinentiis remanebit Willielmo filio Arnaldi de Percy et hæredibus suis imperpetuum. Et revera dicunt quod tempore quo prædictus Willielmus pater fecit donationem et dimissionem illam, non fuit compos mentis suæ nec sanæ memoriæ, immo omnino impotens sui sensus et virium. \* \* Dicunt etiam quod prædictus Willielmus pater dedit manerium suum de Kellyngwyk Arnaldo de Percy filio suo primogenito et hæredi, habendum et tenendum sibi et hæredibus Postmodum prædictus Willielmus pater visus et diligenter diversimode examinatus per prædictos Johannem de Reygate et Galfridum Aguyllun 'super statu suo,' utrum videlicet sit compos mentis suæ, necne, et super aliis articulis in Brevi contentis, dixit tenerè lacrimando prout loqui potuit quod ipse non fuit compos mentis suæ nec scivit qualiter Willielmus filius suus intravit manerium suum de Kildale nec quo modo ipse ejectus est ab eodem manerio. Et ad alios articulos Brevis nec ad alia sibi opposita nihil respondebat; sed petiit tenerè lacrimando quod posset pacem ab eis habere, et quod non impedirent ipsum quin posset reverti ad manerium suum de Kildale. Unde viso et examinato diversimode prædicto Willielmo patre per prædictos Johannem et Galfridum, videtur eis quod idem Willielmus est omnino impotens sui et virium sui corporis atque carens ratione et sensu sanæ memoriæ et intellectus.

- 34. WILLIELMUS DE HARDRESHULL' alias HARDRESHILL'. De mercato quod Willielmus de Welle levavit in Alleford' ad nocumentum liberi mercati dicti Willielmi de Hardreshull', (infra ætatem et in custodia Regis existentis) in Saleby.

  Lincoln'.
- 35. MATILDA DE MORTUO MARI pro ABBATE ET CONVENTU DE WYGEMOR' ET PRIORISSA ET MONIALIBUS DE LINBROK'. Inq. ad q. d.
- 36. EDMUNDUS COMES CORNUBLE. De libertatibus manerii de Hamelhamstede.
- 37. JOHANNES PYKARD, Custos forestæ de Huntingdon'. Inq. ad q. d.
- 38. DECANUS ET CAPITULUM EBOR'. De custodia manerii de Thorp' juata Ebor'.
- 39. MARGARETA QUE FUIT UXOR EDMUNDI PECCHE defuncti. De custodia Thomæ filii et hæredis dictorum Edmundi et Margaretæ; qui quidem Edmundus terras tenuit de Almarico Pecche patre suo.

  Norfolc'.
- 40. Dominus Rex. Extenta terrarum.

Hibern'.

- 41. ROGERUS DE MORTUO MARI. De metis et bundis terrarum de Glenerglen alias Canerglin. Wall'.
- 42. FRATRES PRÆDICATORES LINCOLN'. Inq. ad. q. d.

- . 43. Absalon Le Clerk'—pro Thoma de Leon' alias Leomenistr' Capellano in ecclesia Cathedrali Hereford'. Inq. ad q. d.
- 44. MAGISTER BONETTUS DE SANCTO QUINTINO DECANUS DE BRUGES. De estoveriis in foresta de Morf'. Salop'.
- 45. ABBAS DE GLOUCESTRIA. De terris, &c. de quibus dictus Abbas feoffare proponat Willielmum de Dovor' Capellanum. Wigorn'.
- 46. MAGISTER GALFRIDUS HASPAL' alias DE HASPALE—pro PRIORE ET CON-VENTU WESTMONASTERIL. Inq. ad q. d.
- 47. NICHOLAUS DE SEGRAVE ET HOMINES MANERII SUI DE CHAUCUMBE. De reparatione muri parci Regis Northampton'.
- 48. Deest. [PRIOR DE ETON'.]
- 49. Petrus de Elynge, felo, et Johanna uxor ejus. De messuagio et terra quæ sunt jus et hæreditas prædictæ Johannæ et non liberum maritagium. Southampton'.
- 50. ABBAS ET CONVENTUS DE TORRE. Inq. ad q. d.
- 51. JOHANNES LE KEN vel KEU, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 52. Edmundus Comes Cornubiæ—pro Priore et Conventu de Chartehus'.

  Inq. ad q. d.
- 53. SIMON DE WORTH', ET MAGISTER WILLIELMUS FRATER EJUS—pro PRIORE ET CONVENTU DE THORNHOLM'. Inq. ad q. d.
- 54. WILLIELMUS DE MONKETON'—pro MAGISTRO ET FRATRIBUS HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS BAPTISTÆ DE BRUGES alias BRUGESWAUTER'. Inq. ad q. d.
- 55. Robertus de Wylgheby alias Wylouby et Alicia uxor ejus—pro Fratribus Prædicatoribus Leicestr'. Inq. ad q. d.
- 56. JOHANNES DE CADDELONDE ET ALII—pro ABBATE ET CONVENTU DE TICHESFELD'. Inq. ad q. d.
- 57. Emma de Aldham (quondam uxor Johannis de Aldham) et Henricus filius ejus—pro Abbate et Conventu de Certeseye. Inq. ad q. d.
- 58. REGINALDUS DE GREY—pro PRIORE ET CONVENTU DE HUNTINGDON'.

  Inq. ad q. d.
- 59. HENRICUS DE CANDEVER, defunctus. De libertatibus in terris suis in Fetelton'. Wiltes'.
- 60. Deest. [RICARDUS LULLY, felo.]
- 61. BRIANUS FILIUS ALANI—pro ABBATE ET CONVENTU DE JEROVALL'.

  Inq. ad q. d.
- 62. Fratres Minores Gloucestr'. Inq. ad q. d.
- 63. ELA COMITISSA WARREWYK'—pro CAPELLANO IN ECCLESIA DE NATELEGH' ESTROP. .Inq. ad q. d. [Vide nº 136, hoc anno.]

- 64. WALTERUS DE SHAPWYK' pro ABBATE ET CONVENTU GLASTON'.

  Inq. ad q. d.
- 65. JOHANNES DE VALLIBUS. Inq. ad q. d.
- 66. Thomas de Maidenhacch' et alii—pro Magistro et Fratribus Hospitalis Sancti Thomæ de Birmingham. Inq. ad q. d.
- 67. WALTERUS DE COLECESTR' ET JOHANNA UXOR EJUS—pro W. NORWIC' · EPISCOPO. Inq. ad q. d.
- 68. Fratres de Monte Carmeli de Suthlenn' alias Lennia. Inq. ad q. d.
- 69. ABBATISSA DE TARENTE. Inq. ad q. d.
- 70. Walterus de Neywyll' alias Neyvil'—pro Priore Hospitalis Sanctæ Mariæ de Wymunddelegh' alias Wylemundel'. Inq. ad q. d.
- 71. LAURENTIUS DE SCACCARIO, defunctus. De terra, quam tenuit de Abbate tle Abendon', capta in manum Regis usque ad ætatem hæredis ipsius Laurentii; unde Lorra relicta Rogeri de Scaccario, patris dicti Laurentii, dotata fuit per ipsum Laurentium post decessum dicti Rogeri, et quam ipsa Lorra adhuc tenet.

  Oxon'.
- 72. De ponte de Stratford' inter mercatum de Coggeshale et Braunketre reparanda. Essex':
- 73. HENRICUS MARESCALLUS alias LE MARESCAL. Extenta terrarum quas tenet in tenemento Regis Novi Castri de Leonibus. Hibern'.
- 74. PRIOR DE DUDDELEYE. Inq. ad q. d.
- 75. JOHANNA QUE FUIT UXOR LAURENTII DE PLUMBERGH' alias PLUMBEREWE.

  De terris captis in manum Regis quas ipsa Johanna habuit nomine
  dotis et jam octo annis elapsis vel amplius in legitima viduitate
  sua dimisit Thomæ de Stodham nuper de falso sacramento suo in
  curia Regis convicto.

  Essex'.
- 76. JOHANNES FILIUS WALTERI LE CLERC—pro ABBATE ET CONVENTU DE DORE. Inq. ad q. d.
- 77. HENRICUS KANNE alias CANNE vel EDMUNDUS DE MORTUO MARI. De seisina messuagii in dominico ut de feodo 3º die Aprilis anno 12º Edw. I.
- 78. Johannes de Insula et Willielmus Prior de Burton' in Insula Witght. Inq. ad q. d.
- 79. WARINUS DE GRENDENE. Inq. ad q. d.
- † 80. Johannes de Donruge alias Dunrugge et Willielmus de Hameldene — pro Priore et Conventu de Medineham. Inq. ad q. d.
  - 81. De anno 14º Edw. I. nº 81.
  - 82. PHILIPPUS DE MUTTONE pro PRIORE ET CONVENTU SANCTI THOMÆ MARTYBIS JUXTA STAFFORD'. Inq. ad q. d.
  - 83. ALIENORA REGINA ANGLIZ-pro FRATRIBUS PRZDICATORIBUS CICESTR'.

    Inq. ad q. d.

- 84. Hugo filius Ottonis—pro Abbate et Conventu de Bileghe. Inq. ad q.d.
- 85. PRIOR ET CONVENTUS DE NEWENHAM. Inq. ad q. d.
- 86. WILLIELMUS DE LASCELES ET WILLIELMUS DEL HAYE ET ELENA UXOR EJUS,—pro Abbate et Conventu de Ryvall'. Inq. ad q. d.

  Idem Willielmus [de Lasceles] est bastardus et non habet hæredem de se.

  Ebor'.
- 87. THOMAS FILIUS WILLIELMI DE LA SALE, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 88. MICHAEL DE MELEDON'. Inq. ad q. d.
- 89. Robertus de Stone-pro Capellano in Capella de Stone. Inq. ad q. d.
- 90. THOMAS FILIUS ODARDI, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 91. Henricus de Lacy, Comes Lincoln'—pro ecclesia Beati Edmundi Sarum. Inq. ad q. d.
- 92. Fratres Minores de Jernemuta. De reugiata terræ juxta ecclesiam eorum. Inq. ad q. d.
  - De qua reugiata terræ Alicia quæ fuit uxor Willielmi Gerberge junioris tenet medietatem nomine dotis. \* \* Prædictus Willielmus Gerberge junior feoffavit Johannem filium suum de illa reugiata terræ illi et hæredibus suis de corpore suo procreatis, et si sine hærede de corpore suo procreato decesserit, tunc quiete prædicto Willielmo Gerberge et hæredibus suis illa reugiata revertatur. Et tempore quo facta fuit ista inquisitio Thomas filius et hæres prædicti Willielmi Gerberge posuit clameum suum in prædicta reugiata terræ eo quod prædictus Johannes obiit sine hærede de corpore suo procreato.
- 93. DECANUS ET CAPITULUM ECCLESIÆ SANCTI PETRI EXON'. Inq. ad q. d.

  Hæredes Willielmi de Bruwere quondam tenent advocationem ecclesiæ
  de Hembur' de domino Rege in capite; et Willielmus Heryngaud
  unus hæredum prædictorum vendidit prædictam advocationem
  domino Petro Exon' Episcopo qui nunc est.

  Devon'.
- 94. ALICIA DE CANDELESBY pro ABBATE ET CONVENTU DE KIRKESTEDE, Inq. ad q. d.
- 95. Deest. [WILLIELMUS DE CHISHULL' ET ALIL.]
- 96. Deest. [NICHOLAUS RUSSEL, felo.]
- 97. MAGISTER HUGO TRIPACY pro ECCLESIA BEATI JOHANNIS BAPTISTÆ DE NOVA ALRESFORD'. Inq. ad q. d.
- 98. Deest. [Hugo Courtney.]
- 99. Fratres Minores de Colecestr'. Inq. ad q. d.
- 100. LAURENTIUS DE SANCTO MICHAELE. Inq. ad q. d.
- 101. Johannes de Bronteston' et Mathæus de Tatenhull'— pro Abbate et Conventu de Burton' super Trentam. Inq. ad q. d.

- 102. ROBERTUS DE SPETON', DE WALESGRAVE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 103. Prior et Conventus Sanctæ Katherinæ extra Lincoln'. Inq. ad q. d.
- 104. WALTERUS DE BEYSSEN alias BEYSIN. Inq. ad q. d.
- 105. Johannes de Claveringge. De seisina terræ de qua Robertus filius Rogeri, pater prædicti Johannis, eum feoffavit et in seisinam possuit post mortem Almarici de Lucy qui terram illam de dono præfati Roberti tenuit.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dominus Robertus filius Rogeri feoffavit dominum Almaricum de Lucy de decem libratis terræ cum pertinentiis in villa de Knapwell' in comitatu Cantebr' tenendis sibi et hæredibus de corpore suo procreandis. Et si sine hærede de corpore suo procreando obiret prædicta terra prædicto Roberto et hæredibus suis reverteretur. Dicunt etiam quod prædictus Almaricus sine hærede de corpore suo exeunte obiit.

Cantebr'.

- 106. Deest. [RICARDUS LILLY felo.]
- 107. Deest. [Prior de Kenelworth'.]
- 108. Homines de insula et manerio de Luthinglond' alias Luddingland'.

  De Coronatoribus eligendis. Inq. ad q. d.
- 109. Decst. [Johannes Heron.]
- 110. FRATRES MINORES DE NORWICO. Inq. ad q. d.
- 111. PRIOR ET CONVENTUS DE BRECONIA. De capellano inveniendo infra Castrum Regis de Buelt.
- 112. Robertus de Krevequor alias Crevquer. De vasto, &c. in maneriis de Ditton' et Saham quæ idem Robertus de Rege tenet ad terminum vitæ suæ.

  Cantebr'.
- 113. Deest. [PRIOR DE BIKENACRE.]
- 114. Deest. [Fairfeld pastura.]
- 115. WILLIELMUS PASSAVAND alias PASAVAUNT—pro PRIORISSA ET MONIALIBUS DE ANKERWYK'. Inq. ad q. d.
- † 116. WILLIELMUS DE CANTILUPO ET MATILDA UXOR EJUS pro PRIORE ET CONVENTU DE BRIDLINGTON'. Inq. ad q. d.
  - 117. Petrus de Huncyndon' alias Honsindon', et alii pro Abbate et Conventu de Burton' super Trentam. Inq. ad q. d.
  - 118. ROBERTUS RUMBAUD. Inq. p. m.
    - Prædictus Robertus tenuit de domino Rege in capite, scilicet, de hæreditate Sibillæ uxoris suæ in villa de Springefeud medietatem unius messuagii. \* \* \* Eadem Sibilla habuit de dicto Roberto duas filias, quarum una vocatur Johanna et est ætatis sexdecim annorum, et alia vocatur Alicia et est ætatis quindecim annorum, et propinquiores hæredes ejus sunt.

      Essex'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 13; et 13 Edw. I. m. 13.]

- 119. ROGERUS FILIUS ROGERI, defunctus. De redditu ad sustentationem capellani in ecclesia Sancti Petri super Cornhull'; et de messuagio dicti Rogeri filii Rogeri quod Radulphus Crespin felo habuit per dimissionem Johannis filii ejusdem Rogeri.
- 120. ABBAS DE WALTHAM. Inq. ad q. d.
- 121. GALFRIDUS DE FYNEMORE, ET ALII pro ABBATE ET CONVENTU DE MALMESBUR'. Inq. ad q. d.
- 122. De prisa Regis piscium in villa Bristoll'.
  - 123. ROBERTUS FILIUS GALFRIDI SENEL', ET ALII pro ABBATE ET CONVENTU DE SANCTA AGATHA. Inq. ad q. d.
- 124. Petrus Berneval' et Matilda uxor éjus. De terris captis in manum Regis, ratione transgressionis Radulpho Crepyn de London' impositæ, quas Johannes Le Baud de Stebbenheth' dimiserat ad terminum annorum Willielmo Le Rus et prædictæ Matildæ quondam uxori ejus et quas idem Johannes postmodum, defuncto Willielmo Le Rus, vendiderat prædicto Radulpho. Dictus Willielmus in testamento suo legavit terminum suum prædictæ Matildæ uxori suæ et Thomæ filio suo; quæ quidem Matilda fuit in custodia Simonis Godard patris sui post mortem dicti Willielmi viri sui.
  - 125. De custodia Hopitalis Sancti Bartholomæi de Smythefeld' London' tempore vacationis.
  - 126. Johannes de Rypon' et alii pro Abbate et Conventu de Sancta Agatha. Inq. ad q. d.
  - 127. Dervergulla quæ fuit uxor Johannis de Baliolo—pro Scolaribus domus de Baliolo Oxon'. Inq. ad q. d.
  - 128. Johannes de Vineter et alli pro Priore de Coventre. Inq. ad q. d.
  - 129. Thomas Menevensis Episcopus. Inq. ad q. d.
  - 130. PRIOR ET FRATRES HOSPITALIS SANCTÆ MARIÆ CICESTR'. Inq. ad q. d.
  - 131. ROGERUS FILIUS BENEDICTI DE LINCOLN'—pro DECANO ET CAPITULO BEATÆ MARIÆ LINCOLN'. Inq. ad q. d.
  - 132. ABBAS ET CONVENTUS DE STANLEYE. Inq. ad q. d.
  - 133. Philippus Marmyon—pro Magistro Hospitalis Sancti Jacobi extra Thamwurth'. Inq. ad q. d.
  - 134. WILLIELMUS FILIUS ROBERTI DE SECHEFORD', BARTHOLOMÆUS DE CASTRE ET ALII pro PRIORE ET CONVENTU ECCLESLÆ SANCTÆ TRINITATIS NORWICENSIS. Inq. ad q. d.
    - Idem Bartholomæus ea [tenementa] tenet de Simone de Lenn', et Katherina uxore ejus per servitium unius denarii per annum. Et prædicti Simon et Katherina dicta tenementa cum aliis tenementis quæ habent de portione sua de hæreditate Mathæi de Gunton' tenent de Baronia domini Episcopi Norwicensis.

      Norfolc'.

- 135. DE STATU HOSPITALIS SANCTI NICHOLAI LEPROSORUM EBOR', ET DE MAGISTRO ELIGENDO.
- 136. Domina Ela Comitissa Warewyk'— pro quodam capellano.  $Inq_{\bullet}$  ad q. d.

[Vide no. 63, hoc anno.]

- 137. STEPHANUS DE GRAVESHENDE. Inq. ad q. d.
- 138. ABBAS ET CONVENTUS DE BASINGWERCK'. De contributionibus puturæ, pullorum, &c. in terris suis in Pentllyn alias Pentlhin. Wall'.
- 139. Antonius de Bek' Dunolmensis Episcopus. De bonis in maneriis dicti Antonii captis in manum Regis, et de damnis in boscis suis.

  Sussex'.
- \*140. De illis qui Milites esse debent in comitatu Wiltes'.
- \*141. RICARDUS DE HYDONE, defunctus. De valore custodiæ terrarum quæ fuerunt dicti Ricardi. Devon'.
- † 142. Johannes de La Provendre de Allekaninges pro Abbatissa et Conventu Sanctæ Marlæ Winton'. Inq. ad q. d.

#### 14° Edw. 1.

- 1. Deest. [Walterus de Sully.]—[Vide Rot. Fin. 14 Edw. I. m. 17 et m. 14.]
- 2. WALTERUS DE BASKERVILLE. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Rogerus de Baskerville, filius prædicti Walteri de Baskerville, est ejus propinquior hæres, et fuit ætatis viginti quatuor annorum ad gulam Augusti anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. Salop'.

- 3. Deest. [AGNES RIDELL.]
- 4. Deest. [ROGERUS DE CHAMPION.]
- 5. WILLIELMUS FRAUNCEYS, qui tenuit de Roberto Waleraund in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Robertus filius Willielmi prædicti est ætatis undecim annorum et ejus propinquior hæres. Wiltes'.

- 6. Deest. [WILLIELMUS LE DOUNE.]
- 7. Deest. [Thomas de Langley.]—[? Vide Rot. Fin. 8 Edw. I. m. 5.]
- 8. PATRICIUS DE SUTHEYK', defunctus.

Dicunt [juratores] quod Gilbertus filius ejus est propinquior hæres suus; de ætate ejus ignorant quis natus fuit in regno Scotiæ, et adhuc est ibi.

Cumberland'.

Extenta facta fuit ut Elizabet quæ fuit uxor ipsius Patricii de terris et tenementis suis secundum legem et consuetudinem regni dotari Rex faciet.

9. WALTERUS DE NEVILE, qui tenuit de hærede Willielmi Comyn in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Quidam Johannes est filius et propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti sex annorum et amplius. \* \* Dictus Walterus diem suum clausit extremum die Jovis proximo ante festum Sancti Michaelis.

Hertford'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 2.]

#### 10. JOHANNES DANYEL. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Johannes Danyel nihil tenuit in capite de domino Rege in comitatu prædicto [Hereford'] de hæreditate sua propria, sed quod tenuit in capite de domino Rege de hæreditate Ceciliæ uxoris suæ apud Maurdyn medietatem unius virgatæ terræ, &c. \* \* Ricardus Danyel, filius prædicti Johannis Danyel, est propinquior hæres ipsius Johannis, et erit de ætate tredecim annorum ad festum Sancti Martini Evangelistæ anno supradicto, scilicet, anno quartodecimo. Hereford'.

Est etiam Inquisitio de terris unde dictus Johannes feoffaverat Ricardum filium et hæredem suum et Johannam de Knyveton' nuncuxorem suam.

Prædictus Johannes fecit chartam quandam feoffamenti prædictis Ricardo et Johannæ uxori suæ de manerio de Tedeswell' cum pertinentiis et de forestaria de Alto Pecco et triginta acris terræ cum pertinentiis in Wormehul, et illos in plenam et pacificam seisinam posuit in dicto manerio de Tedeswell'. \* Et ratione minoris ætatis prædictorum Ricardi et Johannæ finis inter eos et prædictum Johannem in curia domini Regis levari non potuit, per quam prædictus Johannes manerium prædictum ad terminum vitæ suæ tenere posset, venit dictus Johannes et prædictos Ricardum et Johannam de manerio prædicto ejecit, et dicti Ricardus et Johanna hutesium levaverunt.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 7; 17 Edw. I. m. 17; et 21 Edw. I. m. 15.]

11. Anselmus de Gurney alias Gurnay. Inq. p. m.

Johannes de Gurnay 'filius dicti Anselmi' proximior hæres est dicti Anselmi et est ætatis triginta annorum et plus. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 17.]

### 12. RANULPHUS DE DACRE alias DAKERE. Inq. p. m.

Idem Ranulphus tenuit Mosedale in Allerdale de domina Alicia de Lucy et reddit unam marcam annuatim dominæ Aliciæ de Lucy, quam marcam dicta Alicia assignavit dicto Ranulpho de Dacre in liberum maritagium cum Johanna filia sua et valet per annum sexaginta sex solidos et quatuor denarios.

. . . lius prædicti Ranulphi propinquior hæres est; et fuit de ætate viginti annorum ad festum Sancti Gregorii Papæ proximo præteriti.

Cumberland'.

Est etiam inquisitio de maneriis, &c. de quibus Johanna uxor dicti Ranulphi conjunctim feoffata fuit.

Eadem Johanna conjunctim fuit feoffata cum Ranulpho viro suo de triginta acris terræ cum pertinentiis in Dovaneby et fuit in seisina a primo anno regni Regis Edwardi usque ad prædictum festum Inventionis Sanctæ Crucis anno regni Regis ejusdem quartodecimo, et tunc obiit prædictus Ranulphus.

Cumberland'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 6.]

## 13. Petrus Picot alias Pycot. Inq. p. m.

Omnia [tenementa in comitatu Essex'] tenuit de domino Rege in capite per servitium de tenendo unum pelvem coram domino Rege ad coronationem suam. \* \* Johannes Pycot filius dicti Petri est propinquior hæres ejusdem Petri, et ætatis viginti quatuor annorum.

Essex'.

Johannes Pycot filius dicti Petri est propinquior hæres ejus et ætatis triginta quatuor annorum. Hertford'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 10; et 14 Edw. I. m. 13.]

## 14. PHILIPPUS DE HEVENIGHAM. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Philippus diem suum clausit extremum die Martis proximo ante festum Sancti Laurentii anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. Et dicunt quod Rogerus filius ejus hæres ejus propinquior est, et est ætatis duodecim annorum.

Norfole' & Suffole'.

## [Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 19.]

## 15. Walterus de Wyggeton alias Wigeton'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dominus Johannes de Wigeton' miles est propinquior hæres prædicti Walteri defuncti. Et dicunt quod est de ætate viginti duorum annorum et plus. Somerset'.

Johannes de Wygeton' filius dicti Walteri est propinquior hæres dicti Walteri, et fuit de ætate viginti et duorum annorum ad festum Sancti Nicholai proximo præteritum. Cumberland'.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 13.]

# 16. Robertus Aguillon alias Aguylun alias de Aguillun alias Agiloun'. Inq. p. m.

Domina Isabella filia dicti Roberti, quam dominus Hugo Bardolf desponsavit, est hæres dicti Roberti propinquior, et fuit ætatis viginti octo annorum ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ anno supradicto [14°].

London'.

Dicunt etiam [juratores] quod Isabella filia prædicti domini Roberti est propinquior hæres ejus, et est uxor domini Hugonis Bardolf, et fuit de ætate viginti octo annorum ad Purificationem Beatæ [Mariæ] proximo præteritam. Dicunt etiam quod diem clausit extremum, scilicet, prædictus Robertus quintodecimo die Februarii anno prædicto.

Middlesex'.

Dicunt [juratores] quod Isabella filia dicti Roberti, quæ modo est uxor Hugonis Bardulf, est hæres ejusdem Roberti propinquior et est ætatis viginti quatuor annorum et amplius. \* \* Et dicunt quod . . . . suum clausit extremum die Veneris proxima post festum Sancti Valentini anno supradicto [14°]. . . . . Norfolc'.

Isabella filia dicti Roberti desponsata domino Hugoni Bardolf est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis viginti sex annorum ad Annunciationem Beatæ Mariæ anno prædicto [14°]. Hertford'.

Item prædicti juratores dicunt super sacramentum suum quod Ysabella filia dicti Roberti Agyloun et uxor Hugonis Bardulf est hæres ejus propinquior et erat ætatis viginti octo annorum ad Annunciationem Beatæ Mariæ Virginis anno supradicto [14°]. Dicunt etiam quod Robertus Agyloun diem clausit extremum die Veneris in crastino Sancti Valentini anno supradicto.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 14.]

## 17. STEPHANUS DE BOCTON'. Inq. p. m.

Juratores dicunt super sacramentum suum quod dictus dominus Stephanus diem clausit extremum die Jovis proximo ante festum Sancti Michaelis anno prædicto [14°]. Et quod Ydonea filia prædicti Stephani primogenita, quæ est uxor Thomæ de Gattesden', fuit de ætate triginta et unius annorum ad festum Sancti Bartholomæi proximo præteritum. Et Johanna filia ejusdem quæ est uxor domini Radulphi de Otringden', fuit de ætate ad festum Nativitatis Sancti Johannis proximo præteritum viginti quinque annorum. Et quod Isolda filia ejusdem erit de ætate viginti trium annorum ad Purificationem Beatæ Mariæ: sunt hæredes propinquiores prædicti Stephani'.

Juratores dicunt quod prædictus Stephanus diem clausit extremum die Jovis proxima ante festum Sancti Michaelis anno prædicto [14°]. Et quod Idonea filia dicti Stephani primogenita, quæ est uxor Thomæ de Gadisden', fuit de ætate triginta et unius anni ad festum Sancti Bartholomæi proximo præteritum. Et Johanna filia dicti Stephani, quæ est uxor domini Radulphi de Otrindene, fuit de ætate viginti quinque annorum ad festum Nativitatis Beati Johannis Baptistæ. Et quod Ysolda filia dicti defuncti erit de ætate viginti trium annorum ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ proximo futurum. Item prædicti juratores dicunt quod prædictæ Ydonea Johanna et Ysolda, filiæ prædicti Stephani defuncti, sunt hæredes ejusdem Stephani propinquiores.

Item, assignatio dotis Matildæ quæ fuit uxor dicti Stephani. Item, assignatio et divisio terrarum, &c. inter cohæredes.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 17.]

18. REGINALDUS FILIUS PETRI. Inq. p. m.

Reginaldus filius Petri tenuit die quo obiit manerium de Chuyton' de hæreditate Johannæ uxoris suæ 'quæ modo superstes est.' Et dicta Johanna fuit seisita de prædicto manerio die quo prædictus Reginaldus ipsam desponsavit. \* Johannes filius dicti Reginaldi est hæres dicti Reginaldi propinquior, et est ætatis triginta annorum et amplius. Somerset'.

Reginaldus filius Petri in festo Sancti Johannis ante portam Latinam diem suum clausit extremum. \* \* Johannes filius prædicti Reginaldi est hæres ejusdem Reginaldi propinquior, et est ætatis triginta annorum et amplius. Norfolc'.

Tenuit illa tenementa [in Caldicote] de domino Rege in capite et obiit seisitus quarto die Maii. \* \* Johannes filius Reginaldi filii Petri propinquior hæres ejus est et ætatis viginti et octo annorum.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 9 et m. 6.]

19. Petrus de Goushull' alias Gousel alias Gousel' alias Gousell' alias Gousell'

Radulphus de Gouxel est filius et hæres propinquior prædicti Petri, et fuit ætatis duodecim annorum die Sancti Leonardi Abbatis anno regni Regis Edwardi quartodecimo.

Lincoln'.

Dicunt [juratores] quod Petrus de Goushill' tenuit prædictas terras et tenementa prædicta [in manerio de Poynton'] de filia et hærede Henrici de Lungchaump defuncti quæ desponsata est filio Walteri de Pedewardin quorum nomina ignorant.

Prædictus Petrus tenuit terras et tenementa in ista particula contenta de Radulpho de Goushill' avunculo suo.

Item, inquisitio de custodia terræ et hæredis dicti Petri, et de quibus feodis idem Petrus fuit seisitus ut de feodo in homagio Regis rations hæreditatis Willielmi de Fortibus quondam Comitis Albemarl' in manu Regis existentis, vel ut de feodo in fidelitate Isabellæ de Fortibus Comitissæ Albemarl' ratione assignationis dotis suæ.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Petrus de Goushull' obiit in homagio domini Regis ratione hæreditatis prædicti Comitis immediate; sed dicunt quod idem Petrus obiit in fidelitate prædictæ Comitissæ de manerio de Cocdyk' in Gedeneye et de quibusdam terris et tenementis in Quappelod' et Holebech. \* Dicunt etiam quod idem Petrus post mortem Egidii de Goushull' patris sui, qui obiit in fidelitate prædictæ Comitissæ, fecit relevium eidem Comitissæ ratione terrarum et tenementorum prædictorum. Lincoln' & Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 10.]

20. Almaricus de Sancto Amando. Inq. p. m.

Guydo de Sancto Amando filius prædicti Almarici est ejus hæres propinquior; et fuit ætatis septendecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi tertiodecimo.

Bedford'.

Gy de Sancto Almando primogenitus ipsius Almarici propinquior hæres est, et fuit ætatis septendecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ in Martio anno regni Regis Edwardi tertiodecimo. [Hæc inquisitio facta fuit die Veneris in festo Sancti Edmundi Confessoris anno 13°.]

[Vide aº 17 Edw. I. nº 90.]

- 21. Deest. [Griffin' Abwennuwen'.]—[Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 28.]
- 22. Deest. [Hubertus Husey.]
- 23. Johannes de Mohun, defunctus. Brevia de assignatione dotis Alianoræ quæ fuit uxor dicti Johannis defuncti, sed nunc uxor Willielmi Martin; et de custodia duarum partium terrarum usque ad legitimam ætatem hæredis ejusdem Johannis de Mohun, una cum extentis factis anno octavo et anno tertiodecimo.

[Vide Rot. Fin., 7 Edw. I. m. 10.]

24. Theobaldus Le Boteler alias Botiler alias Botiler, defunctus.

Extentæ terrarum ipsius Theobaldi, et assignatio dotis Johannæ quæ fuit uxor ejus, cui etiam Rex custodiam duarum partium terrarum concessit, usque ad legitimam ætatem hæredum prædicti Theobaldi in custodia Regis existentium.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw., I. m. 18.]

- 25. JOHANNES DE BELLO CAMPO, defunctus. Extentæ feodorum militum.
- 26. Deest. [THOMAS PIPARD.]
- 27. WILLIELMUS DE MONTE CANISIO alias MONTE CANISO alias MONCHENESEY, DE EDWARDESTON'. Extentæ terrarum et tenementorum quæ dictus Willielmus tenuit tam de hæreditate sua propria quam de hæreditate Beatricis quondam uxoris suæ defunctæ, et quæ capta sunt in manum Regis ratione transgressionum eidem Willielmo impositarum.
  - Dominus Willielmus de Monte Caniso tenuit in prædicta villa [de Stanstede] quædam tenementa ratione custodiæ per mortem cujusdam Roberti Le Burser cujus filius, Johannes nomine, et hæres est viginti quatuor annorum et amplius.

    Essex'.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod dictus Willielmus tenuit aliquando duas partes manerii prædicti [de Hengham Sibile] tanquam de hæreditate sua propria, et mater ipsius Willielmi tenuit in dotem tertiam partem prædicti manerii; unde dicunt quod idem Willielmus multo tempore transacto dimiserat dictas duas partes cuidam Rogero Appelgar tenendas ad terminum annorum, infra quem terminum idem Willielmus vendidit dicto Rogero dicta tenementa in feedo sibi et hæredibus suis; et dictus Willielmus postea tempore guerræ in regno Angliæ dictum Rogerum a dictis duabus

partibus ejecit, et ita per ejectionem prædictam retinuit prædictas duas partes usque ad iter Justiciariorum ultimo itinerantium in comitatu Essex', quo quædam filiæ et hæredes Willielmi Appelgar, filii et hæredis prædicti Rogeri, portarunt Breve versus prædictum Willielmum de Monte Caniso de prædictis duabus partibus et recuperarunt inde seisinam coram Justiciariis prædictis.] [Hæc extenta cancellata est.]

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 2; et 19 Edw. I. m. 18—"Appelgar."]

- Item, Inquisitio de terris quas Milo de Stratford tenuit in capite die quo obiit de Willielmo et Monte Canisio; et de ætate Willielmi filii et hæredis prædicti Milonis qui una cum terris suis in custodia fuit dicti Willielmi de Monte Canisio.
- Dicunt [juratores] quod Willielmus est filius et hæres propinquior dicti Milonis et est de ætate viginti et unius anni et dimidii anni; et dicunt quod nihil subest quin eidem Willielmo ut hæredi plenæ ætatis hæreditas sua restitui debeat.

  Norfolc' & Suffolc'.
- 28. Deest. [Talebotus de Hincleshame.]
- 29. Deest. [Humfr' de Whaddon'.]—[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 16; et 10 Edw. I. m. 3.]
- 30. Deest. [EDWARDUS [? EDMUNDUS] COMES CORNUBLE—pro Fratribus DE ASHRUGG DE LIBERTATIBUS TANTUM.]
- 31. RICARDUS DE TAUNY alias TANKY—pro ABBATE ET CONVENTU DE COLECESTR'. Inq. ad q. d.
- 32. MATILDA DE CLARE COMITISSA GLOUCESTR' ET HERTFORD'—pro ABRATISSA ET CONVENTU DE LEGH'. Inq. ad q. d.
- 33. Deest. [Prior Sancti Nicholai Exon'.]
- 34. NICHOLAUS DE STAPELTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE NOVO BURGO. Inq. ad q. d.
- 35. WILLIELMUS LE VAVASUR—pro CAPELLANO APUD HESELWODE. Inq. ad q. d.
- 36. Deest. [Rogerus Tiptott.]
- 37. Thomas de Arden'—pro Abrate et Conventu de Stonleye in Ardern'.

  Ing. ad q. d.
- 38. WILLIELMUS DE BODRIGAN—pro PRIORE ET CONVENTU DE SANCTO GERMANO. Inq. ad q. d.
- 39. ROBERTUS COFFYN—pro ABBATE ET CONVENTU DE THORR'. Inq. ad q. d.
- 40. EDMUNDUS COMES CORNUBLE. De strata contigua Hayæ parci de Esserugg' facta, vice aliæ stratæ in eodem parco inclusæ. Buckingham'.
- 41. GALFRIDUS BRYAN CLERICUS,—pro Abbate et Conventu de Fiscampo.

  Inq. ad q. d.
- 42. WILLIELMUS ABBOT, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 43. ABBAS DE PRATELL'. Inq. ad q. d.

- 44. Johannes de Exon', Thesaurarius ecclesiæ Sancti Petri Exon'—
  pro Capella Sancti Edwardi Regis in cimiterio Beati Petri
  Exon'. Inq. ad q. d.
- 45. Alanus Le Chesmongere et Alicia uxor ejus—pro Abbate et Conventu de Fiscampo. Inq. ad q. d.
- 46. Deest. [Johannes de Romarie, felo.]
- 47. Deest. [De elargatione ecclesics Sancti Pauli Exon'.]
- 48. ABBAS DE CUMBERMERE. Inq. ad q. d.
- 49. MAGISTER ET FRATRES HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS NORTHAMPTON'.

  Inq. ad q. d.
- 50. Lyonius alias Leo filius Magistri Eliæ Baggard defuncti, Judæus Cantuar' pro Johanna La Corder de Northampton'. Inq. ad q. d.
- 51. JOHANNES PAYNEL. De terris suis captis in manum Regis eo quod non fuit apud Wintoniam ad arma militaria suscipienda.
- 52. Deest. [NIGELLUS DE NEWTON ET ALII—pro ABBATE DE WHITBY.]
- 53. Robertus Tilly filius Radulphi de Tilly—pro Priore et Conventu de Sancto Oswaldo. Inq. ad q. d.
- 54. a. Deest. [Henricus Welles—pro Abbate de Geronden.]
- 54. b. Humfridus de Boun Comes Essex' et Hereford'. Inq. ad q. d.
- 55. WILLIELMUS DE HOLERIGGE ET ALII pro ABBATE ET CONVENTU DE THORRE. Inq. ad q. d.
- 56. Deest. [GALFRIDUS COFFIN, felo.]
- 57. Edmundus frater Regis—pro Abbate et Conventu de Stonleye in Ardern'. Inq. ad q. d.
- 58. Deest. [WILLIELMUS DE ROUTON'—pro ABBATE DE BILDWAS.]
- 59. Deest. [RICARDUS DE BERHUNT—pro PRIORE DE SOUTHWIKE.]
- 60. DOMINA ELENA LA SUCHE. De redditu in Brackelee quem ipsa tenet de Rege in capite.
- 61. Deest. [RICARDUS DE NITON'-pro PRIORE SANCTÆ MARIÆ CICESTR'.]
- 62. Deest. [Fulco Le Taverner—pro Priore de Kilborne.]
- 63. Deest. [Thomas de Bekingham, felo.]
- 64. Johannes filius Galfridi et Custos et Fratres Hospitalis Sancti Johannis infra portam orientalem Oxon'. De feoffamento ante publicationem statuti de terris ad manum mortuam &c.
- 65. Deest. [Leo filius Leonis.]—[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 7.]
- 66. Deest. [HENRICUS BRADFORD.]
- 67. Andreas de Wodegare pro Priore et Conventu de Bykenacr'.

  Inq. ad q. d.

- 68. Johannes de Morcote et Thomas de Arderne pro Arrate et Conventu de Stonleye in Arderne. Inq. ad q. d.
- 69. THOMAS DE MONTE CANISO, DE EDWARDESTON'. De causa captionis in manum Regis terrarum, &c. de quibus dictus Thomas feoffatus fuit per Willielmum de Monte Caniso fratrem suum.

  [Vide a° 16 Edw. I. n° 78.]
- 70. Deest. [ADAM LE IREIS, felo.]
- 71. Deest. [Thomas Weylond—de parco faciendo.]
- 72. Deest. [Laurenc' Dounham—pro Abbate de Kirksted.]
- 73. Deest. [HENRICUS DE LOGES.]
- 74. Deest. [Petrus Seiville, inops mentis.]—[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 2.]
- 75. BURGENSES DE APPELBY. De pavagio, &c.
- 76. Deest. [Decanus Ecclesiæ Sancti Petri Exon'.]
- 77. (a.) Deest. [ABBAS DE CERTESEY.]
- 77. (b.) Deest. [Pro Abbate de Regali Loco.]
- 78. Deest. [RICARDUS LE HAIGHE—pro ABBATE DE COMBERMARE.]
- 79. Petrus de Servill', freneticus idiota. De statu suo et alienatione terrarum; et de ipso Petro cum terris, &c. Johanni de Dychton', qui Placentiam sororem ejusdem Petri habet in uxorem, committendo; proviso quod idem Petrus et uxor et liberi sui de exitibus terrarum bene et honorifice sustentarentur.—Idem Petrus dedit Agneti de Seyvill' sorori ejus unum molendinum quatuor annis elapsis et tunc fuit impotens sui. Et dimisit terram Willielmo de Seyvill' avunculo suo ad terminum quatuordecim annorum, unde septem anni sunt elapsi, et hoc fecit dum fuit compos mentis.—Prædictus Johannes de Dychton' minus potens tenementorum et bonorum existit, necnon debilis status tam scientiæ quam rationis, propter quod eidem Johanni custodiam prædicti Petri et terrarum &c. non ausus est Eschaetor committere.

[Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 2.]

- \* 80. ROBERTUS DE HILTON'. De illis qui parcum suum de Swyne in Holdrenesse fregerunt.
- † 81. H ENRICUS DE LACY, DE ABERFORD', ET AGNES UXOR EJUS—pro PRIORISSA ET CONVENTU SANCTI CLEMENTIS EBOR'. Inq. ad q. d.
- † 82. GALFRIDUS DE BUMSTEDE ET MATHÆUS DE BUMSTEDE. Finalis Concordia.
- † 83. WILLIELMUS FUKERAM—pro PRIORE ET CONVENTU DE POGHELE. Inq. ad q.d.
- \* 84. WILLIELMUS DE BYKERTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE BRIDLYNGTON'.

  Inq. ad q. d.
- † 85. RADULPHUS DE DUNTON'— pro PRIORE ET CONVENTU DE CASTELACRE Inq. ad q. d.

#### 15° Edw. I.

1. MARGERIA QUE FUIT UXOR WALTERI BURNET, quæ tenuit de hærede Thomæ Pipard' in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Willielmus Burnet, filius dicti Walteri Burnet et Margeriæ prædictæ, propinquior hæres ejus est et ætatis quadraginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 12.]

2. MARGERIA PAYTEVYN alias PEYTEVYN, FILIA JOHANNIS PAYTEVYN. Inq. p. m.

Willielmus de Aspervile filius prædictæ Margeriæ est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti sex annorum. [Inquisitio facta anno 16°.]

Buckingham'.

[Vide Rot. Fin., 10 Edw. I. m. 13.]

3. STEPHANUS DE GRENDON'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johanna filia ejusdem Stephani est ejus hæres propinquior, et quod ipsa Johanna fuit ætatis novem annorum ad festum Sancti Johannis Baptistæ ultimo præteritum. Derb'.

4. ROGERUS DE AKENY alias DAKENY. Inq. p. m.

Est propinquior hæres ejus Robertus Dakeny 'filius ejus' et fuit de ætate unius anni ad Pascha proximo elapsum. Dicunt etiam [juratores] quod dictus Rogerus Dakeny diem clausit extremum die Sabbati proxima ante festum Sancti Martini anno regni Regis Edwardi quartodecimo. Dictus Rogerus terras tenuit de hæreditate Johannæ uxoris suæ adhuc superstitis.

Bedford'.

5. AUCHERUS DE FRESCHENVILL' alias FRECHENVILL', qui tenuit die quo obiit de Henrico Rege.

Radulphus de Frechenvill', filius prædicti Aucheri, est propinquior hæres ejus et est de ætate viginti duorum annorum et amplius.

Nottingham' et Derb'.

[Vide Excerpta è Rot. Fin., II. 347.]

6. ROBERTUS DE RABERCY alias RABARSCY, DE GLAPTON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Margeria et Alicia filize suze sunt propinquiores hæredes sui. Et dicunt quod Margeria est de zetate de triginta annis et Alicia est de zetate de viginti quinque annis. Nottingham'. [Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 15.]

7. RICARDUS DE TURBERVILL', qui tenuit de Ricardo filio Alani infra cetatem existente. Inq. p. m.

Ricardus de Turbervill', filius prædicti Ricardi de Turbervill', est propinquior hæres ejus et ætatis viginti unius annorum et amplius. Gloucestr'.

8. HENRICUS WADE alias DE LA WADE. Inq. p. m.

Johannes Wade, filius prædicti Henrici Wade, est propinquior hæres ejus et plenæ ætatis est. Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 13.]

9. MAURITIUS DE LA BARRE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Matilda de La Barre, quæ fuit uxor Rogeri de La Barre 'neptis dicti Mauritii,' est propinquior hæres dicti Mauritii. Item dicunt quod dicta Matilda est plenæ ætatis triginta annorum et amplius.

Devon'.

Item, inquisitio de terris in Bardestapl' quæ post mortem ipsius Mauritii captæ fuerunt in manum Regis eo quod Rogerus de La Barre alias Attebarre, vir Matildæ de La Barre consanguineæ et hæredis prædicti Mauritii, agebat in partibus Hiberniæ.

Matilda de La Barre, uxor Rogeri de La Barre qui superstes est, propinquior hæres est dicti Mauritii. [Inquisitio facta anno 14°.]

Devon'.

[ Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 16.]

10. WILLIELMUS TALEBOT, qui tenuit de Johanna filia et hærede Patricii de Chaworth infra ætatem existente. Inq. p. m.

Jurati dicunt quod Willielmus filius prædicti Willielmi Talebot est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis unius anni ad Natale Domini ultimo transactum. Dictus Willielmus tenuit tenementa de Matilda filia et hærede Patricii de Cadurcis.

Devon'.

11. JOHANNES LOVEL. Inq. p. m.

Johannes Lovel miles est propinquior hæres ejus, et est ætatis triginta et duorum annorum.

Oxon'.

Johannes Lovel filius prædicti Johannis, ætate triginta annorum, est ejus proximus hæres. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 15.]

12. RICARDUS DE BRUS alias LE BRUS. Inq. p. m.

Dictus Ricardus nuper defunctus nihil tenuit de domino Rege in capite in comitatu Mydilsex' die quo obiit, sed tenuit quasdam terras in Totynham de dono domini Roberti de Brus patris sui, qui ipsum Ricardum de dictis terris feoffavit per chartam suam tenendis de ipso Roberto et hæredibus suis prædicto Ricardo et hæredibus suis de se legitime procreatis, qui quidem Ricardus obiit sine hærede de corpore suo per quod terræ illæ reverti debent ad dictum Robertum patrem ipsius Ricardi qui superstes est tanquam ad donatorem per formam donationis per defectum exitus de corpore ipsius Ricardi legitime procreati.

Middlesex'.

Qui quidem Ricardus obiit sine hærede de se legitime procreato quia nunquam duxit uxorem.

Essex'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 16.]

13. Babtholomæus de Brianzun alias Bryaunzun alias Briauncun alias Breaunzon'. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Bartholomæi est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate trium annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quartodecimo. Dictus Bartholomæus tenuit manerium de Annelers de domino Rege in capite die quo obiit, quod quidem manerium est de hæreditate Johannæ uxoris suæ. \* \* Willielmus filius ejusdem Bartholomæi est propinquior hæres, et est de ætate trium annorum et amplius. \* \* Dictus Bartholomæus diem clausit extremum die Beatæ Katherinæ Virginis proximo præterito.

# 14. ADAM DE LA BERE. Inq. p. m.

Johannes de La Bere est filius et hæres propinquior prædicti Adæ et ætatis tredecim annorum. Southampton'.

## 15. WILLIELMUS DE WYNTRESHULLE. Inq. p. m.

Juratores dicunt quod dominus Willielmus de Wyntreshulle diem clausit extremum die Mercurii proxima ante festum Sancti Gregorii anno regni Regis Edwardi quintodecimo. Item dicunt quod dominus Johannes de Wyntreshulle, filius ejusdem defuncti, est hæres ejus propinquior, et est ætatis triginta duorum annorum. Surr'.

Johannes de Wintreshulle filius dicti Willielmi, ætatis triginta quinque annorum est ejus proximus hæres.

Suthampton'.

Dictus Willielmus terras tenuit in liberum maritagium cum Beatrice uxore sua adhuc superstite.

[ Vide Rot. Fin. 25 Edw. I. m. 12.]

## 16. BARTHOLOMÆUS DE AVELERS alias DAVELERS. Inq. p. m.

Johannes Davelers est filius dicti Bartholomæi et propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti unius anni et viginti sex septimanarum et trium dierum. [Inquisitio facta die Animarum anno regni Regis Edwardi 15°.]

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 1; 16 Edw. I. m. 4 et m. 2; et 22 Edw. I. m. 21.]

17. ROGERUS DE BRAHAM, defunctus. De terris captis in manum Regis, quas tenuit de Gilberto de Clare Comite Gloucestr' et Hertford'; et de Willielmo de Monte Caniso de Edwardeston' cujus terræ sunt in manu Regis.

Willielmus filius Rogeri de Braham est propinquior hæres dicti Rogeri, et fuit de ætate viginti duorum annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quartodecimo.

Suffolc'.

#### 18. HENRICUS DE BERKELEGH' alias BERKELEYE. Inq. p. m.

Willielmus filius et hæres dicti Henrici erit ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quintodecimo ætatis octodecim annorum.' Gloucestr'.

Willielmus filius et hæres dicti Henrici erit per octo dies ante festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi quintodecimo ætatis octodecim annorum. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I m. 6.]

19. JOHANNES DE PENRYS. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Johannes et Rosa quondam prima uxor ejus perquisiverunt totum prædictum tenementum in Dimmok' de Roberto Malet et prædictum tenementum in Bromesberue de Willielmo de La Hulle, habenda et tenenda eisdem Johanni et Rosæ et hæredibus de corporibus eorum: et quod Agnes uxor Ivqnis de Clintone filia prædictorum Johannis et Rosæ et heres inde per formam donationis, quæ tunc fuit de ætate quatuordecim annorum, intravit in prædictum tenementum per prædictum Abbatem de Flexleie cui inde fecit sacramentum fidelitatis et dedit pro relevio suo decem solidos post mortem dicti Johannis qui obiit anno regni domini Regis nunc undecimo circiter festum Ascensionis Domini. Matilda quæ fuit uxor dicti Johannis dotata est.

20. Johannes Britache vel Britathe, qui tenuit de hærede Johannis de Mohun in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Johanna de Britache [vel Britathe] filia dicti Johannis, 'desponsata Rogero Perceval',' est propinquior hæres ipsius Johannis et est ætatis sexdecim annorum.

Somerset'.

21. Johannes de Haulton' alias Hawelton' alias Hautwelton'. Inq. p. m. Willielmus filius prædicti Johannis de Hawelton' est propinquior hæres ejusdem Johannis de Hawelton' et ætatis quadraginta annorum et amplius.

Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 3.]

22. Johanna Gascely alias Gaselin alias Gacelin'. Inq. p. m.

Edmundus filius dictæ Johannæ ætatis triginta annorum est ejus proximus hæres. Wiltes'.

Est etiam Breve de seisina eidem Edmundo facienda.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 13.]

23. WILLIELMUS DE WARENNA. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Willielmus de Warenna obiit die proximo ante festum Sanctæ Luciæ Virginis anno prædicto [15°]. Et quod Johannes de Warenna est ejus hæres propinquior et natus fuit ad festum Nativitatis Sancti Johannis Baptistæ anno regni Regis Edwardi quartodecimo. Item dicunt quod Robertus de Veer Comes Oxon' dedit prædictum manerium [de Beston'] 'Willielmo de Warenna' cum Johanna filia sua in liberum maritagium.

Manerium prædictum [de Medmenham] tenetur de domino Comite Oxon' per servitium feodi unius militis et est de libero maritagio dominæ Johannæ uxoris suæ 'adhuc superstitis.' \* \* Johannes filius dicti domini Willielmi de Warenna est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate dimidii anni ad Natale Domini anno prædicto [15°].

Buckingham'.

Johanna quæ fuit uxor dicti Willielmi defuncti feoffata fuit de dicto manerio de Pritelwell' sibi et hæredibus suis per quatuor annos elapsos antequam se maritavit dicto Willielmo defuncto.

Johannes filius ejusdem Willielmi est propinquior hæres ejus, et est de ætate dimidii anni et unius quarterii. Dictus Willielmus diem clausit extremum in crastino Beati Thomæ Apostoli anno supradicto [15°].

Dictus Willielmus de Warenna tonuit manerium de Schulthorp de Johanne Comite Warenn' patre suo ad terminum vitæ ipsius Willielmi.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 16.]

## 24. THOMAS DE MULTON', junior. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Thomas junior obiit in vigilia Sancti Jacobi anno supradicto [15°]; et quod Thomas de Multon' filius dicti Thomæ junioris est hæres ejus propinquior et fuit de ætate undecim annorum die Jovis in prima septimana Quadragesimo, anno regni Regis Edwardi quintodecimo. Suffolc'.

Juratores dicunt quod Thomas de Multon' senior dedit prædictas terras et tenementa [in comitatu Lincoln'] Edmundæ quæ fuit uxor prædicti Thomæ junioris in dotem quando ipsam desponsavit, quæ obiit ante ipsum Thomam virum suum; unde dicunt quod idem Thomas nihil tenuit in manerio prædicto [de Hoyland'] post decessum dictæ Edmundæ nisi per voluntatem præfati Thomæ patris sui quamdiu sibi placuerit. Et dicunt quod Thomas filius Thomæ junioris est ejus hæres propinquior, et fuit ætate undecim annorum die Jovis in prima septimana Quadragesimæ anno supradicto. Lincoln'.

## 25. MAGISTER GALFRIDUS HASPALE alias DE ASPALE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Magister Galfridus Haspale tenuit ad terminum vitæ suæ omnes terras et tenementa quas habuit apud Pudyndenne per finalem concordiam factam in curia domini Regis inter prædictum Magistrum Galfridum de Haspale querentem et Simonem de Pudyndenne deforciantem; ita videlicet quod post decessum prædicti Magistri Galfridi prædictæ terræ et tenementa integre revertantur Willielmo et Philippo filiis et hæredibus dicti Simonis. \* \* Item, prædicti juratores dicunt per sacramentum suum quod prædicti Willielmus et Philippus sunt propinquiores hæredes de omnibus terris et tenementis de Pudyndenne supradictis in fine et concordia factis in curia domini Regis apud Westmonasterium anno regni Regis Edwardi decimo. Item, prædicti juratores dicunt quod prædictus Willielmus fuit de ætate ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis triginta quatuor annorum. Et dictus Philippus fuit de ætate triginta et unius anni anno regni Regis Edwardi quintodecimo.

Dictus Magister Galfridus et Johannes de Aspale frater prædicti Galfridi tenuerunt de domino Roberto de Pugeys unum messuagium et valet per annum 6d. \* \* \* Ricardus de Aspale, frater prædicti Galfridi, est hæres ejus propinquior et est ætatis quinquaginta annorum et amplius.

Juratores dicunt per sacramentum suum quod Ricardus de Haspale, frater dicti Magistri Galfridi de Haspale, est hæres ejus propinquior de omnibus terris et tenementis quæ sunt de libero feodo in prædicto manerio de Nessendene. Dicunt etiam quod omnes terræ et tenementa ibidem quæ sunt de Gavylygeyndeches inter singulos fratres dicti Magistri Galfridi sunt partibilia secundum consuetudinem Kantiæ. Item dicunt quod prædictus Galfridus diem clausit extremum in partibus transmarinis die Sancti Barnabæ Apostoli, ut credunt.

Cant'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 3.]

## 26. Robertus de Munteny alias Mounteney alias Monteny. Inq. p. m.

Dictus Robertus nullas habuit terras infra manerium de Ginge Mounteny prædictum, eo quod seisivit dominum Ernulphum filium suum et hæredem de manerio prædicto jam quatuor annis elapsis ante obitum suum. \* Dictus Ernulphus est filius ejus et propinquior hæres, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Dictus dominus Robertus de Mounteney obiit die Veneris proxima ante festum Sancti Clementis anno prædicto [15°]. \* Dictus Ernulfus filius dicti domini Roberti de Monteney est hæres ejus propinquior et de ætate quadraginta annorum ad Natale Domini anno supradicto.

Norfolc' & Suffolc'.

Sunt etiam inquisitiones de maneriis in manum Regis captis qua præfato Roberto jure hæreditario descenderunt post mortem Ernulphi patris sui diu antequam quarta pars manerii de Haselingefeld, quam præfatus Robertus aliquando de Rege tenuit in capite, eidem Roberto descendisset post mortem Johannæ de Someri quæ dictam quartam partem tenuit in dotem de dono Stephani de Someri quondam viri sui avunculi prædicti Roberti cujus unus hæredum ipse fuerat.

Dicta Johanna de Somery obiit ad festum Nativitatis Beati Johannis Baptistæ anno regni Regis Edwardi decimo. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 12; et 15 Edw. I. m. 9.]

#### 27. JOHANNES PAYNEL. Inq. p. m.

Philippus Paynel frater prædicti Johannis est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis octodecim annorum ad festum Sancti Laurentii annoregni Regis Edwardi quintodecimo.

Dorset'.

Amabilla quæ fuit uxor dicti Johannis dotata est.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 19.]

### 28. ROBERTUS DE EVERINGHAM. Inq. p. m.

Adam de Everingham est filius et hæres propinquior prædicti Roberti de Everingham, et est ætatis octo annorum.

Lincoln'.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Adam filius prædicti Roberti est propinquior hæres ejus, et quod erit de ætate septem annorum in festo Sancti Michaelis proximo futuro. Ebor'.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Adam de Everingham, pater prædicti Roberti, dedit prædictum manerium de Schireburn' cum pertinentiis sine aliquo retenemento prædictis Roberto et Aliciæ de La Hýde uxori suæ, faciendo inde capitalibus dominis feodi

servitia debita et consueta. Et quod eadem Alicia de prædicto manerio in plena et pacifica seisina una cum præfato Roberto et post mortem suam extitit jam sexdecim annis elapsis et amplius, quousque Thomas de Normanvill' Eschaetor domini Regis manerium illud, una cum aliis terris et tenementis quæ fuerunt ipsius Roberti die quo obiit, cepit in manum domini Regis.

Ebor'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 6 et m. 5.]

- 29. RADULPHUS DE OTERINGDEN' alias OTERINGDON', defunctus. Utrum custodia terræ et hæredis ad Regem pertinere debeat, an ad Willielmum de Leyburn' eo quod Johannam filiam et tertiam hæredum Stephani de Boghton, alias Bocton, defuncti habuit in uxorem.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod custodia terræ et hæredis dicti Radulphi ad prædictum dominum Willielmum de Leyburn' debet pertinere, quia idem Radulphus de omnibus terris et tenementis prædictis prius fuit feoffatus quam de aliis qui de diversis dominis tenuit die quo obiit, et quod nihil tenuit de domino Rege in capite nisi hæreditatem Johannæ uxoris suæ adhuc superstitis. Item dicunt quod idem Radulphus diem clausit extremum die Sabbati proxima ante festum Sancti Mathæi Evangelistæ anno prædicto [15°]. Item dicunt quod Laurentius filius dicti Radulphi defuncti est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis primo die Quadragesimæ quinque annorum anno prædicto. Cant'.

Radulphus de Oteringden tenuit de domino Rege in capite quasdam terras et tenementa in Bocton' die quo obiit quæ sunt de hæreditate Johannæ quæ fuit uxor ejusdem Radulphi adhuc superstitis. \* \* Advocatio ecclesiæ de Bocton' pertinet ad dictam Johannam, Idoneam et Isoldam, sorores et participes hæreditatis quæ fuit domini Stephani de Bocton' quondam patris earum. Cant'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 17; et 18 Edw. I. m. 22.]

- 30. ROBERTUS DE MORTUO MARI, defunctus. Super feodis militum et advocationibus ecclesiarum.
- 31. Johannes Le Botiller alias Botyler, de Wemme. Inq. p. m.

Gawaynus est frater prædicti Johannis et hæres propinquior, et fuit ætatis septendecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi quintodecimo. Angareta que fuit uxor Willielmi Le Botyler dotata est.

Etiam est Inquisitio de œtate Alianoræ quæ fuit uxor prædicti Johannis.

Prædicta Alianora erit ad festum Sancti Martini proximo sequens hoc anno ætatis duodecim annorum. Wigorn'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 12; et 18 Edw. I. m. 17.]

32. JOHANNES DE BIKER' alias BIKERR'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod duæ mulieres, scilicet, Margeria et Ladranya, quæ fuerunt filiæ Nicholai fratris prædicti Johannis de Biker' de eodem patre et eadem matre progeniti, sunt propinquiores hæredes prædicti Johannis, et sunt viginti quatuor annorum et amplius.

Et dicunt quod prædicta Margeria senior est et fuit desponsata cuidam Nicholao qui mortuus est, ut credunt. Et prædicta Ladranya ante obitum prædicti Johannis per multum tempus fuit desponsata cuidam Roberto qui adhuc vivit.

Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 15.]

33. ROGERUS LUVEDAY alias LOVEDAY. Inq. p. m.

Quidam Ricardus est filius et hæres dicti Rogeri et est de ætate quinque annorum.

Ricardus filius prædicti Rogeri Luveday est propinquior hæres ejusdem Rogeri et fuit de ætate quinque annorum ad Natale Domini anno regni prædicti Regis Edwardi quintodecimo.

Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 7; et Inquis. 26 Edw. I. nº 76.]

- 34. ABBATIA DE DERLEYE vacans. Extenta terrarum.
- 35. REX ET COVENTR' ET LYCHEFELD' EPISCOPUS. De metis et bundis boscorum in foresta de Cannok'.
- ‡ 36. ROGERUS DE JARPENVILL'. Inq. p. m.
  - Idem Rogerus tenuit in capite de domino Rege die quo obiit in Totham et Goldhangre 200 acras terræ arabilis. \* \* Matilda uxor Philippi de Haveniggeham, filia dicti Rogeri, propinquior hæres ejus est, et est ætate viginti duorum annorum et amplius.
  - Est etiam inquisitio facta anno 15° ad inquirendum utrum dictus Rogerus de Jarpenvill' tenuit de Rege in capite; quia terræ Ricardi de Gilbecrak' in Totham et Goldhangre captæ sunt in manum Regis pro eo quod Basiliam quæ fuit uxor ipsius Rogeri sine licentia Regis duxit in uxorem.
  - Rogerus de Jarpenvill' nullas tenuit terras vel tenementa de domino Rege in capite die quo obiit.

[ Vide Rot. Fin., 4 Edw. I. m. 22 et m. 19.]

- 37. De anno 14º Edw. I. nº 82.
- 38. MATILDA QUE FUIT UXOR JOHANNIS DE PEYTON'. Extentæ de tertia parte terrarum, &c. quam dicta Matilda recuperavit nomine dotis versus Ricardum de Ispann'.

  Essex'.
- 39. De statu castri et manerii de Divisis et parci ibidem ac forestarum de Chippenham et Melkesham.
- 40. De secta ad Wapentachium de Holdernes' de terris in manerio de Sprotteleye de quibus Simon de Veer feoffasset Robertum Gilt et Rogerum de Lund.——Prædictus. Robertus Gilt feoffavit Hugonem Gilt filium suum et prædictus Rogerus de Lund' Simonem de Lund nepotem suum de terris prædictis.
- 41. WALTERUS DE COKESEYE—pro ABBATE ET CONVENTU DE PERSHORE. Inq. ad q. d.
- 42. RICARDUS DE MANNESTONE—pro ABBATISSA ET CONVENTU SHAFTON'.

  Inq. ad q. d,

- 43. THOMAS DE KENT, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 44. JOHANNES DE LANGETON', Clericus. Inq. ad q. d.
- 45. CIVES EBOR'. De consuetudine in civitate Ebor' usitata et approbata, videlicet, ut cives, qui mansiones suas aut placeas aliquas habuerint super aquam de Use in dicta civitate, debitum conquestum versus aquam eisdem mansionibus aut placeis contiguam facere possint ad placeas illas dilatandas.
- 46. Johannes filius Henrici filii Leciæ alias Leticiæ de Berleye, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Duo messuagia viginti et duæ acræ terræ cum pertinentiis extiterint in manum domini Regis per unum annum et unum diem et plus, quia suspensus fuit die Jovis proxima ante mediam Quadragesimam anno regni Regis Edwardi quartodecimo, et adhuc sunt. Ebor'.
- 47. JOHANNES DE LA BROKE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 48. Aluredus de La Porte, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 49. De custodia Prioratus de Frithelestok' vacantis.
- 50. Johannes filius Adæ de Stretton', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod fuerunt [terræ] in manu domini Regis a die Lunæ proxima ante festum Sancti Gregorii Papæ anno regni Regis Edwardi quartodecimo, quo die suspensus fuit, usque nunc.

    Nottingham'.
- 51. Johannes de Cransewich alias Craunsewyk'—pro Fratribus Sancti Augustini Ebor'. Inq. ad q. d.
- 52. ABBAS SALOP'. De alienatione terræ.
- 53. THOMAS WARDE DE TOKWYTH', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 54. Aluredus de La Porte, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 55. Johannes Le Veym-pro Abbate et Conventu de Abbotesbyr'.

  Ing. ad q. d.
- 56. MATILDIS DE CLARE COMITISSA GLOUCESTR' ET HERTFORD'—pro ABBATISSA ET CANONICABUS DE LEYE. Inq. ad q. d.
- 57. RICARDUS DE MANSTON' alias MANESTON'—pro ABBATISSA ET CONVENTU SHAFTON'. Inq. ad q. d.
- 58. ROBERTUS DE BILLISDON' ET AGNES UXOR EJUS. De terra, quam dicti Robertus et Agnes dimiserunt Johanni filio Milonis de Mardefeuld defuncto, capta in manum Regis.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Johannes filius Milonis habuit aliquo tempore unam carucatam terræ cum perti-

nentiis, quam quidem terram tenuit de domino Rege in capite per servitium 15s. per annum; et quam terram in itinere Gilberti de Preston' apud Leycestr' dictus Johannes filius Milonis dedit Johanni filio suo et Agneti uxori ejus per quandem finem, et retinuit medietatem ad totam vitam suam. Processu temporis decessit Johannes filius Johannis prædicti, Johanne patre suo superstite, et venit quidam Robertus de Billesdon' et desponsavit Agnetem relictam Johannis filii Johannis filii Milonis, et retinuit illam medietatem prædictæ terræ in qua invenit Agnetem uxorem suam seisitam per finem prius factam.

59. MATILDIS DE LOVERAZ, defuncta. De terra, quam præfata Matildis Johanni de Loveraz filio suo dedit ad totam vitam ipsius Johannis, capta in manum Regis.

[ Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 14.]

- 60. Johannes de Pavilly, defunctus. De custodia terræ et hæredis Johannis de Clopton' defuncti, quæ ad terram illam pertinet de qua Eva quæ fuit uxor prædicti Johannis de Pavilly dotata fuit post mortem viri sui.
- 61. WILLIELMUS DE LA BERNE, pro ABRATE ET CONVENTU DE FORDE. Inq. ad q. d.
- 62. ROGERUS FILIUS RICARDI DE STOKES, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 63. De audiendo querelas hominum et tenentium de manerio de Cokham, quod est de antiquo dominico coronæ, de diversis transgressionibus, &c. eis illatis.
- 64. REGINALDUS DE REUETON', felo. De valore tenementorum dicti Reginaldi et causa captionis eorundem in manum Regis.
- 65. OSBERTUS DE CROWETHORP' pro Magistro et Fratribus Hospitalis Sancti Johannis Northampton'. Inq. ad q. d.
- 66. ROBERTUS DE LA WARDE. Inq. ad q. d.
- 67. ABBAS DE FLAXLEY. De minera ferrea in terris Abbatice de Flaxley effodita sine licentia et voluntate Abbatis, tempore quo Thomas de Clare fuit Custos forestæ de Dene, et per Grimbaldum Pancefot et Willielmum Hathewy custodes ejusdem forestæ.
- 68. WILLIELMUS DE HAMELTON', Clericus. De dominio et minera in Tadington', Prestecleve et Overhaddon', quæ idem Willielmus clamat ratione dotis Christianæ quæ fuit uxor Adæ de Gesemue in manu ipsius Willielmi existentis.
- 69. Johannes de Wengham, Persona ecclesiæ de Shaldeford'. De placea extra cimiterium ecclesiæ de Shaldeford' ad feriam suam tenendam.
- 70. Rogerus filius Rogeri Forestarii de Hathelesaye et Juliana uxor ejus—pro Roberto de Turbevyle Magistro et Fratribus Militiæ Templi in Anglia. Inq. ad q. d.

- 71. Johannes Comyn alias Comeyn alias Comine, filius et hæres Willielmi Comyn, de Kyllebryde, nuper defuncti. *Probatio* ætatis.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod prædictus Johannes Comeyn fuit de ætate viginti unius annorum in festo Exaltationis Sanctæ Crucis anno regni Regis Edwardi prædicti quartodecimo; et quod dictus Johannes est hæres propinquior præfati Willielmi.
  - Mandatum est quod tertia pars terrarum quæ matrem ejusdem Johannis, nomine dotis, contingere deberet, pro eo quod se maritavit sine licentia Regis, ad opus Regis retineatur.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 11.]

- 72. HENRICUS FILIUS HENRICI DE LA POMEREY alias POMERAY. Probatio atatis dicti Henrici apud Tregony nati et in ecclesia ejusdem villa baptizati.
  - Prædictus Henricus filius Henrici de La Pomeray est plenæ ætatis, et fuit viginti duorum annorum die Veneris proxima ante festum Pentecostes anno supradicto [15°].
- 73. Johannes Huscarl' alias Hurskal, filius et hæres Radulphi Hurskal. Probatio ætatis.
  - Willielmus de Godmanston' juratus et requisitus de ætate prædicti Johannis dicit, quod prædictus Johannes natus fuit apud Esthorp' in comitatu Somersetiæ die Mercurii in festo Cinerum proximo post conflictum de Evesham, et baptizatus fuit in ecclesia Beatæ Mariæ apud Bryweton' die Jovis sequente, et Johannes de Aure tunc Canonicus ecclesiæ de Bryweton' ipsum baptizavit. Requisitus qualiter hoc scit dicit, quod fuit in ecclesia prædicta eodem die quando baptizatus fuit et audivit missam suam.
  - Nicholaus Le Mareschal 'juratus' requisitus super eodem idem dicit, præter quod dicit, quod sit [scit] de narratione per Hawysiam matrem ipsius Johannis et per Aliciam commatrem suam vicinam ipsius Nicholai qui hoc sibi dixit. \* \* Et dicunt [jurati] quod est de ætate viginti et unius anni et amplius. Somerset'.
- 74. Johannes Extraneus, filius et hæres Roberti Extranei. Probatio estatis, facta per Ballivos de hundredo de Whytington'.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod præfatus Johannes Extraneus, filius et hæres prædicti Roberti Extranei, qui apud Whytinton' natus et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus fuit sicut prædictum est 'est plenæ ætatis quia dicunt quod' tertio die post festum Exaltationis Sanctæ Crucis proximo præteritum fuit de ætate viginti et unius anui.
- 75. JOHANNES FILIUS ET HÆRES RADULPHI MUSARD'. Probatio ætatis.
  - Willielmus de Westinton' venit et nihil dicit quare prædictus hæres terras et tenementa sua habere non debet nisi tantum quod prædictus Johannes natus fuit in Octabis Sancti Hillarii proximo post obsessionem castri de Kenillewrth', ut intelligit. \* Jurati dicunt super sacramentum suum quod prædictus Johannes Musard' natus fuit in

castro de La Musardere et baptizatus in ecclesia parochiali ejusdem villæ, et quod idem Johannes fuit ætatis viginti et unius anni in festo Sancti Wlstani, scilicet, in Octabis Sancti Hyllarii proximo præteritis.

Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 17.]

† 76. JOHANNES DE VALLIBUS. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Johannes obiit die Jovis proxima ante festum Exaltationis Sanctæ Crucis anno regni Regis Edwardi quintodecimo. Dicunt etiam quod Petronilla et Matilda filiæ ejusdem Johannis sunt hæredes ejusdem propinquiores, et dicta Petronilla est de ætate viginti octo annorum et dicta Matilda est de ætate viginti sex annorum.

Norfolc'.

[ Vide ao 16 Edw. I. no 41; et Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 15.]

† 77. Johannes Laundrey, filius Philippi Laundrey defuncti. Probatio ætatis.

Prædictus Johannes Laundrey, filius et hæres Philippi Laundrey, natus fuit apud Lanwynnyan in comitatu de Kermerdyn, in domo prædicti Philippi Laundrey patris sui, 26° die mensis Julii anno Domini millesimo trecentesimo, et baptizatus fuit in ecclesia ejusdem villæ, videlicet, 27° die mensis ejusdem anno eodem, per dominum Seyssilth' capellanum ibidem. Ita quod vicesimo sexto die mensis Julii proximo præterito, videlicet, anno Domini millesimo trecentesimo vicesimo primo, idem Johannes fuit de ætate viginti unius anni.

Kermerdyn'.

\* 78. Johannes de Gurney (patronus domus Sancti Marci de Billeswik' Extra Bristoll'), infra ætatem existens. De eligendo Magistrum dictæ domus quæ est de fundatione Roberti de Gurney.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 17 et m. 16.]

#### 16° Edw. I.

- 1. RADULPHUS DE GATELE senior. Breve tantum de Diem clausit extremum.
  Norfolc'.
- 2. Robertus Le Porter de Baumburg' alias Robertus Porter castri de Bamburg'. Inq. p. m.

Radulphus filius prædicti Roberti defuncti propinquior hæres est, et est de ætate viginti trium annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 11.]

3. Petrus Le Hore, de Pecco. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes Le Hore est filius et hæres propinquior prædicti Petri Le Hore. Et dicunt quod prædictus Johannes est ætatis triginta annorum et ultra.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 10.]

4. WILLIELMUS FILIUS IVONIS, DE KARLIOLO. Inq. p. m.

Johannes filius ejus est propinquior hæres dicti Willielmi filii Ivonis, et est de ætate viginti unius annorum. Cumberland'

5. PHILIPPUS DE AULYS alias AULES. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Philippi est hæres ejus propinquior et ætatis triginta et unius annorum.

6. RADULPHUS DE CAMME, qui tenuit de hærede Henrici de Berkeleye in custodia Regis existente.

Henricus filius prædicti Radulphi de Camme propinquior hæres ejus est, et ætatis triginta annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 11.]

7. ROBERTUS DE DEDHAM. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Robertus dedit omnia prædicta tenementa [in Dedham] cuidam Matildæ filiæ Henrici Pecche, unde dicta Matilda fuit in pacifica seisina per septem septimanas; et postea dictus Robertus sponsavit dictam Matildam; unde dicunt quod dictus Robertus non obiit seisitus in dominico ut de feodo de prædictis tenementis. \* Item dicunt quod dictus Robertus obiit die Dominica proximo post festum Sancti Augustini anno prædicto [16°]; et quod quidam Gilbertus est filius ejus et hæres propinquior et ætatis septem annorum et dimidii. Essex'.

8. JORDANUS DE SUTTON'. Inq. p. m.

Prædictus Jordanus et Avicia uxor ejus fuerunt feoffati conjunctim de duabus bovatis terræ et dimidia, &c. • • Johannes de Sutton' [est] filius ejus et hæres, et est de ætate septendecim annorum et stetit ad festum Pentecostes anno supradicto [16°]. Derb'.

9. Thomas de Neuton' de Holdernesse alias Thomas de Aldburgh' Neuton'. Inq. p. m.

Tenuit in servitio in eadem villa [Aldburgh' Neuton'] duodecim bovatas terræ per idem servitium [militare]; unde Gundreda, Beatrix et Thomas filii Walteri de Flinton' tenent quatuor bovatas terræ cum uno tofto; et Ricardus frater prædicti Thomæ tenet unam bovatam cum uno tofto; et Willielmus Neve tenet unam bovatam cum uno tofto; et Sicilia soror prædicti Thomæ tenet unam bovatam cum uno tofto. \* \* Beatrix uxor Roberti Dercy de Willardby, propinquior ejus hæres est. Et est plenariæ ætatis, quia ætatis triginta annorum et amplius.

[Vide Rot Fin., 16 Edw. I. m. 16.]

10. MARGARETA QUÆ FUIT UXOR EDMUNDI PECCHE defuncti, FILII ET HÆREDIS
ALMARICI PECCHE defuncti. De custodia terræ eo quod ipsa
Margareta propinquior est hæredi.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod dicti Almaricus et Edmundus nec alter eorum aliquid tenuerunt aut tenuit diebus quibus obierunt de domino Rege in capite. Dicunt tamen quod dictus Almaricus tenuit unam carucatam terræ cum pertinentiis in Lose de Abbate Sancti Edmundi in socagio per servitium uniu denarii per annum pro omni servitio, de qua carrucata terræ dotavit Margaretam quæ fuit uxor Edmundi Peche filii prædicti Almarici: ita quod non obiit seisitus nisi de medietate illius carrucatæ terræ. Dicunt etiam quod Thomas filius Edmundi Peche est propinquior hæres dictorum Almarici et Edmundi, et est ætatis novem annorum et dimidii unius anni.

[Vide nº 31, hoc anno.]

11. GALFRIDUS SCOLAND' alias DE SCOTHLAUND'. Inq. p. m.

Ricardus Scoland' filius prædicti Galfridi est ejus hæres propinquior et ætatis triginta annorum. Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 14.]

12. WILLIELMUS DE HEYNSTROTHER alias Aynstrother. Inq. p. m.

Prædictus Willielmus tenuit in capite die quo obiit de domino Alexandro Rege Scotiæ quartam partem manerii de Hetherinton' in dominico suo, et nihil de aliis, et tenuit terram illam per servitium unius archeri tempore guerræ, et hoc infra Tyndale; • • et Henricus filius ejus propinquior hæres ejus est, et ætatis viginti et unius anni et amplius. [In dorso] Inquisitio terrarum et tenementorum quæ fuerunt Willielmi Aynstrother qui de Rege tenuit in capite ratione terrarum quæ fuerunt Regis Scotiæ in Tyndale.

13. SARRA FILIA ANKETINI MALORE alias MALURE. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Henricus filius Thomæ de Grimeston' et ejusdem Sarræ propinquior hæres ejus est, et quod in festum Pentecostes proximo præteritum fuit de ætate viginti et unius anni. Ebor'. [Vide nº 75 hoc anno.]

14. SAFREDUS alias SAFFRIDUS DE HAUEKESWELL', qui tenuit de Juliana filia et hærede Johannis de Sandwico in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Præfatus Saffridus diem clausit extremum per octo dies ante festum Nat' [Natalis vel Nativitatis] Beati Johannis Baptistæ proximo præteritum.

\* \* Cecilia filia Agnetis filiæ Abel' de Hauekeswell', avunculi ipsius Saffridi, propinquior hæres est ipsius Saffridi, et est de ætate viginti et quinque annorum et amplius, et est maritata.

Cant'.

[Vide Rot. Fin, 16 Edw. I. m. 2.]

15. GILBERTUS DE LUDA. Inq. p. m.

Nicholaus de Luda filius prædicti Gilberti hæres ejus est. Et erit ætatis decem annorum ad festum Sancti Michaelis proximo sequens.

16. Agnes quæ fuit uxor Thomæ de Grymmeston' alias Grimston' defuncti.
Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod nihil tenuit de domino Rege die quo obiit in hundredo de North-erpingham; sed dicunt quod tenuit dictum manerium [de Ruweton'] de domino Roberto de Waleyns in libero maritagio.

\* Item dicunt quod dicta Agnes obiit die Lunæ proxima ante mediam Quadragesimam anno prædicto [16°]; et quod Robertus de Valeyns 'frater ejusdem Agnetis' est hæres ipsius propinquior et de ætate sexaginta annorum.

Dicunt [juratores] quod dicta Agnes nihil tenuit in hundredo de Schropham die quo obiit in dominico suo ut de feodo de domino Rege, sed tenuit unum messuagium, &c. \* Item dicunt quod dicta Agnes obiit die Lunæ proxima ante mediam Quadragesimam anno sextodecimo; et quod tenuit totum prædictum tenementum in dotem per mortem Thomæ de Grymiston' viri sui. \* Et dicunt quod Alicia uxor Johannis de Breeckles, filia Galfridi fratris prædicti Thomæ de Grymeston', ad quam dicta tenementa descendere debent, est hæres dicti Thomæ propinquior, et est ætatis viginti sex annorum. Norfolc'.

17. STEPHANNUS DE OUSTEWYK'. Inq. p. m.

Dicunt insuper [juratores] quod quidam Stephanus de Oustewyk', filius prædicti Stephani defuncti, propinquior hæres ejus est. Et dicunt quod est ætatis quadraginta annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 13.]

18. Johannes Malet, qui tenuit de hærede Almarici de Sancto Amando in custodia Regis existente.

Dicunt prædicti juratores quod Baldewinus filius prædicti Johannis Malet est ejus hæres propinquior. Et dicunt quod fuit ætatis quatuor annorum ad Natale Domini anno regni Regis Edwardi decimo sexto.

19. Petrus de Staunton', qui tenuit de Dionisia filia et hærede Willielmi de Monte Canisio in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Robertus filius et hæres dicti Petri proximior hæres ejus est, et fuit ad Purificationem Beatæ Mariæ ætatis quatuordecim annorum.

Wigorn'.

20. WILLIELMUS DE GARDINIS alias GARDINO. Inq. p. m.

Idem Willielmus tenuit in capite de domino Rege die quo obiit quasdam terras et tenementa in villis de Somerton' Feryngford' et Cogges per legem Angliæ ex hæreditate Alexandræ de Arsyk' uxoris suæ. \* \* Thomas de Gardino, filius dictorum Willielmi et Alexandræ, est propinquior hæres eorundem. Et fuit ætatis viginti octo annorum ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi decimo sexto.

Prædictus Willielmus una cum Johanna de Gardino uxore ejus juncta cum ipso in charta feoffamenti tenuit de Thoma de Gardino unum messuagium cum una acra terræ, &c. \* Thomas de Gardino filius prædicti Willielmi est propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti septem annorum et amplius. [Inquisitio facta anno 170.]

Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 16.]

21. Emma La Base filia Salomonis filii Radulphi de Berkyng'. Inq. p. m.

Emma La Base filia et una hæredum Salomonis filii Radulphi de Berkyng' tenuit aliquando unum messuagium et dimidiam carucatam terræ cum pertinentiis in Berkyng', tanquam propartem suam de hæreditate prædicti Salomonis ipsam contingentem, de Johanne filio et hærede domini Willielmi Comyn de Kylbride, infra ætatem et in custodia domini Regis existente, uno hæredum baroniæ de Valoynes. Prædictus Salomon pro toto tenemento quod ipse tenuit in Berkyng' de baronia prædicta fecit sectam ad curiam de Heycham, quod est membrum baroniæ prædictæ, donec per quandam compositionem factam in curia domini Regis inter dominum Robertum filium Walteri qui Gunnoram antecessorem prædicti Johannis Comyn, hæredem totius baroniæ prædictæ, desponsavit et prædictum Salomonem, qui quidem Robertus in dicta compositione relaxavit prædicto Salomoni prædictam sectam. Tempore domini H. Regis patris domini Regis nunc, fuit dominus Willielmus Comyn pater prædicti Johannis, die quo Isabella mater prædicti Willielmi Comyn una hæredum baroniæ prædictæ obiit, fuit infra ætatem, per quod dictus Henricus Rex habuit custodiam terrarum et tenementorum que fuerunt de hæreditate prædicti Willielmi in Anglia ratione baroniæ prædictæ, quam; quidem custodiam dictus Henricus Rex contulit domino Willielmo de Valensia habendam usque ad legitimam ætatem prædicti Willielmi; unde prædicta Emma La Base tempore custodiæ prædictæ fecit servitium prædictum prædicto domino Willielmo de Valensia. \* \* Dicta Emma gravi infirmitate et debilitate corporis detenta, a lecto suo se movere non valente, senectuteque maxima debilitata, vivente Rogero de La Rockele viro ipsius Emmæ, facta fuit quædam charta feoffamenti sub nominibus prædictorum Rogeri et Emmæ vel alterius ipsorum, cujus veritatem prædicti jurati ignorant, de prædictis messuagio et dimidia carucata terræ concessis Roisæ filiæ Johannis Den filii prædictæ Emmæ et Johanni filio Henrici Malemayns, cujus auctoritate chartæ prædictus Henricus Malemayns prædictam Emmam a domo prædicta, se a lecto suo movere non valentem, usque ad domum ipsius Henrici portare fecit et ipsam ibi retinuit, ubi ipsa post confectionem chartæ prædictæ infra octavum diem obiit. Et dicunt dicti jurati quod dictus Rogerus de La Rokele, vir prædictæ Emmæ, a die quo ipsa delata fuerit a domo prædicta, ut prædicitur, usque ad diem quo dicta Emma obiit et postmodum donec de bonis et catallis in prædictis messuagio et terra existentibus quæ fuerunt ipsorum Rogeri et Emmæ libere disposuit et inde ordinavit. Et dicunt quod prædicta messuagium et dimidia carucata terræ valent per annum in omnibus exitibus 100s. Et quod Thomas filius prædicti Johannis Den filii prædictæ Emmæ est hæres ipsius Emmæ propinquior, et fuit ætatis quatuor annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi quintodecimo.

# 22. Johannes Davelers alias Dauvelers, filius Bartholomæi Davelers. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Bartholomæus filius dicti Johannis est propinquior hæres ejus, et est ætatis unius anni et trium septimanarum. Et dicunt per sacramentum suum quod Johannes Davelers de consensu Bartholomæi patris sui dotavit Isabellam Davelers uxorem suam de manerio de Everwarton' cum advocatione ecclesiæ ejusdem villæ et inde fecit dictus Bartholomæus chartam suam prædictæ Isabellæ nunc superstiti in pura virginitate sua. Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 2; et 22 Edw. I. m. 21.]

- 23. Deest. [WALTERUS DE MONTEFORTI.]
- 24. Edmundus de Kemesek' alias Kemesyk'. Inq. p. m.

Quidam Edmundus est filius ejus et hæres propinquior, et est de ætate novemdecim annorum et amplius. \* Dictus Edmundus obiit die Jovis proximo ante festum Apostolorum Philippi et Jacobi anno prædicto [16°].

Essex'

Edmundus filius prædicti Edmundi est propinquior hæres ejus, et est ætatis novemdecim annorum et duodecim septimanarum. Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 11.]

25. WALTERUS DE MAUNDEVILL' alias MAUNDEVILE. Inq. p. m.

Sibilla de Maundevile, uxor Henrici de Boderigan, soror dicti Walteri de Maundevile est ejus hæres propinquior, et fuit ad festum Sancti Michaelis ultimo præteritum ætatis viginti quatuor annorum et amplius.

Item de reversione manerii de Alcrinton' post mortem dicti Walteri, qui obiit sine hærede de corpore suo legitime exeunte, ut dicitur.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 13.]

- 26. Thomas de Bekering', defunctus. De valore feodorum militum &c. [Vide Rot. Fin., 14 Edw. I. m. 1.]
- 27. WILLIELMUS DE FERARIIS. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Willielmi de Ferariis est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis octodecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ anno supradicto [16°]. Northampton'.

Willielmus de Ferariis filius prædicti Willielmi est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis octodecim annorum in Vigilia Purificationis Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi sextodecimo. Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 12; et 23 Edw. I. m. 8.]

28. Johannes de Grimestede alias Grymesteden'. Inq. p. m.

Andreas filius dicti Johannis, ætatis quadraginta annorum, est ejus proximus hæres.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 1.]

29. JOHANNES DE CAMBERTON' alias CAMERINGTON'. Inq. p. m.

Johanna relicta Stephani de Camerington', fratris ejusdem Johannis, tenet dimidiam carucatam terræ in dotem. \* Idem Johannes et Beatrix uxor ejus tenuerunt quoddam clausum in Otringhaym quod vocatur Gunnermerk' et inde conjunctim feoffantur. \* Juliana filia ejusdem Johannis de Camerington' est propinquior hæres ejusdem Johannis, et est ætatis septendecim annorum et amplius, et maritata est cum Roberto de Boby sex annis elapsis. Ebor'.

Item, Breve et Inquisitio de scisina ipsorum Johannis et Beatricis.

Dicunt etiam [jnrati] quod prædicti Johannes et Beatrix fuerunt in pacifica seisina de omnibus terris et tenementis de quibus conjunctim feoffati fuerunt die quo prædictus Johannes obiit. Dicunt etiam quod Juliana filia ejusdem Johannis de Camerington' est propinquior hæres ejusdem Johannis, et est ætatis septendecim annorum et amplius, et maritata est cum Roberto de Boby sex annis elapsis.

- \* Et sciendum quod prædicta Beatrix post datum istius Brevis [4° die Augusti] in fata decessit. Ebor'.
- 29. Beatrix quæ fuit uxor Johannis de Camerton' alias Camerington'. Inq. p. m.

Eadem Beatrix tenuit in Aldeburg' unum clausum et quatuor bovatas terræ cum pertinentiis de libero maritagio suo de hæredibus Simonis de Glouc'. 

\* Juliana filia ejusdem Beatricis propinquior hæres ejus est, et erit de ætate octodecim annorum in festo Annunciationis Beatæ Mariæ proximo futuro.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 3.]

30. ROBERTUS MAUDUT. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Roberti ætatis septem annorum, est ejus proximus hæres. Wiltes'.

31. Almaricus Pecche, defunctus. De captione terra in manum Regis.

Dicunt [juratores] quod Galfridus de Glaunvile tenuit manerium de Honyng' de domino Abbate Sancti Benedicti de Hulmo per servitium unius feodi militis. Et post decessum dicti Galfridi hæreditat' ipsius Galfridi descendit quinque sororibus suis tanquam hæredibus propinquioribus. Et Alianora primogenita soror maritata fuit in Normundie. Et ratione quod dicta Alianora maritata fuit, ut supra, tota terra quæ debuit eidem Alianoræ capta fuit in manum domini Regis. dominus Henricus Rex, pater domini Edwardi Regis qui nunc est, tenuit dictam terram in manus suas quosque illam terram dedit domino Almarico Peche, sed per quod servitium idem Almaricus dictam terram tenuit ignorant. Et dicunt quod propars Normundie quam dominus Rex dedit dicto Almarico, ut supra, valet per annum in omnibus exitibus 52s. 51d. Item dicunt quod dictus Almaricus obiit die Jovis proxima post Natale Domini anno regni Regis Edwardi supradicto [16°]. Et quod Thomas filius Edmundi Peche est hæres ipsius Almarici propinquior et de ætate tredecim annorum, ut intelligunt. Norfolc'.

[Vide no 10, hoc anno.]

32. Deest. [ALICIA DE LUCY.]

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 14. Quia Alicia de Lucy quæ de Rege tenuit in capite diem clausit extremum, mandatum est &c. Ibid. m. 13. Rex cepit fidelitatem Thomæ de Lucy filii et hæredis Aliciæ de Lucy defunctæ, &c.]

33. RADULPHUS DE WASHIGELE alias WASSINGLE. Inq. p. m.

Quidam Robertus de Wassingle est filius et hæres prædicti Radulphi propinquior et ætatis quatuordecim annorum et dimidii. Huntingdon'. [Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 17.]

- 34. De libertatibus mineratorum Regis de Pecco.
- 35. Robertus de Paveli alias Pavily alias Pavely. Inq. p. m.

Inquisitio facta apud Northampton' die Mercurii proxima post Dominicam in Ramis Palmarum. \* Juratores dicunt per sacramentum suum quod Laurentius et Filippus ambo superstites sunt filii dicti

Roberti gemini eodem die nati, et quod dictus Lanrentius est filius ante natus. Et quod Filippus prædictis die et loco interfuit præsens et in præsentia prædictæ Sarræ matris suæ et dictorum juratorum recognovit prædictum Laurentium esse fratrem suum ante natum, ut prædictum est, et nihil clamat in hæreditate dicti patris sui per mortem ipsius. Et dicunt dicti juratores quod dictus Laurentius est hæres propinquior dicti Roberti, et fuit ætatis triginta annorum ad festum Ascensionis Domini anno regni Regis Edwardi quintodecimo. Et sciendum quod idem Philippus die Jovis in crastino dicti diei Mercurii apud Watford' in præsentia Magistri Henrici de Bray Eschaetoris Regis citra Trentam constitutus præmissa omnia recognovit esse vera.

Item, de terra de qua prædictus Robertus et Sarra uxor ejus, adhuc superstes, conjunctim feoffati fuerunt.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 14 bis.]

## 36. BARTHOLOMÆUS DE ANTYNGHAM alias Entingham. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Bartholomæus obiit die Epiphaniæ Domini anno regni Regis Edwardi sextodecimo. Et quod Rogerus filius dicti Bartholomæi est hæres ejus propinquior et de ætate quatuor annorum ad Annunciationem Beatæ Mariæ anno supradicto. Norfolc'.

Dicunt etiam [juratores] quod dictus Bartholomæus dedit dictum manerium de Wychingham Johanni fratri suo die Mercurii proxima ante Epiphaniam Domini anno regni Regis Edwardi sextodecimo.

\* Dicunt etiam quod dictum manerium debet descendere Aliciæ filiæ Nicholai de Bernygham et hæredibus suis imperpetuum post decessum dicti Johannis.

\* Dicunt etiam quod dicta Baronia de Davering' proportionata fuerat inter tres filias quæ fuerunt filiæ Hamonis Crewekar. Dicunt etiam quod Bertramus Le Criel desponsaverat unam de dictis filiabus, per quam dictus Bertholomæus de Antyngham tenuit dicta tenementa in Wychingham per servitium militare ut supra [de Bertramo Le Criel].

Norfolc'.

Est etiam Breve de terris dicti Bartholomæi, qui non tenuit de Rege in capite, liberandis Aliciæ quæ fuit uxor ejus tenendis usque ad festum Sancti Hilarii.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 3.]

# 37. ROGERUS DE COLEVILL' alias COLLEWILL' alias COLEVILE alias COLEVILE. Inq. p. m.

Dictus Rogerus fuit seisitus de manerio de Hayketon' cum pertinentiis in comitatu Cumberlandiæ die quo obiit, sed non in dominico suo ut de feodo, immo de libero maritagio Margaretæ uxoris ejus, quæ quædam Margareta tenere debet prædictum manerium de domino Rege in capite per cornuagium.

Cumberland'.

Edmundus de Collewill' est filius suus et hæres propinquior, et est ætatis trium mensium, videlicet, die Sancti Georgii Martyris anno regni Regis Edwardi sextodecimo. Edmundus filius prædicti Rogeri est ejus hæres propinquior, et est ætatis septem septimanarum die Dominica in ramis Palmarum anno supradicto.

Lincoln'.

Juratores dicunt quod dominus Rex qui nunc est fuit in seisina de terris et tenementis prædictis [in Ledenham'] post decessum Petri de Salveye et inde feoffavit Hugonem filium Otes, ad tenendum de ipso Rege sed per quod servitium ignorant. Et prædictus Hugo feoffavit inde postea Walterum de Colevyle sed per quod servitium ignorant. De Waltero de Colevyle descendit jus Rogero filio et hæredi ipsius Walteri, qui ultimo obiit. Et dicunt quod Edmundus filius prædicti Rogeri est propinquior ejus hæres, et fuit ætatis septem septimanarum ad Pascha Floridum anno supradicto.

Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 12.]

- 38. Deest. -
- 39. ELYAS DE RABAYN ET MATILDA UNOR EJUS. Diversæ extentæ maneriorum, feodorum, &c., quæ fuerunt Elyæ de Rabeyn et Matildæ uxoris ejus et quæ fuerunt de hæreditate Stephani de Baiocis.
  - Prædicti Elias et Matilda uxor ejus dederunt Johanni de Rabayn filio eorundem omnes terras et tenementa prædicta [in Thoresweye] de perquisitione eorundem jam septem annis elapsis. Lincoln'.
  - Prædictus Elias et Matilda uxor ejus dederunt omnes prædictas terras et tenementa [in Kellestern'] tam de perquisitione quam de hæreditate de Baiocis quæ fuerunt eorundem in Kellestern' Roberto de Brakenberg' in liberum maritagium cum Johanna filia eorundem.

Lincoln'.

## [Vide ao 13 Edw. I. no. 12.]

- 40. Extenta terrarum, &c., Prioratus de Novo Loco in Shyrewood' in manu Regis existentis.
- 41. JOHANNES DE VALLIBUS, defunctus. Indentura, de partitione terrarum prædicti Johannis, facta die Martis in crastino Purificationis Beatæ Mariæ Virginis anno 16°, inter hæredes ejus, scilicet, Willielmum de Nerford et Petronillam uxorem ejus filiam et unam hæredum prædicti Johannis et Willielmum de Ros et Matildem uxorem ejus filiam et alteram hæredum prædicti Johannis.

[Vide ao 15 Edw. I. no 76; et Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 15.]

- 42. IDONEA QUE FUIT UNOR WALTERI DE CRONKEFORD' suspensi. Breve de inquirendo utrum gardinum sit jus prædictæ Idoniæ de dono Aliciæ quæ fuit uxor Roberti de Wotton'. [Inquisitio manca est.]
  Oxon'.
- 43. Fratres Minores Ebor'. Inq. ad q. d.
- 44. WILLIELMUS DE VALENTIA COMES PEMBROC'. De placito inter Thomam Menevensem Episcopum petentem, et Philippum de Stanton' et Johannam uxorem ejus Adam filium Philippi de Stanton' et Hilleriam uxorem ejus tenentes, de septem carucatis terræ in villa de Drym quæ sunt infra præcinctum comitatus de Kermerdyn et non infra præcinctum comitatus Pembrochiæ.

- 45. Johannes de Anesty—pro Priore et Canonicis de Ulvescroft.  $Inq.\ ad\ q.\ d.$
- 46. PETRUS DOGET, DE CORF, CAPELLANUS—pro PRIORE ET MONACHIS ECCLESIÆ BEATÆ MARIÆ DE WARHAM. Inq. ad q. d.
- 47. De cursu aquæ de Ancolne, qui obstructus est a ponte qui Pons Episcopi nominatur usque ad aquam de Humbre, deobstruendo. Inq. ad q. d.
- 48. WILLIELMUS ALIZ, DE DORCESTRIA—pro ABBATE ET CONVENTU DE BYNEDON'. Inq. ad q. d.
- 49. ISABELLA QUÆ FUIT UXOR ROGERI DE CLIFFORD' JUNIORIS ET ALII—
  pro Abbate Vallis Magdalenæ de Heppe. Inq. ad q. d.
- 50. HENRICUS WYCH, DE HAVERING', defunctus. De custodia terræ et hæredis ejus.
- 51. WILLIELMUS DE RADENORE alias RADENOUERE, defunctus. De captione terræ in manum Regis quam dictus Willielmus de Radenore, avunculus Hugonis de Ploufeld', dimiserat Willielmo Landavensi Episcopo, ad divina pro animis prædicti Willielmi de Radenouere et Magistri Simonis de Radenouere fratris sui celebranda, et quam idem Hugo de Ploufeld' clamat ut jus et hæreditatem suam.
- 52. Johannes de Farham et Margeria La Rowe—pro Abbate et Conventu de Tichefeld'. Inq. ad q. d.
- 53. ROBERTUS PUNCEDEN alias Pounceden, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus Pounceden, qui per feloniam quam fecit utlagatus fuit, tenuit unum messuagium cum pertinentiis in Baudak' de hæreditate sua post mortem Geldi Sutoris avunculi ipsius Roberti cujus hæres ipse fuit. Et dicunt quod idem Robertus postea permisit Christianam quæ fuit uxor prædicti Geldi tenere prædictum messuagium, nomine dotis, secundum consuetudinem villæ de Baudak'; et dicunt quod prædicta Christiana diem suum clausit extremum, et quod prædictum messuagium post mortem ejusdem Christianæ prædicto Roberto debuit reverti nisi utlagatus fuisset; et dicunt quod prædictus Robertus tenuit prædictum messuagium de Henrico Le Parker et Albreda uxore sua filia et hærede Johannis Mossy.
- 54. JOHANNES PEYVRE. De alienatione de hæreditate Johannis Peyvre tempore quo infra ætatem fuit et in custodia Regis.
  - Henricus de Larenden' tenuit quintam partem manerii de Stowebidun per servitium quintæ partis medietatis unius feodi militis, et idem Henricus vendidit illam quintam partem cuidam Paulino Pevere qui inde obiit seisitus, et hæreditarie descendit cuidam Johanni filio et hæredi, patri istius Johannis qui nunc est, qui quidem Johannes illam quintam partem vendidit cuidam Galfrido Crowe.

- 55. Thomas Lampre alias Lampreye, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 56. RADULPHUS DE SCHYREBURN', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 57. SIMON GLYDE—pro ABBATE ET CONVENTU DE GEREWEDON'. Inq. ad q. d.
- 58. MATILDA QUÆ FUIT UXOR JOHANNIS LE WALEYS defuncti. De tenementis, de quibus prædicti Matilda et Johannes conjunctim feoffati fuerunt per Thomam de Eyvill' filium et hæredom Radulphi de Eyvill', in manum Regis captis per Ricardum de Bray asserentem dicta tenementa teneri de Willielmo filio et hærede Thomæ Pipard infra ætatem et in custodia Regis existente. Buckingham'.

[Vide Rot. Fin., 27 Edw. I. m. 7.]

- 59. ALIENORA REGINA ANGLIE. De custodia Capella de Schamele in parochia de Sydingeburn' vacantis.
- 60. WILLIELMUS DE MONTE CANISIO, defunctus. De secta ad quendam furnum in manu Regis existentem occasione mortis dicti Willielmi.
- 61. WALTERUS DE ILMERE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 62. JOHANNES HAMUND alias HAMOND. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 63. THOMAS DE KENTEMER, utlagatus. De anno et die qui ad Regem perti-
- 64. HENRICUS DE WOLLAVINTON' alias WOLHAVINTON'. De inquirendo utrum Henricus de Wollavinton', pater prædicti Henrici cujus hæres ipse est, fuisset seisitus de tenemento in Est Camel die quo obiit; an Willielmus de Cantilupo, pater Willielmi de Cantilupo qui nunc est, de codem tenemento fuisset scisitus, die quo obiit, et illud de hæreditate Johannis de Hasting' tunc infra ætatem et in custodia Regis existentis tenuisset; per quod tenementum illud ratione minoris atatis prædicti Willielmi de Cantilupo, filii et hæredis prædicti Willielmi de Cantilupo defuncti, captum fuit in manum Regis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Henricus de Wolhavinton', pater Henrici de Wolavinton', fuit seisitus in dominico suo ut de feodo de uno messuagio una carucata terræ quatuor acris prati et undecim solidatis redditus cum pertinentiis in Est Kamel die quo obiit, post cujus mortem tenementum illud prædicto Henrico filio et hæredi prædicti Henrici descendere debet. Somerset'.

[Vide nº 68, hoc anno.]

65. Aluredus alias Alwerdus de LA Porte alias de Porta, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

Alwerdus de Porta convictus fuit de felonia quam fecerat et suspensus die Sancti Stephani anno regni Regis Edwardi quartodecimo.

Devon'.

- 66. EMMA LE ESCROP alias DE SCROP, DE CONYNGSTON', suspensa. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 67. PHILOMENA QUE FUIT UNOR HUGONIS DE SALTE alias SAUT. De seisina tenementi de libero maritagio suo.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod quidam Vynus de Saut feoffavit Fylomenam filiam Thomæ de Kersewell' in libero maritagio cum Hugone filio suo de quodam libero tenemento cum pertinentiis in Bradeleye ad tenendum in capite de Nicholao quondam Barone Stafford'.

    Stafford'.
- 68. WILLIELMUS DE CANTILUPO, FILIUS WILLIELMI DE CANTILUPO defuncti.

  De inquirendo utrum tenementum quod Willielmus de Cantilupo defunctus tenuit de hæreditate Johannis de Hastinges tunc infra ætatem existentis, et quod ratione minoris ætatis prædicti Willielmi (qui jam diu plenam ætatem suam compleverit) in manu Regis captum fuisset, traditum fuerit Henrico de Wollavynton' absque licentia et voluntate Regis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus de Canti Lupo, pater Willielmi nunc cujus hæres ipse est, tenuit dictum messuagium terram pratum et redditum die quo obiit de hæreditate Johannis de Hastyngg' per servitium militare, et prædictus Ricardus de Clifford', per Robertum de Radynton' tunc suum subeschaetorem in comitatu Somerset', dictam terram cum pertinentiis prædictis in manum domini Regis cepit et in manu domini Regis per dimidium annum detinuit, ratione minoris ætatis dicti Willielmi filii Willielmi de Canti Lupo. Et postmodum cuidam Henrico de Wullavynton' propria voluntate tradidit in feodo sine speciali mandato domini Regis. Et dicunt quod Georgius de Canti Lupo, cujus hæres Johannes de Hastyngges est, fuit tunc in custodia domini Regis et infra ætatem, et ratione minoris ætatis ejusdem Georgii dictus Ricardus, ut prædictum est, dictam terram seisivit in manum domini Regis.

[Vide nº 64, hoc anno.]

- 69. DAVID FILIUS GRIFFINI. De purpresturis factis et gurgitibus et molendino levatis ad nocumentum liberi tenementi Regis in mayerio de Frodesham. Cestr'.
- 70. Placitum inter Andream Peny et Johannem Atte Welde et Willielmum filium Willielmi de Faversham de domo in parochia Beatæ Mariæ de Sandwyco.
- 71. THOMAS DE CLARE. Extentœ diversorum maneriorum &c., annis 15° & 16° factæ, in uno membrano.
- 72. GALFRIDUS DE LUCY, FILIUS ET HÆRES GALFRIDI DE LUCY, apud Sullesbury natus et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus. Probatio ætatis.
  - Robertus de Stok juratus et examinatus dicit quod natus fuit apud Chelmundescote inter Gulam Augusti et festum Sancti Laurentii et quod eo termino fuit viginti et unius anni. Requisitus qualiter hoc

scit, dicit quod per hoc quod pater prædicti Galfridi obiit circiter Pentecosten 'quatuor annis elapsis,' post cujus mortem facta fuit quædam inquisitio quæ dixit quod prædictus Galfridus fuit de ætate septendecim annorum. [Vide aº 12 Edw. 1. nº 16.]

- Thomas de La Waude dicit quod fuit viginti et unius anni tempore prædicto: et hoc scit per hoc quod fuit unus juratæ per quam facta fuit inquisitio post mortem patris sui. Præterea dicit quod fuit in servitio uxoris Hugonis de Dunstorr' quæ levavit ipsum de fonte in ecclesia de Solebur' et fuit tunc præsens.
- 73. ROBERTUS DE TILLEBIRY, alias TYLLEBERY, FILIUS RICARDI DE TILLE-BIRY, apud Newelond' natus et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus. Probatio ætatis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus filius et hæres Ricardi de Tyllebery est plenæ ætatis, et fuit plenæ ætatis inter Natale Domini et Purificationem Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi sextodecimo.

    Essex'.
- 74. De malefactoribus et pacis Regis perturbatoribus.
- 75. Henricus filius et hæres Sarræ filiæ Anketini Malure, apud Grimeston' natus et in ecclesia de Kirkeby super Wherf' baptizatus.

  Probatio ætatis. [Vide n° 13 hoc anno.]
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Henricus fuit plenæ ætatis die Martis in septimana Pentecostes anno regni Regis Edwardi sextodecimo.

    Ebor'.
- † 76. Elias de Bekingham—pro Abbate et Conventu de Burgo Sancti Petri. Inq. ad q. d.
- † 77. De commotis de Estrelof alias Oistrelof et Emelyn.

Wall'.

\* 78. THOMAS DE MONTE CANISO, [DE EDWARDESTON'.] De seisina sua in terris in Leles' [? Lillesey] quas habuit per feoffamentum Willielmi de Monte Caniso de Edwardeston' fratris sui, per longum tempus ante transgressiones dicto Willielmo impositas.

[Vide a° 14 Edw. I., n° 69.]

#### 17° Edw. I.

- 1. GILBERTUS FILIUS RICARDI FILII STEPHANI defuncti. De terris, quas prædictus Ricardus de Isabella de Fortibus Comitissa Albæ Marliæ et aliis immediate tenuit, in manum Regis captis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Ricardus filius Stephani nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit; et qued Gilbertus filius prædicti Ricardi plenæ ætatis est et hæres ejus propinquior.

    Devon'.

2. HENRICUS DE LEE, qui tenuit de filio et hærede Willielmi de Ferrariis in oustodia Regis existente. Inq. p. m.

Willielmus filius Henrici de Lee propinquior hæres ejus est et de ætate triginta annorum.

Lancastr'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 1.]

3. Johannes filius Johannis de London' qui tenuit de hærede Roberti de Everingham in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Galfridus filius dicti Johannis est propinquior hæres ejus, et habet ætatem trium annorum et dimidii.

4. THOMAS DE WELLESLEGH' alias WELLESLE. Inq. p. m.

Thomas de Wellesle est filius et propinquior hæres ejusdem Thomæ defuncti, ætatis viginti et octo annorum. Somerset'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 3.]

5. ROBERTUS TRISTRAM, DE BADBURGHAM. Inq. p. m.

Johannes filius ejus Roberti et hæres est de ætate duorum annorum, et est in custodia domini Johannis de Lovetoft'. Cantebr'.

6. Johannes Musard. Inq. p. m.

Dicunt etiam [jurati] quod Nicholaus Musard propinquior hæres ejus est, et ætatis quadraginta annorum. \* Dicunt etiam quod domina Christiana Musard dotata est de tertia parte totius integritatis prædicti manerii [de Staveleg']. Dicunt etiam quod Matilda Musard dotata est de tertia parte duarum partium prædicti manerii.

Nicholaus Musard avunculus dicti Johannis Musard propinquior hæres ejus est et ætatis quadraginta annorum et amplius. Gloucestr'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 12 et m. 7.]

7. WILLIELMUS DE STAMESBY alias STEYMSBY alias STEYNESBY. Inq. p. m. Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus de Steymsby nuper defunctus tenuit de domino Rege in socagio in Mainesfeld.

Dicunt etiam quod habet duos filios, Jocelinum et Johannem, qui sunt proximi hæredes et sunt plenæ ætatis secundum consuetudinem manerii. Dicunt quod Jocelinus est de ætate novemdecim annorum et Johannes de ætate quatuordecim annorum. Nottingham'.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Willielmus de Steynesby nuper defunctus tenuit manerium suum de Le Herdewyke et omnes terras suas in soka de Steynesby in comitatu Derb' de Johanne Le Sauvage domino de Steynesby in capite. \* \* Item dicunt quod Jocelinus filius ejus propinquior hæres ejus est; et est ætatis novemdecim annorum et dimidii. Derb'

8. MARTINUS DE CARBUM alias CARUM. Extenta terrarum suarum.

Buckingham'.

9. BALDEWINUS DE FRYVILL' alais FREVILL'. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod domina Matilda de Ebroicis et Baldewynus filius ejus et Alexander frater dicti Baldewyni conjunctim per unam chartam feoffati fuerunt de prædicta terra cum pertinentiis [in Tadinton'] exceptis dictis duodecim acris, et quod dictus Alexander propinquior hæres est dicti Baldewyni et plenæ ætatis. Hereford'.

Dicunt [juratores] quod idem Baldewinus obiit die Lunæ proxima ante festum Nativitatis Beatæ Mariæ Virginis. Dicunt etiam quod Alexander de Frevill', frater prædicti Baldewini, est propinquior hæres ejus et est ætatis triginta annorum et amplius. Norfolc'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 2.]

10. BARTHOLOMÆUS DE ANTIGHAM alias Entingham. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Bartholomæus dedit prædictas terras et tenementa de Wychingham Johanni fratri suo ad terminum vitæ suæ; et quod dictus Johannes fuit seisitus ante mortem prædicti Bartholomæi. Et dicunt quod prædictus Bartholomæus obiit die Epiphaniæ Domini anno regni Regis Edwardi sextodecimo, et quod Rogerus filius Bartholomæi est hæres ipsius propinquior, et est ætatis quatuor annorum et trium quarteriorum anni. Norfolc'.

[Vide ao 16 Edw. I. no 36.]

11. Johannes filius Nigelli. Inq. p. m.

Johannes filius prædicti Johannis est propinquior hæres ejus, plenæ ætatis et miles.

Buckingham'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 13.]

12. ROGERUS DE TRUMPETON' alias TROMPETON' alias TROMPINTON' alias TROUNPPETON'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod idem Rogerus obiit in septimana proxima ante Nativitatem Beati Johannis Baptistæ hoc anno, ut credunt. • • • Item prædicti juratores dicunt quod quidam Egidius est filius ejusdem Rogeri et hæres propinquior, et fuit de ætate viginti duorum annorum ad Purificationem Beatæ Mariæ ultimo præterito. Cantebr.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 3.]

13. EUPHEMIA alias EUFEMIA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI COMIN alias COMYN, DE KILBRIDE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dicta Eufemia non habuit terras nec tenementa in feodo nec de hæreditate sua nec perquisito. Dicunt tamen quod post mortem dicti Willielmi quondam viri sui dotata fuit de tertia parte manerii de Senecaump quod fuit dicti Willielmi, quam dotem dominus Rex postea cepit in manum suam et retinet pro eo quod dicta Eufemia se maritaverat sine licentia ipsius Regis. \* \* Et dicunt per sacramentum suum quod Johannes filius dicti Willielmi et dictæ Eufemiæ est hæres ipsius Eufemiæ propinquior, et est ætatis viginti trium annorum et amplius.

[Vide aº 15 Edw. I. nº 71; et Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 11.]

14. Johannes filius Julianæ de Barton' juxta Humbre. Inq. p. m.

Dicunt [jurati] quod Petrus filius prædicti Johannis est propinquior ejus hæres, et fuit ætatis decem annorum die Sancti Gregorii Papæ anno regni Regis Edwardi septimodecimo.

15. WILLIELMUS DE CRAYSTOCK', FILIUS THOMÆ DE CREYSTOK' alias CRAISTOK' alias Craistoc. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Johannes filius dicti Willielmi de Craystok' est hæres propinquior prædicti Willielmi. Item dicunt quod Johannes de Craystock' fuit ætatis viginti quinque annorum ad festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi sextodecimo.

Westmerland'.

Predictus Willielmus tenuit tenementa [in comitatu Northumbr'] una cum medietate dotis Margeriæ de Merley; quæ medietas dotis nunc est in manu prædictæ Margeriæ.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 6.]

16. JOHANNES DE CRECK' alias CREYK' alias CREK'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Johannes de Crek' obiit die Veneris proxima post Epiphaniam anno prædicto [17°]; et quod Sarra uxor domini Rogeri filii Petri filii Rogeri filii Osberti, soror prædicti Johannis de Crek', est hæres ejus propinquior, et est de ætate triginta annorum et amplius.

Dicunt [juratores] quod Sarra uxor Rogeri filii Petri filii Osberti, soror prædicti Johannis, est propinquior hæres ejus et est ætatis quadraginta annorum. Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 14.]

17. JOHANNES EXTRANEUS FILIUS ROBERTI EXTRANEL. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Fulco filius dicti Roberti Extranei et frater præfati Johannis est hæres ejus propinquior, et quod est ætatis viginti duorum annorum.

Fulco Extraneus frater dicti Johannis, estatis viginti unius annorum, est ejus propinquior hæres. Southampton'.

Alienora Extranea qua fuit uxor Roberti Extranei et mater dicti Johannis dotata est.

[Vide Rot. Fin. 6 Edw. I. m. 26; et 17 Edw. I. m. 6.]

18. PATRICIUS DE ULVESBY alias ULVISBY. Inq. p. m.

Johanna filia prædicti Patricii est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti quatuor annorum et maritata fuit ante mortem prædicti Patricii per multum tempus cuidam Henrico de Wihoby.

[Cumberland'.]

19. JOHANNES DE HEYLING' alias HEYLENG'. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Johannis est propinquior ejus hæres, et est ætatis viginti et quinque annorum et amplius. Amabill' quæ fuit uxor Ricardi de Heyleng' dotata est. [Inquisitio facta aº 18°.]

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 13.]

20. RICARDUS DE BEDEFORD'. Inq. p. m.

Robertus filius et hæres ejusdem Ricardi est de ætate novem annorum et dimidii. Cant'.

21. RICARDUS DE PLESSETIS alias PLESCETIS. Inq. p. m.

Sabina uxor Nicholai Peche, Avelina uxor Johannis Durant et Emma uxor Johannis Heyron, sorores prædicti Ricardi, propinquiores hæredes ipsius sunt et plenæ ætatis.

Middlesex'.

Item, assignatio dotis Margeriæ quæ fuit uxor dicti Ricardi.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 7.]

22. WILLIELMUS DE ALBA MARLIA. Inq. p. m.

Galfridus de Albamarlia est filius et hæres Willielmi de Albamarlia defuncti; et fuit nocte Beati Dionisii proxima præterita de ætate viginti et unius annorum, et maritatus sex annis elapsis. Devon'. [Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 14.]

23. Andreas de Helyun. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Henricus filius dicti Andrese est hæres ejus propinquior et fuit ætatis septendecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ ultimo præteritum. Dictus Andreas et Rosa uxor ejus adhuc superstes conjunctim fuerunt feoffati de diversis terris, &c.

[Vide Rot. Fin., 21 Edw. I. m. 14.]

24. Robertus de Marcham alias Markham. Inq. p. m.

Juratores dicunt quod Johannes de Bray et Cecilia uxor ejus filia prædicti Roberti quæ est ætatis triginta annorum et amplius, Johannes filius Willielmi de Lungevilers et Bertæ quondam uxoris suæ filiæ prædicti Roberti qui fuit [ætatis] quindecim annorum ad festum Omnium Sanctorum proximo præteritum, et Willielmus de Sancta Cruce et Agnes uxor ejus filia ejusdem Roberti quæ est ætatis viginti quatuor annorum et amplius, sunt propinquiores hæredes ejusdem Roberti.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 1]; et 18 Edw. I. m. 4.]

25. JOHANNES DE VESCY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod domina Agnes de Vescy, mater dicti Johannis de Vescy, fuit seisita de omnibus servitiis omnium tenentium de feodo de Vescy in Herthil et Bukrosse die quo Johannes filius ipsius Agnetis obiit, exceptis homagiis et scutagiis libere tenentium in prædictis wapentagiis tam in dote quam extra dotem.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Johannes reddidit in manus domini Regis Alvenni Lessebiry Swynhow et Houton cum pertinentiis, unde Rex iterum feoffavit eundem Johannem [et] Isabellam uxorem ejus conjunctim et hæredes suos ex se procreandos. \* \* Item dicunt per sacramentum suum quod Willielmus de Vescy frater dicti Johannis propinquior hæres est ipsius Johannis, et est de ætate quadraginta annorum. Northumbr'.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædictus Johannes obiit sine hærede de corpore suo procreato, et quod dominus Willielmus frater ejus est propinquior ejus hæres et est ætatis triginta annorum et amplius.

Cant'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 12; et 18 Edw. I. m. 10.]

- 26. RICARDUS DE LA MORE, DE BROGHTON', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 27. WILLIELMUS HOK' alias HOCK ET ISABELLA UXOR EJUS, suspensi. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 28. ALICIA QUÆ FUIT UXOR JOHANNIS DE TALWRTH' alias TALEWORTHE—

  pro Priore et Conventu de Ixeworth'. Inq. ad q. d.
- 29. WILLIELMUS BARET, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 30. Simon Le Clerkes, qui pro felonia abjuravit regnum. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 31. HENRICUS LE FRAUNCEYS, defunctus. De terra de qua feoffavit Magistrum Walterum Le Mazun de Hereford'.
- 32. RICARDUS ATTECHURCHE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 33. WALTERUS QUENTYN alias QUINTINUS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 34. RICARDUS DE DANTESEYE—pro PRIORE ET CONVENTU LOCI DEI DE HENTON'. Inq. ad. q. d.
- 35. Johannes de Valle Torta—pro Fratribus de Monte Carmeli Bristoll'. Inq. ad. q. d.
- 36. ABBATES DE BURGO ET DE BARLING'. Inq. ad q. d.
- 37. De anno 14º Edw. I. nº 83.
- 38. Willielmus Cumartyn alias Coumartin—pro Magistro et Fratribus domus Sancti Johannis Baptistæ de Bannebury. Inq. ad q. d.
- 39. REGINALDUS DE LEGH'—pro CAPELLANIS IN ECCLESIA DE LEGH'.

  Inq. ad q. d.
- 40. JACOBUS DE OXTON'. De custodia Prioratus de Modbur' vacantis quam Alexander de Oxton', pater dicti Jacobi, et antecessores sui hactenus habuerunt.
- 41. THOMAS SYWARD ET AGATHA UXOR EJUS ET WILLIELMUS SYWARD ET AGNES UXOR EJUS. De terris prædictarum Agathæ and Agnetis in manum Regis captis eo quod infra ætatem existentes absque licentia Regis se maritarunt. Item Placita coram Justiciariis Itinerantibus apud Wyltone in crastino Sancti Hilarii anno 17°.
  - Juratores hundredi de Aumbrebery præsentant quod Robertus Herberd, qui obiit, tenuit dimidiam virgatam terræ in Wyntereslowe, quæ valet per annum 20s., in capite de domino Rege. Et Agatha et Agnes filiæ et hæredes ipsius Roberti fuerunt infra ætatem tempore Hildebrond' de London' quondam vicecomitis et modo mari[ta]tæ sunt Willielmo Syward et Thomæ Syward, nesciunt quo waranto.

- 42. Robertus de Scardeburgh' Decanus Sancti Petri Ebor'—pro Fratribus ordinis Beatæ Mariæ de Monte Carmeli [Ebor']. Inq. ad q. d.
- 43. Thomas filius Sarræ, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 44. De anno 18º Edw. I. nº 151.
- 45. De anno 16° Edw. I. nº 77.
- 46. HENRICUS FILIUS ELYÆ DE STRETTON'—pro ABBATE ET CONVENTU DE BURTON' SUPRA TRENTAM. Inq. ad. q. d.
- 47. WILLIELMUS DE LAMBURNE ET RADULPHUS DE HEMENHALE—pro MAGISTRO ET FRATRIBUS MILITIÆ TEMPLI IN ANGLIA. 1ng. ad q. d.
- 48. MARIA DE NOVA VILLA, DOMINA DE MEDILHAM—pro DUOBUS CAPELLANIS IN ECCLESIA DE HAMPTON' alias HENTONE. Inq. ad q. d.
- 49. PRIOR DE COKESFORD'. De terra, quam prædictus Prior Willielmo de Rothing' alias Roynig', quondam Vicecomiti Norfole', nuper defuncto ad terminum vitæ dimisit, in manum Regis capta.
- 50. Stephanus de Sumery, defunctus. De inquirendo utrum hæreditas quæ fuit Stephani de Somery in Shenleye inter hæredes dicti Stephani, scilicet, inter Matildam de Bachesworth', Amabiliam de Montiniaco, Muriellam Pycot et Elam de Monte Caniso, sorores et hæredes prædicti Stephani, per equales portiones partita fuit, ita quod homagium et servitium Adæ de Somery ceciderunt in propartem Rogeri de Bachesworth' filii et hæredis prædictæ Matildæ, sicut idem Rogerus dicit; an homagium et servitium illa assignata fuerunt Johannæ quæ fuit uxor ejusdem Stephani in dotem, sicut Ranulphus de Montiniaco filius et hæres prædictæ Amabiliæ, Johannes Pycot hæres præfatæ Muriellæ et Johannes de Monte Caniso hæres præfatæ Elæ asserunt.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod homagium et servitium prædicti Adæ post mortem Stephani de Somery fuerunt assignata Johannæ quæ fuit uxor ejusdem Stephani in dotem suam; et quod nunquam adhuc partita fuerunt inter prædictos hæredes et participes hæreditatis prædictæ.

    Hertford'.
- 51. Anselmus de Grantham et Margareta uxor ejus—pro Priore et Conventu de Sempingham. Inq. ad q. d.
- 52. WILLIELMUS AMBESAS ET JOHANNA UXOR EJUS—pro PRIORE ET CONVENTU SANCTÆ MARIÆ DE SUTHWERK. Inq. ad q. d.
- 53. De conventione inter Petrum Exoniensem Episcopum et Adam de Clathale et Christianam uxorem ejus.
- 54. WALTERUS DE VALEYNS alias VALOYNS, FILIUS WILLIELMI DE VALEYNS, defunctus. De custodia terrarum et hæredum prædicti Walteri in manum Regis capta.
  - Dicunt [juratores] quod Johannes filius et hæres prædicti Walteri de Valeyns est ætate quatuordecim annorum.

- 55. MATILDIS QUE FUIT UXOR JOHANNIS LE WALEYS defuncti, qui tenuit de Willielmo filio et hærede Thomæ Pypard' in custodia Regis existente. De terra, de qua prædicti Johannes et Matildis feoffati fuerunt per Thomam de Eyvill', in manum Regis capta.
- 56. WILLIELMUS DEL OK, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 57. RICARDUS LE RUS pro PRIORE ET CONVENTU DE CHYKESAND'. Inq. ad q. d.
- 58. De anno 18º Edw. I. nº 152.
- 59. Simon Payn—pro Abbate de Begeham. Inq. ad q. d.
- 60. Johanna Que fuit uxor Johannis de Cancell' defuncti. De manerio de Canewedon', de quo prædicti Johannes et Johanna conjunctim feoffati fuerunt, in manum Regis capto.
- 61. ROGERUS LE BYGOD COMES NORFOLCIÆ. De lestagio in manerio de Boseham.

  Sussex'.
- 62. PRIOR DE BEDKELLARD' alias BETHKELLARD' petens, ET TUDERUS VACHAN ET GRIFFINUS FRATER EJUS tenentes. De terris et tenementis in Pennant Gwernogon.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Griffinus filius Tuderi et frater ejus habent majus jus jure hæreditario, per mortem præfati Tuderi filii Madoci quondam patris sui et per seisinam ejusdem patris sui quam inde habuit, in terris et tenementis prædictis quam Philippus Prior de Bethkellard' ratione donationis [et] concessionis David ab Lewelyn tunc temporis principis Walliæ.

Wall'.

- 63. MAGISTER RICARDUS INGENIATOR REGIS. De molendinis Regis Cestrice et piscaria Regis in aqua de Dee. Cestri.
- 64. MARGERIA DE ANLATHEBY alias ANLAUBY, idiota. De statu suo, &c.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædicta Margeria nunc est sui immemor et idiota. Item dicunt quod non est idiota a nativitate sua, sed quod a tempore mortis mariti sui, scilicet, per spatium novem annorum extitit dicta Margeria immemor sui et idiota continue; nec est per vices morbo frenctico detenta. Item dicunt quod non sufficit dicta Margeria ad sui regimen. Item solvit dicta Margeria ex concessione patris sui Josianæ sorori suæ, moniali in Swyn, decem solidos quoad vixerit dicta Josiana. Item dicunt quod omnia bona et catalla de prædictis terris provenientia, a tempore commissionis factæ dicto Willielmo de Beverlaco, ultra sustentationem prædictæ Margeriæ et quatuor liberorum suorum ac familiæ suæ ad ipsum Willielmum devenerunt.
- 65. Galfridus de Pycheford'—pro Fratribus ordinis Sancti Augustini de Cantebrigg'. Inq. ad q. d.
- ‡ 66. Nicholaus de Barbeflet—pro Fratribus . . . . . . [? Mino-Ribus] Suthampton'. Inq. ad q. d.

- 67. FRATRES PRÆDICATORES CICESTRIÆ. Inq. ad q. d.
- 68. De anno 16° Edw. I. nº 76.
- 69. Johannes de Reylegh' et Margeria uxor ejus, defuncti. De terra et redditu in quibus Thomas de Weilaund' intrusit se.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Margeria La Feron' tradidit Johanni de Reylegh' et Margeriæ uxori ejus, filiæ prædictæ Margeriæ La Feron', jam defunctis, novem acras terræ tres acras prati decem solidatas et octo denaratas redditus cum pertinentiis in Berkyng', tenendas eisdem Johanni et Margeriæ uxori suæ ad voluntatem ipsius Margeriæ La Feron'; sed dicunt quod nullum de prædictis tenementis habuerint feoffamentum a prædicta Margeria. Dicunt etiam quod præfati Johannes et Margeria uxor ejus habebant quendam filium, Johannem nomine, qui post mortem prædictorum Johannis et Margeriæ uxoris suæ tanquam hæres proximior ingrediebatur in tribus acris et dimidia terræ et una acra et una roda prati et tribus solidatis annui redditus de voluntate et consensu Ricardi Batayle capitalis domini. \* \* Et in residuo prædictorum tenementorum idem Johannes filius prædictorum Johannis de Reylegh' et Margeriæ, mediante juvamine domini Thomæ de Weylaund', ingrediebatur. Et dicunt quod prædictus dominus Thomas tenuit prædicta tenementa nomine dicti Johannis filii et hæredis prædictorum Johannis et Margeriæ uxoris suæ quamdiu idem Johannes vixit. Essex'.
- 70. WILLIELMUS DE LA CHAMBRE, DE WILTON', ET ALII—pro JOHANNE EBOR' ARCHIEPISCOPO. Inq. ad q. d.
- 71. Johannes de Vescy, defunctus. De captione maneriorum in manum Regis de quibus dictus Johannes antequam viam arripuit versus Terram Sanctam feoffavit Agnetem de Vescy matrem suam (adhuc superstitem) usque ad terminum vitæ ipsius Agnetis, et quæ post reditum ipsius Johannis dicta Agnes ei reddidit ad terminum vitæ præfati Johannis.
- 72. WILLIELMUS DE FOMUSCON' ET MARIA DE ACTON'—pro PRIORISSA ET MONIALIBUS DE WESTWODE DE ORDINE FONTIS EBRAUDI. Inq. ad q. d.
- 73. BARTHOLOMÆUS DE SOMERTON' ET ALII—pro PRIORE ET CONVENTU DE NORWICO. Inq. ad q. d.
- 74. JOHANNES DE SUTHAM ET PRIOR DE COVENTRE. De terra in Sutham.
- 75. Robertus de Veer Comes Oxon'—pro Priore et Conventu de Theremhal'. Inq. ad q. d. Essex'.
- 76. JOHANNES DE LITHEGREINS—pro CAPELLA SANCTÆ MARIÆ DE LAY-SINGBY. Inq. ad q. d. Ebor'.
- 77. NICHOLAUS BRISEBON alias BRESBON, DE MONTE GOMERY—pro PRIORE ET CONVENTU DE WENLOK'. Inq. ad q. d. Salop'.

#### 78. JOHANNES DE ANESTY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dictus Johannes tenuit quasdam terras, &c.—die quo obiit per legem Angliæ ratione Margeriæ quondam uxoris suæ defunctæ. \* \* Et dicunt quod Amicia uxor Johannis de Wheston' et Agnes uxor Roberti Cristofre sunt filiæ et hæredes propinquiores prædictorum Johannis et Margeriæ quondam uxoris ejus. Et Amicia est ætatis triginta annorum, et Agnes est ætatis viginti sex annorum. Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 2.]

#### 79. De præsentatione ad ecclesiam de Birkin.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod præsentatio dictæ ecclesiæ non spectat ad dominum Regem ad præsens, quia domina Isabella de Everingham dedit manerium de Birkin cum omnimodis pertinentiis suis et cum advocatione ejusdem ecclesiæ domino Johanni de Everingham filio suo; et dictus dominus Johannes ultimo præsentavit Robertum de Everingham fratrem suum ad eandem ecclesiam, ex cujus præsentatione dominus Walterus de Gray tunc Archiepiscopus Ebor' dictum Robertum de Everingham ad eandem ecclesiam admisit et in eadem ecclesia instituit qui illam tenuit in tota vita sua.

#### 80. CECILIA QUÆ FUIT UXOR MATHÆI MAUNTEL. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod eadem Cecilia tenuit omnia prædicta tenementa [in villa de Sancto Laurentio] nomine dotis 'quæ per mortem ipsius Ceciliæ sunt in manu Regis,' et quod eadem Cecilia dotata fuit per dominum Regem de omnibus prædictis tenementis per mortem Mathæi de Mauntel quondam viri sui, qui de domino Rege tenuit in capite 'per servitium militare', consanguinei Thomæ Fillol, cujus Mathæi hæres idem Thomas est propinquior. Item dicunt per sacramentum suum quod dictus Thomas fuit ætatis viginti duorum annorum ad Natale Domini anno regni Regis Edwardi supradicto [17°].

[Vide no 88, hoc anno.]

#### . 81. ROGERUS DE KARENTHAM. Inq. p. m.

Johannes de Karentham filius dicti Rogeri, ætatis tredecim annorum, est ejus propinquior hæres. Wiltes'.

82. Alanus filius Rogeri Le Zusche alias Zuch', apud North Multon' natus et in ecclesia ejusdem ville baptizatus. Probatio ætatis.

Dicunt [juratores] quod idem Alanus filius et hæres Rogeri La Zuch' fuit die Sancti Dionisii anno regni Regis Edwardi sextodecimo viginti annorum et unius anni.

Devon'.

83. Almaricus filius et hæres Willielmi de La Zusche, apud Toteleye natus et in ecclesia villæ de Blaketoriton' baptizatus. Probatio ætatis.

Dicunt [juratores] quod idem Almaricus fuit ætatis viginti annorum et unius anni in crastino Sancti Edmundi Regis anno supradicto [17°].

Devon'.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 9.]

- 84. De anno 12º Edw. I. nº 99.
- 85. Fratres Minores Colcestr'. Inq. ad q. d.
- 86. Robertus filius Thomæ Terry, de Whytefeld'. Probatio atatis.

Willielmus de Syresham clericus juratus dicit quod Robertus filius Thomæ Terry de Whytefeld' fuit de ætate viginti et unius anni die Veneris proxima ante festum Exaltationis Sanctæ Crucis anno regni Regis Edwardi sextodecimo; et hoc bene sit [scit] quia habet quandam filiam, nomine Aliciam, ejusdem ætatis. \* Item omnes juratores dicunt super sacramentum suum quod prædictus Robertus est propinquior hæres Thomæ Terry de Whytefeld' et natus in eadem villa et baptizatus in ecclesia dictæ villæ.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 14.]

87. Robertus filius et hæres Hildebrandi de London' nuper defuncti.

De ætate dicti Roberti de London' qui tenuit de Roberto de Wychehampton quondam Episcopo Sarum, cujus executores, mense Januarii anno 16°, præfato Roberto tanquam plenæ ætatis terram
suam prout moris est reddiderunt; et de custodia terræ et heredis
Henrici de Pydele qui de eodem Roberto de London' tenuit et qui
post redditionem prædictam diem clausit extremum.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus filius et hæres Hildebrandi de London' habuit ingressum in terris suis anno sextodecimo per redditionem quam executores Roberti quondam Episcopi Sarum ei fecerunt. Requisiti si prædictus Robertus tunc fuit plenæ ætatis, et quando habuit plenam ætatem suam, videlicet, viginti et unum annum, dicunt quod prædictus Robertus natus fuit die Sancti Dunstani in Maio, et quod die ejusdem Sancti anno sextodecimo fuit prædictus Robertus plenæ ætatis. Et dicunt quod Henricus de Pidele qui tenuit de prædicto Roberto per servitium militare obiit postquam prædictus Robertus fuit plenæ ætatis, et postquam habuit plenam seisinam de terris suis per redditionem prædictorum executorum; ita quod custodia terræ et hæredis prædicti Henrici accidebat prædicto Roberto. Wiltes'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 15.]

88. THOMAS FILIOLL' alias FILLOLL' (FILIUS BALDEWINI FILLOL) CONSANGUINEUS ET HERES MATHEI MAUNTEL, apud Hatfeud Peverel natus et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus. Probatio ætatis.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Thomas Fillol, consanguineus et hæres Mathæi Mauntel, est plenæ ætatis, et fuit de ætate viginti et duorum annorum in principio Quadragesimæ proximo præteritæ.

Essex'.

[Vide no 80, hoc anno.]

89. MATILDA DE HAVERSHAM, FILIA ET HÆRES NICHOLAI DE HAVERSHAM, in Brevi; MATILDA DE LA PLANK' in Inquisitione. Probatio ætatis.

Johannes de Stonden' juratus et examinatus dicit quod ad festum Sancti Laurentii proximo præteritum fuit 'Matilda de La Plank' de setate sexdecim annorum. Requisitus qualiter hoc scit, dicit quod per hoc, quod natus fuit in Cumpton' ubi ipsa nata fuit, et ipse tunc fuit cum patre suo, et bene scit quod nata fuit ad prædictum festum Sancti Laurentii ante festum Sancti Edmundi quo Rex &c. [quo Rex fuit coronatus.]

90. Almaricus filius Almarici de Sancto Amando defuncti. Probatio estatis.

Thomas de Northwode miles juratus et examinatus de ætate prædicti Almarici dicit quod dictus Almaricus fuit ætatis viginti et unius annorum in media Quadragesima proximo præterita. Requisitus qualiter hoc scit, dicit per hoc, quod idem Almaricus natus fuit apud Melebrok' eodem anno quo turneamentum fuit apud Bedeford' quando dominus Reginaldus de Grey et dominus Almaricus de Sancto Amando, pater prædicti Almarici, duxerunt asinum inter Bedeford' et Elvestowe ubi dominus noster Rex tunc fuit in eodem turneamento, et dicit idem Thomas quod ipse tunc fuit cum eodem Almarico ibidem, et dicit quod fuerunt viginti et unus anni elapsi in Carniprivio proximo præterito quod torneamentum illud fuit. Requisitus qualiter scit de lapsu tanti temporis, dicit quod ignorat. Dicit quod aliam causam scientiæ nescit reddere de ætate prædicti Almarici nisi tantum ex relatu patriæ.

Willielmus de Ho juratus et examinatus dicit quod prædictus hæres natus fuit apud Melebrok', et fuit viginti et unius annorum in media Quadragesima proximo præterita. Requisitus qualiter hoc seit, dicit quod ad festum Omnium Sanctorum fuerunt viginti anni quod ille Willielmus duxit uxorem suam, et postmodum venit Cissor domini Almarici patris referens 'sibi' quod uxor ejusdem Almarici peperit illum filium Almaricum, et pro illis rumoribus dedit ei dimidium quarterium avenæ.

## [Vide ao 14 Edw. I. no 20.]

- \* 91. PRIOR ET CONVENTUS SANCTI OSWALDI GLOUCESTR'. Inq. ad q. d.
- 92. Fratres Minores de Coventr'. Inq. ad q. d.
- † 93. RADULPHUS DE BERNERS. De terris, quas dictus Radulphus dimisit Willielmo de Monte Caniso de Edwardeston', ratione transgressionis ipsius Willielmi in manum Regis captis.
- \* 94. MARGERIA QUÆ FUIT UXOR JACOBI KETYNG. Breve tantum de Diem clausit extremum. Hibern'.

[Vide aº 21º Edw. I. nº 132.]

#### 18º Edw. I.

- 1. Deest. [GALFRIDUS LE KEN.]
- 2. JOHANNES DE EYTON'. Inq. p. m.

Johannes filius Johannis de Eyton' propinquior hæres ejus est, et fuit ætatis viginti trium annorum die Martis proxima post festum Beati Petri ad Vincula anno regni Regis Edwardi decimo septimo.

Stafford'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 6.]

- 3. ADAM DE BROCHOLES alias BROKHOLES. Inq. p. m. [obliterata.]
- 4. Domina Agnes de Vescy alias Wesci. Inq. p. m.

Agnes de Vescy obiit die Ascensionis Domini proximo præterito [anno 18°].

Tenuit manerium de Stapilford' de domino Edmundo fratre domini Regis de dono domini Willielmi de Ferrariis Comitis Derb' in liberum maritagium. \* \* Willielmus de Vescy filius prædictæ Agnetis est propinquior hæres ejus, et est ætate triginta annorum et amplius.

Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 10.]

5. ADAM DE MONTE GOMERY. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Thomas filius prædicti Adæ est propinquior hæres ejus, et fuit ætatis triginta annorum ad Natale Domini anno supradicto [18°].

Adam de Monte Gomeri fuit seisitus die quo obiit de medietate manerii de Fittes. • Robertus filius prædicti Adæ generatus de Ysabella Le Costintin est propinquior hæres ad dictum tenementum nomine dictæ Ysabellæ, et est de ætate octodecim annorum ad festum Sancti Ceddæ Episcopi anno supradicto [18°].

Dictus Adam tenuit manerium [de] Borewarton' de domina Matilda de Mortuo Mari integrum die quo obiit. \* Robertus filius Yzabellæ de Costintin generatus de prædicto Ada est proximus hæres, et erat ætatis octodecim annorum ad festum Sancti Ceddæ Episcopi anno supradicto [18°].

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 6 et m. 4.]

6. Bratrix quæ fuit uxor Roderici filii Griffini. Inq. p. m.

Isabella uxor Ricardi de Sutton' est hæres prædictæ Beatricis propinquior, et est de ætate triginta annorum.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 10.]

7. JOHANNES DE COSTANTIN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod idem Johannes aliquando tenuit quasdam terras et tenementa in villa de Bondeby de quibus jam decem annis elapsis feoffavit quendam Ricardum Costantin fratrem suum in excambio pro quibusdam terris et tenementis quæ fuerunt ejusdem Ricardi in Hibernia. \* Et dicunt quod Galfridus filius ejusdem Johannis est propinquior ejus hæres, et est ætatis triginta annorum et amplius. [Inquisitio capta anno 19°.] Lincoln'.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 10.]

8. RICARDUS DE SAUNFORD'. Inq. p. m.

Thomas filius prædicti Ricardi est ejus propinquior hæres, et fuit ætatis viginti quatuor annorum in festo Sancti Bartholomæi Apostoli proximo præterito.

Southampton'.

[Vide Rot Fin., 18 Edw. I. m. 4.]

- 9. ALICIA QUÆ FUIT UXOR RADULPHI DE THROP' alias TROP'. Inq. p. m.,

  Tenuit manerium de Horpol cum pertinentiis nomine dotis per mortem dicti Radulphi. \* \* Simon filius Radulphi de Throp' propinquior hæres ejus est in linea sanguinis et plenæ ætatis. Northampton'.
- 10. ALEXANDER COMYN, COMES DE BOGHAN. Inq. p. m.

Johannes Comyn est filius et hæres propinquior prædicti Alexandri, et est ætatis triginta annorum et amplius.

Leicestr'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 15.]

11. WALTERUS AUNGEVYN alias ENGEVYN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod prædictus Walterus Engevyn obiit die Jovis proxima post festum Sancti Petri in Cathedra anno supradicto [18°]; et quod Willielmus filius ejus est propinquior hæres ejus et fuit de ætate trium annorum die Sancti Laurentii proximo præterito.

Devon'.

12. ENGELARDUS DE POLILEYE alias POLILEGH'. Inq. p. m.

Philippus filius dicti Engelardi est ejus propinquior hæres, et fuit ætatis viginti unius annorum ad festum Sancti Martini anno regni Regis Edwardi septimodecimo.

Salop'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 14.]

13. HAMO LE BOTYLLER alias BOTYLER. Inq. p. m.

Johannes filius dicti Hamonis propinquior ejus hæres est et plenæ ætatis.

Montgomer'.

14. HENRICUS DE HYNTON' alias HINTONE. Inq. p. m.

Willielmus filius Henrici [de Hintone] est propinquior hæres ejus, et est ætatis sex annorum et in custodia Comitis Hereford'.

Northampton'.

15. HUGO DE WLANKESLOWE alias WLONKELOWE. Inq. p. m.

Hugo filius dicti Hugonis est ejus propinquior hæres, et est de ætate quadraginta annorum. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. 1. m. 18.]

16. RADULPHUS DE GORGES. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Radulphus de Gorges die quo obiit nihil tenuit de domino Rege in capite in comitatu prædicto; sed tenuit die quo obiit unam carucatam terræ in Est Almere per legem Angliæ de hæreditate Margarætæ quondam uxoris suæ defunctæ de Willielmo de Calesthale. • • Et dicunt quod quidam Ricardus Brioune capellanus est propinquior hæres dictæ Margaretæ, et est de ætate sexaginta annorum. Dorset'.

Dictus Radulphus habuit die quo obiit septem libras annui redditus quas percipiebat de Abbate de Cirencestr' pro quodam tenemento dimidii feodi unius militis in villa de Abbrebur', de hæreditate prædictæ Margaretæ quod quidem tenementum tenetur de Rege in capite. \* Ricardus de Bryone, frater Simonis quondam patris prædictæ Margaretæ, est propinquior hæres dictæ Margaretæ, et est ætatis quadraginta quinque annorum et amplius. Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 15, m. 8, et m. 4.]

17. THOMAS DE PRAERS alias PRAEERS. Inq. p. m.

Radulphus filius ejus propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti et sex annorum. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 17.]

18. JOHANNES DE SANCTO PETRO. Inq. p. m.

Idem Johannes tenuit die quo obiit de Uriano de Sancto Petro et Rotherico filio Griffini et Beatricia uxore ejus medietatem de Wyvercote in dominico, et aliam medietatem ejusdem manerii de Ricardo de Sutton' et Isabella uxore ejus in dominico. \* Urianus filius suus est hæres ejus propinquior, et est ætatis decem annorum. Cestr'.

19. Thomas de Orreby. Inq. p. m.

Alicia que fuit uxor Ricardi de Orreby patris prædicti Thomæ dotata est. • • Ricardus filius suus et hæres habet ætatem sex annorum.

Cestr'.

20. ROGERUS DE MIKLESFELD' alias MIKELEFEL'. Inq. p. m.

Thomas filius et hæres dicti Rogeri fuit de plena ætate ad festum Beati Michaelis anno regni Regis Edwardi septimodecimo. Hereford'.

- 21. RICARDUS DE BRADEMERE, defunctus. De terris suis in manum Regis captis in dispendium et gravamen Willielmi filii et hæredis sui et Aliciæ de Brademere custodis ejusdem hæredis.
  - Willielmus de Brademere, pater Ricardi de Brademere, tenuit de Roberto Le Tut qui desponsavit Alexandram filiam Roberti Arsic quoddam tenementum in Longeditton. \* \* Prædictus Ricardus de Brademere obiit in Septimana Paschæ anno regni Regis Edwardi sextodecimo. \* \* Willielmus filius prædicti Ricardi est ejus hæres propinquior et est ætatis sexdecim annorum. Surr'.

Item, Inquisitio de terris, quas Willielmus de Brademere dudum defunctus tenuit de Roberto de Tute et Alexandra uxore ejus avia Thomæ de Gardinis, captis in manum Regis.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Robertus Le Tute et Alexandra uxor ejus tenuerunt, de domino Rege in capite de

hæreditate ipsius Alexandræ terras et tenementa cum pertinentiis in Longeditton', quas Willielmus de Brademere defunctus de prædictis Roberto et Alexandra tenuit, reddendo inde prædictis Roberto et Alexandra viginti quinque solidos per annum, de quibus viginti quinque solidis prædicti Robertus et Alexandra reddiderunt ad custodiam castri domini Regis de Dover' quibuslibet viginti et quatuor septimanis decem solidos. Post vero mortem ipsius Alexandræ prædictus Robertus Le Tute qui tenuit prædictas terras et tenementa per legem Angliæ cessavit de solutione prædictorum decem solidorum. per quod prædictus Willielmus de Brademere defunctus et Ricardus filius ejus et Willielmus filius prædicti Ricardi hucusque per manus suas, pro defectu acquietationis prædicti Roberti et hæredum prædictæ Alexandræ, reddiderunt prædictos decem solidos ad prædictam custodiam castri Dovor' quibuslibet viginti et quatuor septimanis per districtionem Ballivorum domini Regis ejusdem castri. Et dicunt quod prædictus Thomas de Gardinis est propinquior hæres ejusdem Alexandræ.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 4.]

22. PATRICIUS DE DUNBAR'. Inq. p, m.

Patricius filius prædicti Patricii propinquior hæres ejus est et plenæ etatis quia quadraginta septem annorum. Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 13.]

23. WILLIELMUS TOREL, nuper defunctus.

Johannes filius Johannis Torel filii Willielmi Torel est ejusdem Willielmi hæres propinquior et fuit ad festum . . . . anno regni Regis Edwardi decimo septimo de ætate undecim annorum. Essex'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 29; et 18 Edw. I. m. 22.]

24. RICARDUS DE YELAUND', nuper defunctus.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod domina Eufemia, mater prædicti Ricardi de Yeland, tenet tertiam partem omnium prædictorum terrarum et tenementorum nomine dotis. \* \* Item dicunt quod quidam Johannes, frater prædicti Ricardi de Yeland de eodem patre et eadem matre, est propinquior hæres ejusdem Ricardi; et quod erit prædictus Johannes viginti duorum annorum ad festum Sanctæ Trinitatis anno regni domini Regis Edwardi octavo-decimo.

Northumbr'.

25. Hugo de Hoton', qui tenuit de Lucia filia et hærede Roberti de Tweng' alias Twing' in custodia Regis existente. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Johannes filius prædicti Hugonis est propinquior hæres ejus, et quod erit de ætate sexdecim annorum ad festum Sancti Martini proximo futurum. [Ebor'.]

26. WILLIELMUS QUYNTIN' alias QUINTYN. Inq. p. m.

Willielmus filius prædicti Willielmi Quintyn propinquior hæres ejus est, et est ætate quatuor annorum. Wiltes'.

27. ROGERUS CORBET. Inq. p. m.

Inquisitio facta coram Vicecomite Gloucestr' apud Tydrington' in festo Apostolorum Petri et Pauli anno regni Regis Edwardi septimodecimo. \* Dicunt etiam [juratores] quod Willielmus Corbet, filius prædicti Rogeri Corbet, est ejus propinquior hæres. Et dicunt quod idem Willielmus est ætatis octo annorum et dimidii. Gloucestr'.

Willielmus Corbet, filius Rogeri Corbet defuncti, est proximus hæres ejusdem Rogeri, et erit ætatis octo annorum in quindena Sancti Michaelis anno supradicto [18°]. Alda mater dicti Rogeri dotata est de tertia parte manerii de Chadesley. Wigorn'.

### 28. DOMINA DERVERGULLA DE BALLIOLO. Inq. p. m.

Johannes de Balliolo, filius prædictæ dominæ Dervergullæ defunctæ, est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate quadraginta annorum ad festum Sancti Michaelis proximo præteritum. \* \* Dicta domina Dervergulla diem clausit extremum die Sabbati proxima post Conversionem Sancti Pauli anno prædicto [18°].

Bedford'.

Tenuit manerium de Driffeld' in escambium pro proparte sua Cestriæ quæ contingebat Christianam sororem suam quæ obiit sine hærede de se. Dominus Johannes de Balliolo, filius dictæ dominæ Dervorguillæ de Balliolo, propinquior hæres est ejusdem et ætatis triginta et quinque annorum.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 17.]

### 29. WILLIELMUS BARDOLF'. Inq. p. m.

Willielmus Bardolf obiit die Jovis proxima post festum Sancti Andræi Apostoli anno prædicto [18°]. Hugo Bardolf filius prædicti Willielmi est ejus hæres propinquior et ætatis triginta annorum et amplius.

Tenuit manerium de Mapeldorham die quo obiit quod est ex hæreditate Julianæ de Gurnay uxoris suæ adhuc superstitis. \* Dominus Hugo Bardolf, filius dieti Willielmi Bardolf, propinquior hæres est dieti Willielmi, et fuit ætatis triginti annorum circa festum Sancti Michaelis anno regni Regis Edwardi decimo septimo. Oxon'.

[Vide Rot. Fin., 11 Edw. I. m. 15; et 14 Edw. I. m. 14.]

# 30. GAWANUS alias CAWANUS LE BUTILER. Inq. p. m.

Willielmus Le Buteler, frater prædicti Gaweni, est ejus propinquior hæres, et erit de ætate sexdecim annorum ad festum Sancti Barnabæ Apostoli anno regni Regis Edwardi octavo decimo. Salop'.

[Vide Rot. Fin., 16 Edw. I. m. 12.]

### 31. JOHANNES DE LEYHAM. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Johannes obiit die Veneris proxima post festum Sanctæ Scolasticæ Virginis anno supradicto [18°]: et quod Johannes filius ejus est hæres ejus propinquior et de ætate duorum annorum et dimidii.

# 32. WARINUS DE MEYNWARING, alias MENWARIN. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod dictus Warinus obiit die Martis in septimana Pentecostes anno supradicto [17°]. Et quod Johanna, Margeria et Matilda, filiæ prædicti Warini, sunt ejus hæredes propinquiores; et quod dicta Johanna est ætatis quinque annorum, et Margeria ætatis

trium annorum et amplius, et Matilda prædicta ætatis dimidii anni et amplius. [Inquisitio facta anno 17°.] Norfolc'.

Domina Agnes uxor ejusdem Warini dotata est.

Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 9 Edw. I. m. 4; et 18 Edw. I. m. 20.]

33. THOMAS DE DIVELESTON' alias DYVELSTONE. Inq. p. m.

Item, de terris de quibus Lucia quæ fuit uxor prædicti Thomæ conjunctim cum eo feoffata fuit.

Thomas de Dyvilston' et Lucia uxor ejus feoffati fuerunt conjunctim de manerio de Dyvilston' per Simonem de Dyvilston' cum pertinentiis tempore domini Regis Henrici quadraginta annis elapsis.

Northumbr'.

- Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædicta Lucia conjunctim feoffata fuit cum prædicto Thoma de Dyvelstone quondam viro suo per Simonem de Dyvelstone patrem prædicti Thomæ de manerio de Dyvelstone.

  Northumbr'.
- E kant au maner de Dyveleston' prie Willyam de Tyndale heir Thomas de Dyveleston', ke la seisine ne seit pas rendue a Luce ke fu la femme Thomas de Dyveleston' par nule enqueste ke ore est returnee par le reson ke Simon de Dyveleston' uncle lavantdit Willyam e pere lavantdit Thomas, ki heir il est, tynt cel maner en chief de nostre Seygnur le Roy par homage e par le tierz de un fee de chivaler, e cel maner dona a Thomas son fiz e son heir en mariage ove Luce sa femme sanz le assent volente ou confermement nostre Seignur le Roy, sanz ceo ke cely Thomas en la vie Simon son pere ne al Roy ke ore est homage ne fist ne service, issi ke Simon son pere morust ore tard en le tens le Roy ki ore est. Thomas son fiz, apres la mort son pere, fist le homage e le service al Roy ki ore est come fiz e heir Simon, par quuy le Roy ad une tele prerogative ke ceus ki tenent en chief de ly ne poent lur terres doner ne aliener sanz conge le Roy ke il ne seient defesables. E nomeement kant il alienent tut ke il tenent en chief del Roy sicome cesty Simon fist, kar issi perdreit le Roy gardes e mariages de celes terres e des autres.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 10; et 23 Edw. I. m. 5.]

34. JOLLANUS DE BAVENT. Inq. p. m.

Robertus filius prædicti Jollani est propinquior ejus hæres, et est ætatis viginti quinque annorum et amplius. Lincoln'.

Idem Jollanus tenuit quendam redditum de hæreditate Amabillæ quæ fuit uxor ejus.

[Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 1.]

35. HENRICUS HUBAUD, nuper defunctus. De inquirendo utrum tenuit manerium de Ippesle in comitatu Warewic' de hærede Roberti de Mortuo Mari infra ætatem et in custodia Regis existente, an de Johanne de Hasting'.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Henricus Hubaud tenuit manerium de Ippesle prædictum de prædicto Johanne de Hasting' die quo obiit, et quod idem Henricus obiit seisitus de prædicto manerio cum pertinentiis in homagio dicti Johannis.

[Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 4; et 17 Edw. I. m. 14.]

36. HENRICUS HEOSE alias HOESEYE alias HUSE alias HUSEYE alias HUSEE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod Henricus Huse, filius prædicti domini Henrici Huse, est hæres ejus propinquior, et fuit ætatis viginti et quatuor annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ proximo præteritum. [Inquisitio facta die Martis proxima ante festum Sancti Laurentii aº 18°.]

Dicunt [juratores] quod Henricus filius prædicti Henrici defuncti est propinquior hæres ipsius Henrici, et fuit ad Natale Domini præterito de ætate viginti quinque annorum. Dicunt etiam quod diem clausit extremum die Dominica in crastino Sanctæ Mariæ Magdalenæ anno prædicto. [Inquisitio facta die Martis in festo Assumptionis Beatæ Mariæ aº 18°.]

Buckingham'.

[ Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 5.]

37. JOHANNES DE KIRKEBY alias KERKEBY, ELIENSIS EPISCOPUS. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod dominus Willielmus de Kyrkeby, frater prædicti domini Johannis de Kyrkeby defuncti, est propinquior hæres ejus, et fuit de ætate triginta annorum ad festum Beatæ Mariæ in Martio proximo præteritum. Dicunt etiam quod dictus defunctus diem clausit extremum, scilicet, die Dominica in Ramis Palmarum anno prædicto [18°].

Quidam Willielmus de Kerkeby est frater et hæres dicti Johannis propinquior et ætatis triginta duorum annorum. Cant'.

[ Vide Rot. Fin., 18 Edw. I. m. 14.]

38. HUGO DE PULFORD', defunctus. De inquirendo utrum tenuit de Simone filio Radulphi de Ormesby, &c.

Prædictus Hugo die quo obiit tenuit manerium de Pulford', exceptis duabus bovatis terræ, et manerium de Claverton' &c. de Simone filio Radulphi de Ormesby immediate. \* Prædictus Hugo tenuit quartam partem manerii de Neweton' de Roberto Camerario de Frodesham in liberum maritagium. \* Robertus filius prædicti Hugonis est hæres ejus propinquior, et est ætatis septendecim annorum et dimidii. Cestr'.

39. JOHANNES LE WALEIS, defunctus. Inq. p. m.?

Willielmus Le Waleis, filius et hæres dicti Johannis Le Waleis 'est' propinquius hæres dicti Johannis Le Waleis est, et est de ætate sexdecim annorum.

40. ALVEREDUS alias ALBRICUS DE WYTTLEBUR' alias WYTLEBYR', defunctus.

Utrum tenuit de Johanne de Wodhull', an de Rege, die quo se ipsum
submersit. Tenuit de Johanne de Wodhull', et nihil de Rege.

- 41. HENRICUS LE WALEYS—pro QUACUNQUE DOMU RELIGIOSA. Inq. ad q. d.
- 42. Jocosa Quæ fuit uxor Roberti de Mortuo Mari, defuncta. De manerio de Huntebere in manum Regis capto post mortem dictæ Jocosæ, in Isabellæ filiæ Roberti de Mortuo Mari dispendium et gravamen.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod manerium de Huntebere fuit hæreditas Jocosæ quæ fuit uxor Roberti de Mortuo Mari, et quod dicta Jocosa in viduitate sua feoffavit Ysabellam filiam prædicti Roberti de eodem manerio, et dicta Ysabella seisinam suam inde per tres septimanas integras pacifice continuavit quousque Magister Henricus de Bray, Eschaetor domini Regis citra Trentam, cepit dictum manerium de Huntebeare in manum domini Regis statim post mortem dictæ Jocosæ, ratione hæredis prædicti Roberti infraætatem et in custodia domini Regis existentis; unde dicta Jocosæ non fuit seisita in dominico suo ut de feodo die quo obiit. Devon'.

    [Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 6 et m. 2.]
- 43. WILLIELMUS DE HASELBECHE, defunctus. De morte dicti Willielmi, et de custodia terrarum suarum quæ ad Alanum filium et hæredem Rogeri Le Zuche pertinet; qui quidem Alanus die Sancti Dionisii anno regni Regis 16° in partibus Vasconiæ venit coram Rege et petivit hæreditatem suam sibi tanquam illi qui plenæ ætatis fuit restitui.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus de Haselbeche diem clausit extremum sexto die Aprilis anno regni Regis Edwardi decimo septimo. Item dicunt quod Thomas filius ejus est propinquior hæres ejus, et est decem annorum. Item dicunt quod tenuit quasdam terras et tenementa in Yelvertoft de domino Rogero La Zuche.

    Northampton'.
- 44. GILBERTUS COLEMAN, defunctus. De terris suis, et de dote Aliciæ quæfuit uxor prædicti Gilberti assignanda.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod prædictus Gilbertus fuit seisitus in dominico suo ut de feodo die quo obiit de quodam marisco qui vocatur Standflete in hundredo prædicto [de Rocheford'].

    \* Prædicti juratores dicunt quod prædictus Gilbertus quondam feoffavit quendam Johannem de Bemflet' Capellanum de prædicto marisco tenendo sibi et hæredibus suis.

    \* Et dicunt quod idem Johannes postea feoffavit inde prædictum Gilbertum et Baldewynum filium ejusdem Gilberti tenendo prædictis Gilberto et Baldewynus et hæredibus ipsius Gilberti. Et quod iidem Gilbertus et Baldewynus fuerunt inde invicem seisiti usque in diem obitus prædicti Gilberti.
- 45. Deest. [ODO LERCHEDECEN.]
- 46. GALFRIDUS DE SCODLAND alias SCOLANDE, defunctus. Extenta terrarum quas Eschaetor in manum Regis cepit post mortem dicti Galfridi.
  - Quia juratores cujusdam inquisitionis factæ per Breve domini Regis, quod vocatur 'Diem clausit extremum,' ad prosecutionem cujusdam Ricardi de Scodland una cum quampluribus fidedignis comitatus Somerset', asseruerunt quod custodia terrarum et tenemen-

torum quæ fuerunt dicti Galfridi die quo obiit ratione minoris ætatis Franconis filii Franconis fratris prædicti Galfridi et hæredis dicti Galfridi avunculi sui, eo quod idem Galfridus nullum hæredem de se habuit, ad dominum Regem pertinet, cepi [ego eschaetor] in manum domini Regis terras et tenementa quæ fuerunt dicti Galfridi die quo obiit.

Somerset'.

Benedicta quæ fuit uxor prædicti Galfridi dotata est de tertia parte prædictæ villæ [de Catanger]. Somerset'.

- 47. Robertus filius Walteri et Alianora uxor ejus. Extenta maneriorum de Burnham et Reyndone. Essex'.
- 48. WILLIELMUS DE ALBA MARLIA, defunctus. De maritagio hæredis et custodia terrarum dicti Willielmi.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Willielmus de Alba Marlia nihil tenuit de domino Rege in capite, sed dicunt quod idem Willielmus tenuit sex marcatas et octo solidatas terræ cum pertinentiis in Tany Beatæ Mariæ de honore de Hurberton' qui est in manu domini Regis per mortem Rogeri de Vautort, pro defectu hæredum prædicti Rogeri. Dicunt etiam quod prædictus Willielmus de Alba Marlia tenuit de Johanne de Alba Marlia de Stok' unum feodum militis cum pertinentiis in Flente, et quod maritagium hæredis prædicti Willielmi non pertinet ad prædictum Johannem de Alba Marlia ratione feodi prædicti in Flente, immo ad Gundredam quæ fuit uxor Johannis Wyger eo quod prædictus Willielmus tenuit de prædicta Gundreda unum feodum militis cum pertinentiis in Sydenham de quo feodo antecessores prædicti Willielmi primo feoffati fuerunt.
- 49. De malefactoribus et pacis Regis perturbatoribus in maneriis de Tadington' et Presteclive. [Inquisitio manca.]
- 50. NICHOLAUS BARO STAFFORD', defunctus. Extenta manerii de Castro juxta Stafford' ratione minoris ætatis filii et hæredis prædicti Nicholai in manum Regis capti. Stafford'.
- 51. THOMAS DE WEYLOND' alias WEYLAND' alias WEYLAUND' alias WEILAUND', felo. Diversæ inquisitiones de terris, et tenura earundem,
  in manum Regis captis ratione feloniæ dicti Thomæ pro qua
  regnum abjuravit.
- 52. Deest. [Anthon' Dunolm' Episcopus—pro Abbate de Waltham.]
- 53. ABBAS DE FISCAMPO DECANUS ECCLESIZE DE STANINGES. De jurisdictione Archiepiscopi Cantuariensis.
- 54. WALTERUS DE TRAYLY alias TRAYLI alias TRAYLLY. Inq. p. m.
  - Johannes de Trayly est filius prædicti Walteri defuncti et propinquior hæres ejus; et fuit de ætate undecim annorum ad festum Epiphaniæ Domini anno prædicto [18°].

    Bedford'.
  - Walterus de Trayly feoffavit Magistrum Ricardum de Clifford de manerio de Yevilden' cum advocatione ecclesiæ &c. \* Postea Magister Ricardus de Clyfford prædictus feoffavit Walterum de Trayly prædictum et Elienoram uxorem suam de prædicto manerio

cum advocatione ecclesiæ et aliis suis pertinentiis conjunctim, habendo et tenendo de dicto Comite [Gloverniæ] prædictis Waltero et Alianoræ et hæredibus ipsius Walteri, qui in plena et pacifica seisina de manerio prædicto, ut prædictum est, extiterunt a die Sancti Laurentii anno regni Regis Edwardi decimo septimo usque ad diem Sancti Leonardi anno eodem quo die prædictus Walterus diem clausit extremum.

Bedford'.

- 55. AVELINA DE FORTIBUS COMITISSA ALBEMARLIE, defuncta. De feodis militaribus quæ tenuit de Archiepiscopatu Ebor'.
- 56. Uxor Resi ab Maylgun. Extenta terræ in Pennarth quam ipsa habuit de dono Regis Edwardi ad terminum vitæ suæ.
- 67. Abbas de Eynesham. De visu franci plegii, &c.
- 58. ROBERTUS DE WAUTON', defunctus. Extenta super valore de Bolehay in foresta de Rokyngham quam habuit ad vitam suam.
- 59. EGIDIUS DE PLAIZ. De bosco suo in Esthamme et Westhamme.
- 60. NICHOLAUS DE STAPELTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE NOVO BURGO. Inq. ad q. d.
- 61. Johannes de Bekingham filius et hæres Alani de Bekingham defuncti. De terra dicti Alani in manum Regis capta.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Alanus de Bekingham appellatus fuit de morte Petri de Dynington'.per Evam uxorem ejusdem Petri, et ductus apud Bultham die Sabbati proxima post festum Sancti Barnabæ Apostoli anno regni Regis Edwardi terciodecimo, coram Waltero de Stirchesleye Gerardo de Hedon et Roberto de Morteyn, Justiciariis per dominum Regem ad dictum appellum audiendum et terminandum deputatis, et ibidem de morte prædicta... acupatus, dixit quod clericus fuit et membrum ecclesiæ et ideo non potuit nec voluit ibi respondere. Prædicti Justiciarii ceperunt inquisitionem ex officio suo quæ dixit quod culpabilis fuit de morte prædicta, et ideo repositus fuit Gayola Nottingham' et ibi diem clausit extremum. Terra sua capta fuit in manu domini Regis et tradita villatæ de Bekingham ad respondendum coram Justiciariis in proximo itinere.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 6.]

- 62. Johannes filius Johannis de Wlybington', qui est in custodia Reginæ. De parco de Wykehaumond' quem dictus Johannes pater suus habuit infra metas forestas de Witlewode . . . . bella mater ipsius Johannis filii Johannis dotata fuit de manerio de Wykehaumond'.
- 63. PHILIPPUS DE THORLAKESTON' alias THURLOKESTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE TAUNTON'. Inq. ad q. d.
- 64. RICARDUS DE PORTBURY—pro PRIORE ET CONVENTU DE TAUNTON'.

  Inq. ad q. d.

- 65. ALANUS DE IREBY—pro PRIORE ET CONVENTU DE KARLIOLO. Inq. ad q. d.
- 66. WALTERUS LE SAUVAGE, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 67. WILLIELMUS DE LIVERMERE ET SARRA UXOR EJUS. De tempore feoffamenti ad Abbatem de Sibeton'.
- 68. De capella quæ vocatur Domus Dei in Donewico vacante.
- 69. RICARDUS DUBBE alias BUBBE, DE HORSY—pro ABBATE ET CONVENTU DE MUCHELNYE. Inq. ad q. d.
- 70. Hugo Payn-pro Fratribus de Monte Carmeli, Ceste'. Inq. ad q. d.
- 71. PHILIPPUS HAKET DE BISHAMPTON', suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 72. Prior et Fratres Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Hibernia—pro Henrico Le Mareschall' cive et mercatore Dubliniæ. Inq. ad q. d.
- 73. Hugo de Neyvyle alias Nevile, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - Agnes quæ fuit uxor dicti Hugonis tenet nunc prædictam terram [in Medburn'] ex traditione domini Johannis de Kirkeby nuper Thesaurarii domini Regis.

    Leicestr'.
- 74. EDITHA FILIA ROBERTI DE HOMYNTON'—pro PRIORE DE MAYDENEBRA-DELEGH', Inq. ad q. d.
- 75. Robertus de Pynkeny—pro Priore et Conventu de Esseby. Inq. ad q. d.
- 76. NICHOLAUS DE BARMFLET—pro FRATRIBUS MINORIBUS SOUTHAMPTON'.

  Inq. ad q. d.—manca.
- 77. JOHANNES LE CLERK DE BROKTON' JUXTA SUTTON' MADOK'—pro PRIORE ET CONVENTU DE WOMBRUGGE. Inq. ad q. d.
- 78. ABBATISSA DE CADAMO. Inq. ad q. d.
- 79. DAVID AB KENEWEK' alias AP KENEWRIC. De burgagiis in villa de Rothelan'.
- 80. RICARDUS DE MASCY. Inq. ad q. d.
- 81. EDMUNDUS FRATER REGIS—pro CAPELLA BEATÆ MARIÆ IN CASTRO DE TUTTEBURY. Inq. ad q. d.
- 82. WILLIELMUS DE BIKERTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE BRIDLINGTON'.

  Inq. ad q. d.
- · 83 a. Rogerus de Lasseles—pro Priorissa et Monialibus Beatæ Mariæ de Thickeheved'. Inq. ad q. d.

83 b. WILLIELMUS DE ALBA MARLIA defunctus. De custodia terræ et maritagio hæredis ejus.

[Vide no 48, hoc anno.]

- 84. Domina Isabella de Fortibus, Comitissa Albæ Marliæ—pro Priore et Conventu de Cristeschyrch' Twynham. Inq. ad q. d.
- 85. CECILIA FILIA WALTERI FILII WILLIEIMI DE SANCTO EDMUNDO—pro Magistro et Fratribus Ordinis de Sempingham. Inq. ad q. d.
- 86. WILLIELMUS PAYNEL. De feoffamento per Johannem de Cameys de manerio et parco de Demesford, quem quidem parcum Henricus Huse jam defunctus tenuit ad vitam suam.

  Sussex'.
- 87. WALTERUS DE BROKEWEYE alias BROCWEYE—pro PRIORE ET CONVENTU DE FARLEYE. Inq. ad q. d.
- 88. RICARDUS DE MANNESTON'—pro ABBATISSA ET CONVENTU DE SHAFTE-BURY. Inq. ad q. d.
- 89. Johannes de Hecham—pro Priorissa et Conventu de Carrowe.
  Inq. ad q. d.
- 90. WILLIELMUS DE FALKHAM—pro ABBATE ET CONVENTU DE TAVISTOR'.

  Inq. ad q. d.
- 91. WALTERUS FILIUS HUGONIS FILII RADULPHI DE NESEBYT alias NESBYT, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 92. Fratres Minores de Donewico. Inq. ad q. d.
- 93. HENRICUS FILIUS ET HÆRES JOHANNIS DE HOLEWELLE, natus et educatus a nativitate sua fatuus et idiota semper hucusque extitit. Extentæ terrarum in manum Regis captarum post mortem dicti Johannis.

  Juliana mater dicti Henrici dotata est.

  Essex'.
- 94. WILLIELMUS DE CUMBA MARTINI, DE CIRENCESTR'—pro MAGISTRO ET FRATRIBUS HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS BAPTISTÆ DE BANNEBIR'. Inq. ad q. d.
- 95. Johannes filius Johannis de London' defunctus, qui tenuit de hærede Roberti de Everingham in custodia Regis existente. De custodia terrarum dicti Johannis.
  - Robertus de Everingham nec aliquis ejus antecessorum nunquam habuit custodiam terrarum et tenementorum Johannis filii Johannis de London' nec antecessorum prædicti Johannis, præter Adam de Everingham patrem prædicti Roberti qui custodiam terrarum et tenementorum prædicti Johannis, post mortem Johannis de London' patris prædicti Johannis, in manu sua seisivit dum infra ætatem fuit, et custodiam prædictorum tenementorum concessit Johanni de Vylers qui custodiam illam tenuit per tres annos et amplius, quousque dictus Adam præfatam custodiam a prædicto Johanne Le Vylers resumpsit, et eam sic resumptam præfato Johanni filio Johannis de London' ante legitimam ætatem suam per septem annos liberavit, eo quod ad ipsum de jure non pertinuit.

- 96. HENRICUS FILIUS CONANI, DE KEKKEFEUD', defunctus. De maritagio et custodia Henrici filii Conani consanguinei et hæredis prædicti Henrici.
  - Dicunt [juratores] quod in cujuscunque feodo hæredes inventi fuissent post mortem antecessorum suorum ad ipsum semper maritagium solebat pertinere: et quod Henricus filius Conani die obitus præfati Henrici avi sui inventus erat apud Lyverton' in feodo Marmeduci de Tweng', cujus hæres in custodia domini Regis existit.

    [Vide Rot. Fin., 13 Edw. I. m. 4.]
- \* 96. PETRONILLA QUÆ FUIT UNOR HENRICI FILII CONANI defuncti. De inquirendo si Henricus filius Conani, in inquisitione dictus CONANUS FILIUS HENRICI, de assensu patris sui ipsam Petronillam dotaverit ad ostium ecclesiæ quando eam desponsavit de omnibus terris ipsius patris sui, necne.
  - Juratores dicunt per sacramentum suum quod prædictus Henricus pater Conani concessit eidem Conano filio suo dotare prædictam Petronillam uxorem suam de omnibus terris et tenementis suis; et hoc bene patuit ex quo ipsam admisit et sustinuit eandem Petronillam in domum suam propriam per tres annos et dimidium. Ebor.
  - 97. RANULPHUS DE NEVILL'—pro Priore et Conventu de Kyrkeham. Inq. ad q. d.
  - 98. MARIA DE NOVA VILLA, DOMINA DE MIDDELHAM—pro ECCLESIA DE HOUTON'. Inq. ad q. d.
  - 99. HENRICUS DE LACY, COMES LINCOLN'—pro CAPELLA BEATÆ MARLÆ DE SAXTON'. Inq. ad q. d.
  - 100. ABBAS ET CONVENTUS DE THORNETON'. De feoffamento terræ, &c. ipsis per Adam Le Despenser facto jam viginti et duobus annis elapsis; qui quidem Adam captus fuit in guerra. Lincoln'.
  - 101. Thomas Walding, consanguineus et hæres Ricardi Waldyng. De balliva de Staunton' infra forestam de Dene quam Henricus nuper Rex per chartam suam dedit prædicto Thomæ tunc infra ætatem existenti.
  - 102. RADULPHUS NORWICENSIS EPISCOPUS—pro Scolaribus per Hugonem quondam Episcopum Eliensem in villa Cantebr' constitutis. Inq. ad q. d.
  - 103. ROGERUS LA WARRE alias WARE—pro ABBATE ET CONVENTU DE BEGEHAM. Inq. ad q. d.
  - 104. HAMO HAUTEIN, defunctus. De seisina.
    - Dicunt [juratores] per sacramentum quod Walterus de Stirchesle et Alicia uxor ejus protulerunt quandam chartam sub nomine Hamonis Hautein; qualiter habuerunt dictam chartam ignorant: et dicunt [quod] per chartam illam fuerunt seisiti plene et pacifice de terris et tenementis quæ fuerunt ipsius Hamonis in Brunne vivente Waltero de Stirchesle; et postmodum prædicta Alicia et Willielmus de Scaddeworth' [alias

- Chaddesworth'] qui postea eam desponsavit fuerunt seisiti de prædictis terris et tenementis quousque Willielmus Hautein, filius et hæres Hamonis Hautein, fuit seisitus in prædictis tenementis per Breve domini Regis.

  Cantebr.
- 105. WILLIELMUS DE HAMELTON'—pro PRIORE ET FRATRIBUS ORDINIS BEATÆ MARIÆ DE MONTE CARMELI CANTEBRUG'. Inq. ad q. d.
- 106. Johannes de Muese. De quibusdam tenementis ipsius Johannis, ratione trangressionum Thomæ de Weylond' in manum Regis captis, quorum seisinam idem Johannes recuperat versus dictum Thomam et Margeriam uxorem ejus.
- 107. Johannes de Brunne alias Bronne, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 108. Johannes Bek'—pro Abbate et Conventu de Kyrkested'. Inq. ad q. d.
- 109. Johannes filius Johannis de Wauton'. De terris, de quibus dictus Johannes fuit feoffatus per Johannem de Wauton' militem patrem suum, in manum Regis captis cum terris Gilberti de Clare Comitis Gloucestr'.
- 110. MAGISTER DOMUS SANCTI THOMÆ DE ACON LONDON—pro PRIORE ET FRATRIBUS HOSPITALIS SANCTI JOHANNIS JERUSALEM IN ANGLIA. Ing. ad q. d.
- 111. De anno 14º Edw. I. nº 85.
- 112. ROBERTUS BARCOK' alias BALKOC pro PRIORE ET CONVENTU DE BLYDA. Inq. ad q. d.
- 113. Robertus de Sumervill' alias Somervill'—pro Priore et Conventu de Repindon'. Inq. ad q. d.
- 114. MAGISTER HOSPITALIS BEATÆ MARIÆ CICESTRIÆ. Inq. ad q. d.
- 115. Adam de La Chambre et Nicholaa Quæ fuit uxor Johannis Le Waleys. De seisina messuagii ad ballivam forestariæ de Salceto pertinentis.
- `116. Simon de Throp'—pro Priore Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.
- 117. MAGISTER PETRUS DE LAKINGE pro CUSTODE ET SCOLARIBUS DOMUS DE MERTON' OXON'. Inq. ad q. d.
- 118. Robertus de Stoke, et alii—pro Priore et Conventu de Coventr'.

  Inq. ad q. d.
- 119. De anno 17º Edw. I. nº 93.
- 120. WALTERUS DE LANGETON'. Inq. ad q. d.
- 121. Magister domus Sancti Thomæ de Acon London'—pro Priore et Fratribus Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.

- 122. Johannes de Liveremere et Matilda uxor ejus pro Priore et Conventu de Leyston'. Inq. ad q. d.
- · 123. Johannes filius Simonis, executor testamenti Willielmi de Sancto Claro
  —pro capella de Danigbery. Inq. ad q. d.
- 124. FULCO DE BATHONIA alias BATONIA. De manerio suo de Bolinton'

  La Brendhalle de quo feoffaverat Willielmum de Monte Caniso
  de Edwardeston'.

  Essex'.
- 125. JOHANNES FILLOLL'. Inq. ad q. d.
- 126. HENRICUS DE BLUNTESDON' ET ROGERUS BACUN pro ABBATE ET CONVENTU DE COLECESTR'. Inq. ad q. d.
- 127. WILLIELMUS FILIUS WILLIELMI DE PERCY, DE KYLDALE, ET JOHANNA UXOR EJUS-pro ABBATE ET CONVENTU DE WYTEBY. Inq. ad q. d.
- 128. ALESIA DE LACY—pro CAPELLA MANERII DE ROTHEWELL'. Inq. ad q. d. Dicta Alesia tenet manerium de Ledes de hæreditate Henrici de Lacy Comitis Lincoln'.
- 129. ROGERUS DE MOUBRAY. De servitio quod dicitur Gildalile per Baroniam ipsius Rogeri de Kirkeby Malasart.
- 130. HENRICUS DE MILFORD'— pro SUCCENTORE VICARIORUM ECCLESIA BEATI PETRI EBOR'. Inq. ad q. d.
- 131. WILLIELMUS HAMELYN—pro CAPELLA BEATÆ MARIÆ DE WYMUNDHAM. Inq. ad q. d.
- 132. RICARDUS LE ENGINUR. De multura molendinorum Regis Cestriæ subtracta.
- 133. MARGERIA KIRIEL alias KERIEL, ET ALII—pro ABBATE ET CONVENTU DE CROXTON'. Inq. ad q. d.
- 134. NICHOLAUS ABEL ET WILLIELMUS DE HAMELTON'— pro PRIORISSA ET MONIALIBUS DE NUNETON'. Inq. ad q. d.
- 135. WILLIELMUS DE LA CHAUMBRE alias DE CAMERA, DE WYLTON', ET ALII —pro Johanne Ebor' Archiepiscopo. Inq. ad q. d.
- 136. ROGERUS LE MARESCHAL ET ALII—pro PRIORE ET CONVENTU FRATRUM PRÆDICATORUM GLOUCESTR'. Inq. ad q. d.
- 137. Petrus de Dutton', et alii—pro Priore et Conventu de Norton'.

  Inq. ad q. d.
- 138. De anno 19° Edw. I. nº 108.
- 139. WILLIELMUS DE LA SALE ET ISABELLA UXOR EJUS; ADAM FILIUS WILLIELMI DE LANGEDON', PHILIPPUS, RICARDUS ET OSBERTUS FRATRES EJUS; JOHANNES FILIUS BARTHOLOMÆI DE DOVOR', ABRAHAM, ROBERTUS ET THOMAS FRATRES EJUS; LÆTICIA FILIA WILLIELMI COLHOP, FELICIA ET ALICIA SORORES EJUS; ET ALII—pro Abbate et Conventu Sanctæ Radegundis Juxta Dovor'. Inq. ad q. d.

- 140. VILLA DE JERNEMUTA. Inq. ad q. d.
- 141. WILLIELMUS PUNFRET alias PUMFRED, ROBERTUS DE SHULTON' ET ALII
  —pro Abbate et Conventu de Cumba.
  - Robertus de Shulton' non potest dare neque assignare duodecim acras terræ cum pertinentiis in Bylneye dicto Abbati, neque alicui alii, quia terra illa est jus et hæreditas 'cujusdam' Amiciæ uxoris suæ.
- 142. Johanna de Morteyn pro ecclesia Sancti Andreæ de Dunesby alias Donnesby; pro anima Willielmi de Morteyn. Inq. ad q. d.
- 143. MARTINUS PEIL DE CERF alias PEYLDECERF ET WILLIELMUS DE BARNEBY—pro Abbate et Conventu de Barlinges. Inq. ad q. d.
- 144. Edmundus Comes Cornub'—pro Rectore et Fratribus domus de Asserugge. Inq. ad q. d.
- 145. MAJOR ET BURGENSES DE GRIMESBY ET HOMINES DE RAVENSEROD'.

  De Insula de Raveneserod' et impedimentis et forstallamentis
  navium apud Grimesby applicantium et aliis injuriis factis
  hominibus de Grimesby per homines de Raveneserod'.
- 146. WILLIELMUS DE CLAMBERGHE. De statu mentis ipsius Willielmi, consanguinei Reginaldi de Berewick' et Petri Sarnel alias Sharnel et cujus hæredes ipsi sunt, tempore dimissionis quam idem Willielmus Regi fecit.
  - Willielmus de Clamberghe tempore dimissionis prædictæ fuit bonæ memoriæ, et per longum tempus post eandem dimissionem extitit compos mentis suæ.
- 147. NICHOLAUS FILIUS ET HERES JOHANNIS DE BOSHALE alias BOSSALE.

  Probatio ætatis.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Nicholaus filius et hæres Johannis de Bossale natus fuit apud Galmeton' et in ecclesia ejusdem villæ baptizatus; et quod idem Nicholaus fuit viginti et unius anni ad festum Sancti Michaelis ultimo præteritum. Ebor'.
- \*148. VILLA NOVI CASTRI SUPER TYNAM. Inq. ad q. d.
- \*149. ALANUS LA ZUCHE, FILIUS ET HERES ROGERI LA ZUCHE defuncti.

  De captione bonorum et catallorum dicti Alani in maneriis de

  Esseby La Zuche et Nortmolton', qui fuit plenæ ætatis in festo

  Sancti Dionisii anno &c. 16°.
- \*150. Adam de Stratton', felo. De inquirendo de quo terram suam tenuit.
- †151. Extenta terrarum in Killing' et Beghum.
- †152. WALTERUS DE PELTINDON' alias PELTENDON'. De redditu in Totham et Langham in manum Regis capto una cum terris &c. Thomæ de Weylaund'.
- †153. Johannes Tregoz et Thomas de Sende et Alicia uxor ejus—pro Priore et Conventu de Novo Loco juxta Gildeford'. Inq. ad q. d. Jul' [? Juliana] Tregoz mater dicti Johannis dotata est.
- †154. Amicia de Berleye alias Derleye—pro ecclesia de Bachekinton'.

  Inq. ad q. d.

- †155. WILLIELMUS ERNEWEY—pro PRIORE ET CONVENTU DE PLUMPTON'.

  Breve ad q. d.
- †156. Galfridus Arssick' et Johannes de Gynes—pro Priore Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.
- †157. REX-pro ABBATE ET CONVENTU DE FURNEYS. Inq. ad q. d.
- \*158. Robertus de Wyleby—pro Abbate et Conventu de Furneys.

  Breve ad q. d.

#### 19° Edw. I.

- 1. Deest. [Andreas de Merke.]—[Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 22.]
- 2. Thomas Basset, de Welleham. Inq. p. m.

  Thomas filius ejus propinquior hæres ejus est, et fuit ætatis octodecim

  annorum ad festum Sancti Petri ad Vincula anno regni Regis

  Edwardi octodecimo.

  Leicestr'.
- 3. WALTERUS DE ESTWYK', qui tenuit de Willielmo de Monte Caniso, de Edwardeston', cujus terræ occasione transgressionum ejusdem Willielmi in manu Regis existunt. Inq. p. m.
  - Simon filius prædicti Walteri est hæres ejus propinquior, et fuit ad festum Apostolorum Simonis et Judæ proximo præteritum anno regni Regis Edwardi decimo nono de ætate viginti quatuor annorum.

Bedford'.

#### [Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 16.]

- 4. NICHOLAUS DE WYDMARPOL'. De servitio et modo feoffamenti manerii de Netherhaddon' unde dictus Nicholaus feoffatus est per Robertum de Derleye.

  Derb'.
- 5. GILBERTUS DE MIDDELTON' alias MIDILTON', defunctus. Extenta terrarum, &c.
  - Gilbertus filius prædicti Gilberti de Midilton' est propinquior hæres ejus, et fuit duodecim annorum ad gulam Augusti anno regni Regis nunc decimo nono. \* Et sciendum quod Juliana quæ fuit uxor prædicti Gilberti dotata est. Tenuit etiam quandam terram de hærede Willielmi de Medilton' qui est infra ætatem.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

6. Domina Johanna de Basevill' alias Basevile. Inq. p. m.

Dominus Gerardus filius dominæ Johannæ prædictæ propinquius ejus hæres est, et plenæ ætatis die quo 'dicta Johanna' obiit.

Buckingham'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 18.]

7. RADULPHUS DE ARNEHALE alias ARNHAL' alias HARNEHALE, qui tenuit de hærede Johannis de Nevill' infra ætatem existente. Inq. p.m.

Dicunt [jurati] quod quidam Radulphus filius Willielmi filii Radulphi de Arnhal' est hæres ejusdem Radulphi, et quod idem Radulphus hæres est de ætate novemdecim annorum.

Nottingham'.

8. ADA QUE FUIT UNOR WILLIELMI CORBET, quæ tennit de hærede ipeius Willielmi infra ætatem existente. Inq. p. m.

Dicta Ada tenuit manerium de Imeneye integrum in dote die quo obiit de Petro Corbet ratione minoris ætatis Willielmi filii et hæredis Rogeri Corbet. \* \* Willielmus filius Rogeri Corbet est ejus hæres propinquior, et fuit ætatis undecim annorum ad festum Omnium Sanctorum anno regni Regis Edwardi decimo nono. Wigorn'.

- 9. MATILDA QUE FUIT UXOR WILLIELMI DE HARDREDESHULL'. Inq. p. m.

  Præfata Matilda tenuit manerium de Saleby, nomine dotis, per mortem
  prædicti Willielmi de Hardredeshull' quondam viri sui.

  Willielmus filius Johannis de Hardredishull' est propinquior ejus
  hæres, et fuit ætatis viginti duorum annorum ad Pascha Floridum
  proximo præteritum.

  Lincoln'.
- 10. PHILIPPUS DE BRACHESOUERE [? BACHESOURE] alias BAGGESORE, defunctus. De tenura sua, prima inquisitione insufficiente.

Prædictus Philippus tenuit die quo obiit de domino Rege in capite quatuor virgatas terræ et dimidiam in Bardeleg' non de corona, sed de eschaeta domini Regis, &c. \* \* \* Thomas filius prædicti Philippi propinquior hæres est ejusdem Philippi, et est ætatis tredecim annorum intrante quartodecimo anno ad festum Beati Laurentii anno regni Regis Edwardi decimo nono. Salop'.

11. HUGO LUVEL alias LOVEL, defunctus. Extentæ feodorum militum et advocationum ecclesiarum.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 8 et m. 3.]

12. WILLIELMUS SPILEMAN. Inq. p. m.

Petrus Spileman filius dicti Willielmi, ætatis viginti octo annorum, est ejus propinquior hæres. Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 1.]

13. Johannes de Bathon' alias Batonia. Inq. p. m.

Johanna de Boun' filia Johannis de Bathon' proxima hæres ejus est, et est de ætate viginti septem annorum. Wiltes'.

Dominus Johannes de Bathon' die quo obiit nihil tenuit de domino Rege in capite in comitatu Essex', sed tenuit manerium de Norton' cum pertinentiis per legem Angliæ quia idem dominus Johannes desponsavit Alianoram filiam et hæredem domini Galfridi de Aunblie.

Domina Johanna uxor domini Johannis de Boun propinquior hæres est, quia filia et hæres est Alianoræ quæ fuit uxor domini Johannis de Bathon', et eadem domina Johanna est de ætate triginta annorum.

Essex'.

Item dicunt [juratores] quod Johanna uxor domini Johannis de Boun' est filia et hæres dicti Johannis propinquior, et fuit ætatis viginti octo annorum ad Nat' [Natale vel Nativitatem] Beati Johannis Baptistæ proximo præteritum. [Inquisitio facta die Lunæ proxima post festum Sancti Michaelis a° 19°.]

Suffolc'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

- 14. ROGERUS DE SOMERY alias SUMERY. Inq. p. m.
  - Dicunt [juratores] quod Johannes filius Rogeri de Somery est propinquior ejus hæres, et erit de ætate duodecim annorum in mense Martii proximo futuro, sicut intelleximus.

    Buckingham'.
  - Johannes filius et hæres prædicti Rogeri de Sumeri erit ætatis tredecim annorum ad festum Purificationis Beatæ Mariæ proximo futurum.
  - Johannes de Somery est filius et hæres dicti Rogeri de Somery propinquior, et erit de ætate tredecim annorum die Lunæ proxima ante festum Sancti Ceddæ Episcopi in Martio proximo venturum anno regni Regis Edwardi vicesimo. Wigorn'.
  - Johannes de Somery est filius et hæres domini Rogeri de Somery, et erit de ætate duodecim annorum die Lunæ proxima ante festum Sancti Ceaddæ anno regni Regis Edwardi vicesimo. Stafford'.
  - Agnes de Somery uxor ejusdem Rogeri juncta est cum eo in feoffamento.

    Berk'.
- 15. MILO TALBOT, defunctus, filius Ricardi Talbot. De valore custodiæ manerii de Molachyde. Alianora quæ fuit uxor prædicti Milonis dotata est.

  Dublin'.
- ‡ 16. Extenta terrarum.
  - 17. Dominus Rex. Inq. ad q. d.
  - 18. PRIOR MAGNÆ MALVERINÆ. Inq. ad q. d.
  - 19. WILLIELMUS FILIUS PETRI, DE ROUSTON', Clericus, et nativus Fratrum Militiæ Templi in Anglia. De terra capta in manum Regis.
  - 20. RICARDUS DE LA CHIRCHEYERD' alias CHIRCHARD, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 21. WILLIELMUS DE STONHOUSE alias STONHUSE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
  - 22. De ponte de Stoke-ferie reparando, &c.
  - 23. WILLIELMUS DE BOTEREUS ET PHILLIPUS DE ALBINIACO. De tertia parte manerii de Kynemarsdon', separata a duabus partibus ejusdem, in manum Regis capta &c.
    - Johannes de Soleny aliquando dedit Alexandro de Arsyk' et cuidam Emmæ sorori prædicti Johannis tertiam partem dicti manerii in liberum maritagium tempore Johannis avi domini Regis nunc Edwardi: et sic prædicta tertia pars dicti manerii descendebat gradatim jure hæreditario usque quendam Hugonem de Tywe, qui quidem Hugo prædictam tertiam partem dedit Waltero filio suo cum quadam Emma filia Thomæ de Whelton' in liberum maritagium. Mortuo Waltero filio prædicti Hugonis de Tywe, prædicta Emma adhæsit cuidam Adæ de Nortoft in conjugium, qui quidem Adam et Emma vendiderunt prædictam tertiam partem dicti manerii cum toto regali, et omnibus pertinentiis, dictæ tertiæ parti adjecto, domino Roberto Burnel nunc Bathon' et Wellens' Episcopo, et idem Robertus feoffavit Willielmum de Boterews de dicta tertia parte cum toto regali eidem annexo, nunc octo annis elapsis, in excambium

alterius terræ in comitatu Salopes', et vocatur Langedone. Et dominus Philippus de Albiniaco, qui tenet duas partes dicti manerii de domino Rege in capite, defendit dictam tertiam partem penes dictum dominum Regem et alios de omnibus servitiis inde pertinentibus.

Somerset'.

- 24. PRIOR DE Novo Loco, IN SHERWODE. Inq. ad q. d.
- 25. Robertus Le Cartewright alias Cartewright. De statu mentis Petri Mauluvel alias Maulovel.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Petrus Maulovel, de Geynesburg', tempore quo Robertum Le Cartewricht de eadem de quibusdam terris et tenementis suis in Geynesburg' feoffavit, satis fuit compos mentis suæ, sed in quo statu nunc est, dicunt quod ignorant, eo quod manet in partibus longinquis.

    Lincoln'.
- 26. De anno 28° Edw. I. nº 164.
- 27. PRIOR ET FRATRES ORDINIS BEATÆ MARIÆ DE MONTE CARMELI CAN-TEBRIG'. Inq. ad q. d.
- 28. ROGERUS DE SUMERY, defunctus. De manerio de Roweleye quod prædictus Rogerus habuit de Willielmo de Etlynges tenendum sibi ad terminum vitæ suæ, vel hæredibus et executoribus suis ad terminum viginti annorum.
- 29. THOMAS DE TWAMELAWE alias TWEMLOWE. De tenura terræ.
- 30. WILLIELMUS AUMBESAS ET JOHANNA UXOR EJUS pro PRIORE ET CON-VENTU SANCTÆ MARIÆ DE SUTHWERK'. Inq. ad q. d.
- 31. De anno 20° Edw. I. nº 167.
- 32. WALTERUS DE WYKING', PERSONA ECCLESIÆ SANCTI LEONARDI DE STANLEGH'. De redditu quem idem Walterus adquisivit per feoffamentum Johannæ de Reyny ante statutum de terris &c.
- 33. PRIOR DE MERTON'. Inq. ad q. d.
- 34. RICARDUS DE BOSCO ROALDI—pro ECCLESIA DE STAKETHERNE. Inq. ad q. d.
- 35. De custodia Abbatiæ Sanctæ Werburgæ Cestr' tempore vacationis.
- 36. WILLIELMUS MICHEL—pro ABBATE ET CONVENTU DE LA BRUERE.
  Inq. ad q. d.
- 37. ABBAS SANCTÆ MARIÆ EBOR'. De valore terræ quam a Johanne de Ravensby adquisivit, post statutum &c.
- 38. RADULPHUS DE BELLO CAMPO—pro CAPELLA BEATÆ MARIÆ DE ETON'.

  Inq. ad q. d.
- 39. Thomas de Bray de Siwelesho-pro capella Sancti Laurentii de Siwelesho. Inq. ad. q. d.
- 40. HAMO DE LA GRENE vel GREUE pro Norwicensi Episcopo. Inq. ad q. d.
- 41. JOHANNES DE DROKENSFORD'. De bosco includendo, &c.

- 42. RADULPHUS PAYNEL—pro CAPELLA SANCTI JACOBI DE BEETON' SUPER GLAUNFORD' BRIGGE. Inq. ad q. d.
- 43. WILLIELMUS CORBEZUN alias CORBIZON ET ABBAS DE STONLEGH'—pro PRIORE ET CONVENTU DE KENILWORTH'. Inq. ad q. d.
- 44. ABBAS DE PARCO LUDE. De terra quam dictus Abbas Henrico Tousy defuncto dimisit, et quam idem Henricus decem annis elapsis reddidit.
- 45. Thomas de Weyland' alias Weylond', felo. De eschaeta.
- 46. Johannes fillus Roberti Atte Halle alias Ad Aulam de Navenby, Idiota. De statu dicti Johannis, et de custodia terrarum.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod idem Johannes in bona memoria fuit usque ad ætatem viginti sex annorum, et tunc propter maximam infirmitatem quam habuit per quartam partem unius anni, et propter maximum defectum custodiæ, et propter famem et miseriam dummodo jacuit in illa infirmitate, non fuit in bona memoria. Dicunt etiam quod non fuit extra memoriam per aliquod infortunium nisi per infirmitatem prædictam, et non alio modo. Dicunt etiam quod qualiter et quo modo accidit ei nesciunt, nisi gratia Dei.
- 47. Simon filius Rogeri, de Claxby Plukacre—pro Abbate et Conventu de Revesby. Inq. ad q. d.
  - 48. PRIOR ET CONVENTUS SANCTI ANDREÆ EBOR'. Inq. ad q. d.
- 49. R. Episcopus London'. Inq. ad q. d.
  - 50. HENRICUS LE MARESCHAL', civis Dublin'. De inquirendo si sit ad commodum Regis.
- 51. PRIOR DE MARTON'. Inq. ad q. d.
  - 52. De anno 18º Edw. I. nº 153.
  - 53. HUGO DE LA LANE vel LAUE—pro ABBATE ET CONVENTU DE CERTESEYE. Inq. ad q. d.
- 54. GALFRIDUS RANDULF alias RENDULF—pro ABBATE ET CONVENTU DE BULDEWAS. Inq. ad q. d.
  - 55. DAVID DE LEGHE ET ALICIA DE SHIRBURNE—pro ABBATE DE SHIRBURNE.
    Inq. ad q. d.
  - 56. WILLIELMUS DE GOUIS alias GOUYZ—pro ABBATE ET CONVENTU DE BYNEDON'. Inq. ad q. d.
  - 57. ABBAS DE PIPEWELL'. De terris captis in manum Regis.
  - 58. RADULPHUS KARLEOL' EPISCOPUS. De exaltatione stagni in aqua de Edene prope Scoteby. Cumberland'.
  - 59. Thomas de Boltesham pro Priore et Conventu de Novo Loco extra Stanford'. Inq. ad q. d.
  - 60. De anno 18° Edw. I. nº 154.

- 61. PRIOR DE COVENTRE, WILLIELMUS DE BARTON, Capellanus, ET ALII
   pro Priore et Fratribus Hospitalis Sancti Johannis
  Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.
- 62. PRIOR ET CONVENTUS DE ATHISSELL'. Inq. ad q. d. Hibern'.
- 63. PRIOR WIGORN'. Inq. ad q. d.
- 64. ROBERTUS BLANKET-pro PRIORE ET CONVENTU WIGORN'. Inq. ad q. d.
- 65. WILLIELMUS DE MOLENDINIS pro PRIORE ET CONVENTU WIGORN'.

  Inq. ad q. d.
- 66. ABBAS ET CONVENTUS DE WEST DERHAM. De terris in manum Regis captis.
- 67. RICABDUS EPISCOPUS LONDON'—pro ABBATE ET CONVENTU DE SANCTA OSITHA. Inq. ud q. d.
- 68. WALTERUS DE TANY, ET ALII-pro PRIORE DE COVENTRE. Inq. ad q. d.
- 69. HENRICUS PYGYN pro ECCLESIA SANCTI LAURENTII DE LUDELOWE. Inq. ad q. d.
- 70. WILLIELMUS ELYOT ET ROBERTUS LE STERESMAN—pro PRIORE ET FRATRIBUS ORDINIS BEATÆ MARLÆ DE MONTE CARMELI CANTEBRIG'.

  Inq. ad q. d.
- 71. WILLIELMUS DE KERBROCK'—pro PRIORE ET CONVENTU DE BERNEWELL'.

  Inq. ad q. d.
- 72. Johannes filius Thomæ, Amabilla filia et una hæres Mauritii filii Mauritii defuncti, et Juliana quæ fuit uxor Thomæ de Clare defuncti, filia et altera hæres ipsius Mauritii. De medietate manerii de Cork' Moyst alias Corkemoyd in manum Regis capta, ratione minoris ætatis hæredis dicti Thomæ de Clare, de qua Johannes filius Thomæ feoffatus est per dictam Amabillam quæ illam medietatem recuperavit tanquam de proparte sua de hæreditate præfati Mauritii patris sui versus prædictam Julianam dicentem dictum manerium esse liberum maritagium suum. Emelina quæ fuit uxor Mauritii filii Mauritii dotata est.
- 73. Homines de Cromelyn et Henricus de Compton' clericus. De terris dominicis Regis cum placitis et perquisitis ad easdem spectantibus. Hibern'.
- 74. JOHANNES LE VEYM—pro ABBATE DE ABBOTESBURY. Inq. ad q. d.
- 75. Prior de Merton'. Inq. ad q. d.
- 76. Robertus de Armenters—pro Abbate et Conventu de Bitlesdene. Inq. ad q. d.
- 77. Abbas et Conventus de Fiscamp'—pro Decano et Capitulo ecclesiæ Sanctæ Mariæ Lincoln'. Inq. ad q. d.
- 78. Hugo de Stanes pro Arbate et Conventu de Thorneton'. Inq.  $ad \ q. \ d.$
- 79. WILLIELMUS DE LUDA, ELYENSIS EPISCOPUS—pro PRIORE ET CONVENTU DE THORNHOLM. Inq. ad q. d.

- 80. WALTERUS DE HAMBY, WILLIELMUS PURKACE, ROBERTUS PURKACE, GERARDUS PURKACE ET MATILDA PURKACE—pro ABBATE ET CONVENTU DE THORNETON'. Inq. ad q. d.
- 81. CANONICI ET CAPITULUM ECCLESIÆ LANDAVEN'. De maneriis captis in manum Regis per mortem Willielmi Episcopi Landaven'.
- 82. ROBERTUS FILIUS WALTERI. Inq. ad q. d.
- 83. Johannes de Neubiry pro Priore Hospitalis Sancti Johannis Jerusalem in Anglia. Inq. ad q. d.
- 84. Galfridus de Turbervill'—pro Abbafe et Conventu de Abindon'.

  Inq. ad q. d.
- 85. Robertus filius Johannis, et alii pro Priore de Alvingham. Inq. ad q. d.
- 86. ROGERUS LE KEU alias CU DE THURLEBY et ALEXANDER LUCAS—pro PRIORISSA ET CONVENTU DOMUS SANCTI MICHAELIS EXTRA STAUNFORD'. Inq. ad q. d.
- 87. Adam filius Roberti Le Newecomen, et alii—pro Fratribus Militiæ Templi in Anglia. Inq. ad q. d.
- 88. De anno 20° Edw. I. nº 165.
- 89. Jacobus Godrick', et alii—pro Abbate de Thorneton'. Inq. ad q. d.
- 90. Johannes Ernald alias Arnaud—pro ecclesia Sancti Nicholai de Trumpeton'. Inq. ad q. d.
- 91. EMELINA LUNGESPEYE—pro CUSTODE CAPELLÆ SANCTI KATHERINÆ DE WAMBERGE. Inq. ad q. d.
- 92. Rogerus de Belleume, quondam Comes Salop'— pro Abratia de Salop'. Ing. ad q. d.
  - Quidam Rogerus de Belleume qui venit in Angliam cum domino Willielmo quondam Rege Angliæ et Conquestore, qui Rogerus ex conquestu suo comitatum Salop' adquisivit et inde Comes extitit, tempore dicti Willielmi Regis fundator Abbatiæ Salop', dedit Deo et Monachis Abbatiæ prædictæ ecclesiam de Shottisdon'. Salop'.
- 93. RICARDUS RAYMUND, ET ALII—pro PRIORE ET CONVENTU SANCTI OSWALDI GLOUCESTR'. Inq. ad q. d.
- 94. PRIOR BRECON'. De decimis et libertatibus ad ecclesiam suam de Brecon' spectantibus.
- 95. CECILIA DE ROMELY, AVICIA FILIA CECILIÆ DE ROMELY, ET ALII---pro PRIORE ET CONVENTU DE BOULTON'. Inq. ad q. d.
- 96. NICHOLAUS FILIUS JOHANNIS, DE MITON', ET ALII—pro ABBATE ET CON-VENTU BEATÆ MARIÆ EBOR'. Inq. ad q. d.
- 97. JOHANNES DE EBOR'. De balliva forestæ de Galtres de qua amotus fuerat.
- 98. De statu Hospitalis Beati Nicholai Ebor' supervidendo, et de fundations ejusdem, &c.

- 99. Pet rus Exon' Episcopus—pro Abbatissa de Legh'. Inq. ad q. d.
- 100. ABBAS BUFF' [? BUCKFAST]. De terra adquisita. Devon'
- † 101. Johannes de Lytegraynes—pro capella Sanctæ Mariæ de Laysingby. Inq. ad q. d.
  - 102. Alicia et Johanna filiæ et hæredes Henrici de Pidele. Probatio ætatis, capta anno 20°.
    - Johannes de Muleborne juratus et diligenter examinatus de ætate Aliciæ filiæ et unius hæredum Henrici de Pidele dicit, quod eadem Alicia est de ætate octodecim annorum. Requisitus quomodo hoc scit, dicit, quod ipse habet quandam filiam suam, nomine Isabellam, quæ nata fuit in anno secundo regni domini Regis nunc, quo anno prædicta Alicia nata fuit per quindenam postquam Isabella prædicta nata fuit. Item idem Johannes juratus et examinatus de ætate Johannæ alterius filiæ et hæredis dicit quod est de ætate quatuordecim annorum.
    - Radulphus de Rocheford' juratus &c. \* Item requisitus de ætate
      Johannæ sororis prædictæ Aliciæ, dicit quod bene scit ipsam esse
      de ætate quatuordecim annorum quia nata fuit in sexto anno regni
      Regis nunc, circa festum Sanctæ Margaretæ. \* Johanna quæ
      fuit uxor Henrici de Pidele et mater prædictarum Aliciæ et
      Johannæ habet custodiam terrarum.

      Dorset'.
  - 103. WILLIELMUS DE HARDREDESHULL', FILIUS ET HÆRES JOHANNIS DE HARDREDESHULL'. Probatio ætatis.
    - Thomas de Nevill' miles juratus et examinatus si quid sciat de ætate prædicti Willielmi dicit, quod dictus Willielmus natus fuit apud Scotton' in comitatu Lincoln' et fuit ætatis viginti duorum annorum ad Pascha Floridum anno regni Regis Edwardi decimo nono. Requisitus qualiter hoc sciat, dicit, quod fuit in servitio domini Philippi de Nevill' quando Johannes de Hardredeshull', pater prædicti Willielmi, desponsavit Johannam filiam prædicti Philippi et matrem prædicti Willielmi, et etiam quando idem Willielmus natus fuit ad Pascha Floridum prædictum. Requisitus similiter qualiter recolit de numero annorum, dicit, quod decem et octo anni sunt elapsi postquam prædictus Philippus obiit ad Pascha anno regni Regis Edwardi primo; et tunc fuit prædictus Willielmus ætatis quatuor annorum, et per hoc scit veraciter quod est ætatis viginti duorum annorum.
  - 104. PHILIPPUS PAYNEL, FRATER ET HERES JOHANNIS PAYNEL. Probatio estatis.
    - Johannes de Ca . . . . . . . juratus et per se separatim examinatus de ætate prædicti Philippi dicit quod idem Philippus natus fuit apud Pyriton' in hundredo de Stapele in comitatu Wiltes' die Assumptionis Beatæ Mariæ circa horam primam anno regni Regis Henrici filii Regis Johannis quinquagesimo tertio, et quod dictus Philippus baptizatus fuit in baptisterio ecclesiæ Beatæ Mariæ de Pyriton', et Ricardus tunc Vicarius ejusdem ecclesiæ baptizavit eum in crastino festi prædicti Assumptionis hora matutina. Requisitus qui fuerunt

compatres et quæ commater ejus, dicit, quod Philippus Besset avunculus matris dicti Philippi Paynel tunc existens apud La Pasterne manerium suum, rogatus ut ipsum Philippum Paynel de fonte susciperet et nomen suum ei aptaret, misit Hugonem de Curteney et Johannem de Pyriton' familiares suos apud Pyriton' ut prædictum Philippum de fonte levarent et nomine dicti Philippi Basset ipsum nominarent. Et Agnes tunc uxor Rogeri de Writel' tenuit eum et commater ejus fuit.

Katherina Paynel, mater prædicti Philippi, habet custodiam terrarum.

[Vide Rot. Fin., 19 Edw. I. m. 19.]

- † 105. WILLIELMUS DE WESTON', PERSONA ECCLESIÆ DE KERCOLESTON.' De quarto decenario in villa de Kercoleston'.
  - Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod feodum Johannis In Le Wylghes in Kerkolston' tenetur ad prædictum quartum decenarium inveniendum. Dicunt etiam quod ille quartus decenarius de quo defectus est jam stetit subtractus per sexaginta annos et amplius, eo quod quidam Adam Le Jorz stetit Ballivus domini Regis in Wappentachio de Bingham et maritavit quandam filiam suam cuidam Ricardo In Le Wylghes, patri Johannis In Le Wylghes, et prætextu ballivæ suæ et potestatis suæ toto tempore suo subtraxit prædictum decenarium qui hucusque subtractus fuit causa ignorantiæ quis eum invenire debuerit. Dicunt etiam quod filius prædicti Johannis In Le Wylghes est infra ætatem et in custodia cujusdam Johannis Le Paumer de Notingham.
- † 106. Robertus Le Mareschal, et alii pro Fratribus Militiæ Templi in Anglia. Inq. ad q. d.
- †107. Thomas Atte Wynch'—pro Priore et Conventu de Medineham.

  Inq. ad q. d.
- †108. HENRICUS FILIUS AUCHERI. Inq. ad q.d.
- †109. Henricus de Bluntesdon' alias Blontesdone—pro Abbate et Conventu Sancti Johannis Coleceste'. Inq. ad q. d.
- †110. GILBERTUS DE LINCOLN'—pro MAGISTRO MILITIÆ TEMPLI IN ANGLIA. Inq. ad q. d.
- †111. ROBERTUS DE PYKERYNG', DECANUS ECCLESIÆ BEATI PETRI EBOR'—pro CAPELLA BEATÆ MARIÆ DE BOUTHUM JUXTA EBOR'. Breve ad q. d.
- †112. PRIOR MAGNÆ MALVERNLÆ. Breve ad q. d.
- \*113. Petrus de Gousele alias Goushill', defunctus. De tenura sua, et de hærede ejus.
  - Idem Petrus tenuit manerium de Toppesfeld' cum pertinentiis de Radulpho de Cameys, qui quidem Radulphus de Cameys dedit dictum manerium Petro de Gousele in liberum maritagium cum Ela filia sua. \* \* Radulphus filius Petri de Gousele est ejus propinquior hæres, et est de ætate octodecim annorum. Essex'.
- \*114. ROGERUS DE LA LEE, Clericus. Inq. ad q. d.

#### 20° Edw. I.

1. RADULPHUS DE HADDELEYE. Inq. p. m.

Radulphus de Haddel' nihil tenuit de domino Rege in capite die quo obiit, sed quidam Johannes de Marisco 'filius et' hæres Agnetis [de Marisco], quondam uxoris prædicti Radulphi, ante obitum prædicti Radulphi quartam partem unius feodi militis in Estbur' fuit ingressus, 'quam quartam partem dictus Radulphus aliquando tenuit ut de hæreditate dictæ Agnetis.'

[? Vide Rot. Fin., 5 Edw. I. m. 7.]

2. RICARDUS DE STOCPORTE. Breve de Diem clausit extremum. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 3 Edw. I. m. 29. Elena quæ fuit uxor Roberti de Stokeport.]

3. ROLLANDUS DE ACSTED' alias OKSTED', defunctus. De messuagio in manum Regis capto de quo Christiana quæ fuit uxor dicti Rollandi conjunctim cum eo feoffata fuit.

Surr'.

[Vide nº 28 hoc anno.]

- 4. WILLIELMUS DE MONTE CANISO alias MONTE CHANISO, DE EDWARDESTON'.

  Extenta terrarum quas idem Willishmus tenuit ad terminum vitas suas.

  Essex'.
- 5. WILLIELMUS DE FYENS alias FYNES. De feodis militum quæ tenentur de eo ratione honoris de Chokes, et de aliis.
- 6. Thomas de Blakeneye alias Blakene. Inq. p. m.

Obiit anno regni Regis

Thomas filius suus primogenitus est proximus hæres suus, et fuit tunc temporis in quintodecimo anno ætatis suæ.

Hereford'.

7. Johannes de Bohun alias Boun alias Bon. Inq. p.m.

Henricus de Bohun filius dicti Johannis est propinquior hæres ejus, et est ætatis quindecim annorum. Gloucestr'.

Henricus de Bon filius suus primogenitus propinquior hæres ejus est, et est de ætate quindecim annorum. Dorset'.

8. SAERUS DE SUTTON', defunctus.

Johannes de Sutton' filius prædicti Sayeri propinquior hæres ejus est, et fuit viginti et unius anni in Octabis Sanctæ Trinitatis anno regni Regis Edwardi nonodecimo. Et sciendum est quod Christiana de Sutton', mater prædicti Johannis de Sutton', dotata est. Ebor'.

9. WILLIELMUS SWET. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Willielmi Swet est ejus propinquior hæres, et est ætatis septem annorum et amplius a festo Annunciationis Dominicæ anno decimo nono usque adhuc.

Northampton'.

#### 10. RANULPHUS LE ROTER. Inq. p. m.

Jurati dicunt quod Petrus filius prædicti Ranulphi est ejus hæres propinquior. Et dicunt quod idem Petrus est de ætate quinque annorum. Cestr'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 6.]

#### 11. RICARDUS DE LA MORE, Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod quidam Bartholomæus de La More 'pater dicti Ricardi' genuit de uxore sua prima quendam filium, nomine Nicholaum, qui habuit quendam filium legitimum, nomine Johannem, 'nunc' ætatis triginta annorum. Idem Bartholomæus genuit de sua uxore secunda duos filios, videlicet, Bartholomæum et 'prædictum' Ricardum; et de eodem Bartholomæo seniore fratre exivit quidam Stephanus legitimus, nomine Stephanus: prædictus vero Ricardus obiit seisitus de prædictis tenementis [in Oldelonde et Buttone,] in dominico suo ut de feodo sine hærede exeunte de corpore suo. Dicunt etiam quod Stephanus filius prædicti Bartholomæi fratris prædicti Ricardi est ætatis triginta annorum. Quis autem prædictorum Johannis seu Stephani propinquior hæres prædicti Ricardi sit penitus ignorant.

Edwardus Dei gratia &c. Malculmo de Harlee Eschaetori suo ultra Trentam salutem. Quia accepimus per inquisitionem quam per vos fieri fecimus quod Ricardus de La More defunctus tenuit de nobis in capite quasdam terras et quædam tenementa in Oldelonde et Button' die quo obiit, et ignoratur utrum Stephanus filius Bartholomæi fratris ipsius Ricardi an Johannes filius Nicholai consanguinei prædicti Ricardi propinquior hæres ipsius Ricardi sit; vobis mandamus quod terras et tenementa prædicta, quæ occasione mortis ipsius Ricardi cepistis in manum nostram, præfato Stephano liberetis ad excolenda et seminanda, donee discutiatur in curia nostra quis dictorum Stephani et Johannis propinquior hæres ipsius Ricardi sit. \* \* Teste me ipso apud Berewyk' super Twedam xxvii° die Junii anno regni nostri vicesimo.

Edwardus Dei gratia &c. Malculmo de Harlee &c. Quia accepimus per inquisitionem &c. ut supra; vobis mandamus quod scire faciatis præfato Johanni quod sit coram nobis in crastino Sanctæ Trinitatis proximo futuro, ubicumque tunc fuerimus in Anglia, 'quem diem præfato Stephano præfiximus,' ostensurus si quid dicere sciat quare eidem Stephano tanquam propinquiori hæredi prædicti Ricardi terras et tenementa quæ fuerunt ipsius Ricardi die quo obiit, et quæ occasione mortis ejusdem capta sunt in manum nostram, liberare non debeamus. \* Teste me ipso apud Westmonasterium xxx. die Aprilis anno regni nostri vicesimo primo.

[Vide Rot. Fin., 21 Edw. I. m. 15.]

# 12. HUGO DE STREDLEYE. Inq. p. m.

Philippus filius dicti Hugonis est propinquior hæres ejus, et erit de ætate viginti annorum ad festum Beati Michaelis proximo futurum. [Inquisitio facta die Sabbati post festum Sancti Swithini.] Derb'.

13. MARGERIA DE MERLAY, nuper defuncta. De captione terrarum in manum Regis quas dicta Margeria tenuit in dotem de hæreditate Ricardi de Sutton' filii et hæredis Roberti de Sutton' defuncti.

Item sciendum [est] quod manerium de Warsop' tenetur de domino Rege in capite, et Margeria de Merlay dotata fuit de dicto manerio una cum manerio de Rokisforth' pro omnibus terris et tenementis quæ fuerunt Johannis de Lexinton' mariti sui, antecessoris Ricardi de Sutton', Ceciliæ uxoris Johannis de Bray, Agnetis uxoris Willielmi de Sanctecroys et Johannis de Longevilers, qui est infra ætatem et in custodia domini Regis; ob quam causam Eschaetor cepit maneria prædicta in manum domini Regis. Dicunt etiam quod dicta maneria sunt de hæreditate prædictorum Ricardi, Ceciliæ, Agnetis et Johannis.

[Vide Rot. Fin., 17 Edw. I. m. 11.]

14. ROGERUS DE CALISTON' alias CALESTONE alias CALSTON'. Inq. p. m.

Rogerus filius dicti Rogeri de Calestone propinquior hæres ejus est, et est de ætate unius anni et unius quarterii. Wiltes'.

Dictus Rogerus defunctus terras tenuit de Rege per socagium, per quod custodia illarum ad propinquiorem hæredi præfati Rogeri debeat pertinere.

15. NICHOLAUS MALEMEYNS alias MALEMAYNS alias MALEMEINS. Inq. p. m.

Nicholaus filius prædicti Nicholai Malemayns est hæres ejus propinquior, et fuit ætatis septendecim annorum ad Natale Domini proximo præteritum.

Sussex'.

Nicholaus filius dicti Nicholai propinquior hæres est et de ætate novemdecim annorum.

Essex'.

Nicholaus filius ejus est propinquior hæres ejus, et est de ætate octodecim annorum.

16. WILLIELMUS DE ESTURS. Inq. p. m.

Galfridus de Insula, frater prædicti Willielmi, est proximus hæres ejusdem Willielmi et plenæ ætatis. [Inquisitio facta est anno 21°.]
Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 21 Edw. I. m. 25 et m. 13.]

17. HUGO FILIUS JOHANNIS. Inq. p. m.

Rogerus filius Johannis, frater prædicti Hugonis, est propinquior hæres, et est de ætate viginti sex annorum et amplius. Salop'.

Dicunt [juratores quod] Rogerus filius Johannis, frater dicti Hugonis, ejus propinquior hæres est, et quod dictus Rogerus est de triginta annorum ætate et amplius.

Hereford'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 5.]

18. JOHANNA LE SECULERE, quæ de hæreditate Ricardi Daniel, infra ætatem existentis, tenuit in dotem.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod dicta Johanna aliquando fuit uxor cujusdem Nicholai Le Seculer, per cujus mortem eadem Johanna die quo obiit tenuit in dotem de hæreditate ipsius Nicholai quasdam terras et tenementa. \* \* Et dicunt per sacramentum suum quod dicta Johanna nihil tenuit nisi nomine dotis. Item dicunt per sacramentum suum quod dictus Nicholaus habuit quendam filium et hæredem, Nicholaum nomine, qui Nicholaus patrem suum supervixit et obiit sine hærede de se, relictis quatuor sororibus et hæredibus suis, videlicet, Alicia antenata, Cescilia, Christiana et Dyonisia; ita quod ipsis Alicia Christiana et Dyonisia plenæ ætatis et sui juris existentibus, venerunt ipsæ Christiana et Dionisia in curia domini Regis, coram Thoma de Weylond et sociis suis Justiciariis domini Regis de Banco, et ibidem quietum clamaverunt prædictæ Aliciæ sorori earum totum jus et clamium quod habuerunt vel habere poterunt in tota hæreditate quæ fuit dicti Nicholai fratris earum, et etiam quicquid eis accidere posset in terris et tenementis quæ dicta Johanna tenuit nomine dotis, sicut prædictum est; unde dicunt quod dicta Alicia soror dicti Nicholai filii Nicholai uxor Walteri de Frene, ætatis triginta sex annorum et amplius, et Ricardus Danyel filius 'prædictæ' Česciliæ defunctæ, qui fuit ætatis decem et novem annorum ad festum Sancti Johannis Baptistæ ultimo præteritum, sunt hæredes propinquiores dicti Nicholai fratris ipsarum Aliciæ et Cesciliæ, sicut eis videtur, sed utrum tres partes dictæ hæreditatis remanere debent dictæ Aliciæ juxta prædictam quietam clamantiam et quarta pars dicto Ricardo ignorant.

Hereford'

A nostre seygnur le Rey prie Water de Frene e Alice sa femme diliveraunce de lur tere ke est prys en la meyn le Rey par le Eschetur en le Cunte de Hertford apres la mort une Johane ke cele tere tynt en noun de duarye de le duement Nichol le Sekeler e de le heritage Alice de Frene e Richard Danyel ke est dedens age, pur ky nounage le Eschetur ad seysy meyme cele tere e quel Richard ne peut demander ne avez for la quarte partye de meyme cele tere pur ceo ke Nichol le Sekeler ael meyme cesty Richard est pere Alice aveyt un fiz, Nichol par noun, e iiij filys, ceo est a dyre, Alice, Cecile, Cristiane e Deonyse, meyme cely Nichol le fiz Nichol morut sans heyr de son cors, apres ky mort meymys ces iiij soyrs partyrunt entre eus tote la tere ke fut a Nichol lur frere en semblement ov les duarys kant yl lur escherreyt, e Alice purchaca les purpartyys de ces ij soyrs, cest est asaver de Cristiane è de Dyonise, ici ke ele aveyt les iij partyys. E Cecile la quarte soyr tynt sa partye e morut, de ky Richard isy ke ore est dedens age, par ky noun age cest duarye est prys en la meyn le Rey e Alice ke est de xxxvi. anns e de plus par quey yl ly semble ke sa tere ne deyt mye demorer en la meyn le Rey pur le nounage de meyme cest Richard.

[Vide Rot. Fin., 21 Edw. I. m. 15.]

## 19. JOHANNES DE DRAYTON'. Inq. p. m.

Simon filius dicti Johannis de Drayton' est ejus propinquior hæres, et est ætate novem annorum et amplius a festo Commemorationis Sanctorum Petri et Pauli usque adhuc.

Northampton'.

20. MARGARETA DE RIPARIIS, QUONDAM COMITISSA DEVON', QUONDAM UXOR ROBERTI AGUILLON' alias AGULON' alias AGUILLOM alias AGUYLON' alias LE AGWYLUN'. Inq. p. m.

Isabella filia Roberti Agulon, quam dominus Hugo Bardolf desponsavit, est propinquior hæres prædicti Roberti, et est ætatis triginta annorum.

Isabella uxor domini Hugonis Bardolf est filia et hæres propinquior dicti Roberti Aguillon', et est ætatis viginti septem annorum.

Cant'.

Prædicta Margareta tenuit omnia prædicta tenementa [in comitatu Buckingham'] in dotem per mortem Roberti Le Aguylon quondam viri sui, qui de domino Rege tenuit in capite per servitium dimidii feodi militis, et dotata fuit per Hugonem Bardulf qui desponsavit Isabellam filiam et hæredem prædicti Roberti propinquiorem; et est ætatis viginti octo annorum.

Buckingham'.

[Vide a° 14 Edw. I. n° 16.]

21. Petrus Spilleman alias Spileman alias Espileman. Inq. p. m.

Dicunt etiam [juratores] quod Matilda uxor Johannis de Grimstede, [quæ] est de ætate triginta annorum, et Katherina uxor Ricardi Testewode sunt proximi hæredes dicti Petri, et dicta Katherina est de ætate viginti quinque annorum. Dicunt etiam quod dictus Petrus duxit Isabellam filiam Radulphi Skurci [?] in uxorem sed nescitur utrum sit prægnans aut non; et steterunt simul per quadraginta dies.

Wiltes'.

Matilda uxor Johannis de Grimstede et Katherina uxor Ricardi de Terstewode sorores prædicti Petri sunt ejus proximi hæredes; et sunt ætatis viginti quatuor annorum et amplius. Southampton'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 10.]

· 22. Johannes de Gatesden'. Inq. p. m.

Johanna est filia et hæres propinquior et est de ætate viginti trium annorum et amplius, et desponsata est cuidam Ricardo Camberleyn sex annis elapsis et amplius.

Hertford'.

Johanna filia prædicti Johannis est hæres ejus proximus, et fuit ætate viginti trium annorum in Vigilia Sancti Thomæ Apostoli anno regni Regis Edwardi vicesimo.

Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

23. WILLIELMUS DE SOULEBY alias Soleby alias Suleby. Inq. p. m.

Robertus de Soleby, frater dicti Willielmi, fuit in custodia Baldewini Wake de dictis terris et tenementis in villa de Shelton'. 

Johanna filia dicti Willielmi est hæres ejus propinquior; et est ætatis viginti quinque septimanarum.

Bedford'.

Johanna filia dicti Willielmi est propinquior hæres ejus, et erit de ætate unius dimidii anni ad mediam Quadragesimam.

Westmerland'.

24. SIMON DE SCACCABIO. Inq. p. m.

Matildis quæ fuit uxor Johannis de Daggewrth' ætatis quadraginta annorum, Lora uxor Willielmi Painforer ætatis viginti octo annorum et Beatrix uxor Johannis Peverel ætatis viginti quatuor annorum, sorores dicti Simonis, sunt propinquiores hæredes ipsius Simonis nisi Petronilla quæ fuit uxor dicti Simonis sit prægnans.

Prædictus Simon obiit die Veneris proxima ante festum Sancti Edwardi Regis anno nonodecimo.

Buckingham'.

Matildis quæ fuit uxor Johannis de Dagworthe ætatis quadraginta annorum, Lora uxor Willielmi Payforer ætatis triginta quatuor annorum et Beatricia uxor Johannis Peverel ætatis viginti octo annorum, sorores dicti Simonis, sunt propinquiores hæredes ipsius Simonis nisi Petronilla quæ fuit uxor prædicti Simonis sit prægnans.

Essex'.

25. HAMO DE GATTON'. Inq. p. m.

Hamo filius prædicti Hamonis defuncti est proximus hæres ejus, et est ætatis viginti sex annorum.

Surr.'

Prædictus Hamo obiit die Mercurii proxima ante festum Translationis Sancti Thomæ Martyris anno supradicto [xx°.] • • Hamo filius prædicti Hamonis est propinquior hæres ejus, et est de ætate viginti octo annorum.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 4.]

26. MURIELLA QUONDAM COMITISSA DE MAR. Inq. p. m.

Maria uxor Nicholai de Graham, soror prædictæ Muriellæ, est propinquior hæres præfatæ Muriellæ, et est de ætate quadraginta annorum et amplius. ? Northumbr'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 15.]

27. RADULPHUS DE ALBINIACO alias ALBANIACO. Inq. p. m.

Dominus Philippus de Albaniaco, filius prædicti Radulphi, est propinquior hæres ejusdem Radulphi, qui nunc est de ætate quadraginta annorum et amplius.

Somerset'.

28. ROLLANDUS DE OKESTED' alias OKSTEDE. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædictus Rollandus una cum Christiana uxore sua et Margeria filia eorum tenuerunt conjunctim quoddam manerium 'quod vocatur Helghto' in parochia de Netlestede de Ricardo de Pympe.

Cant'.

Dicunt [juratores] quod Rolandus de Oksted' qui fuit dominus . . . . manerii [de Oksted'] obiit die Lunze proxima ante festum Sancti Edmundi Regis anno regni Regis Edwardi decimo nono. Et dicunt quod Margeria filia ejus, Clariscia filia ejus, Alina filia ejus, Lucia filia ejus et Thomasina filia ejus, sunt propinquiores hæredes ejus. Et est prædicta Margeria de ætate viginti annorum, et prædicta Clariscia de ætate octodecim annorum, et præfata Alina de ætate septendecim annorum, et prædicta Thomasina est de ætate duodecim annorum. Surr'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 15.]

29. GREGORIUS DE ROKESLE alias ROKESLEYE. Inq. p. m.

Rogerus de Risslepe est hæres ejus propinquior, et fuit ætatis quadraginta annorum ad Pentecosten proximo præteritum. Sussex'.

Prædictus Gregorius obiit tertiodecimo die Julii anno regni Regis Edwardi decimo nono. \* \* Rogerus de Rislepe, filius Agnetis sororis prædicti Gregorii, est propinquior hæres ejus et est de ætate quadraginta annorum. Cant'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 15.]

30. SAERUS BATAILLE alias BATAYLE. Inq. p. m.

Idem Saherus et Johanna uxor ejus simul juncti tenuerunt die quo idem Saherus obiit unum molendinum &c. \* Edmundus est filius et propinquior hæres prædicti Saheri et de ætate octodecim annorum.

Essex'.

31. NICHOLAUS DE WHYTEFELD'. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] quod quidam Robertus de Whytefeld habuit quandam uxorem de qua procreavit quendam, Mathæum nomine, qui superstes est; mortua ipsa, duxit aliam de qua genuit Mariam 'uxorem Johannis de Teriby,' Robertum, Nicholaum et Johannem, et prædictus Nicholaus qui nunc mortuus est impetravit prædicta tenementa, et prædicti Robertus et Johannes mortui sunt, et Maria soror prædictorum Roberti Nicholai et Johannis, secundæ uxoris, superstes est, et Mathæus, primæ uxoris, similiter: unde dicunt quod intelligunt prædicta Maria soror prædicti Nicholai ex eodem patre et eadem matre sit propinquior hæres prædicti Nicholai, et est de ætate quadraginta annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

32. GACIUS DE CALVO MONTE alias CHAUMOND'. Inq. p. m.

Johannes filius Gacei defuncti propinquior ejus hæres est, et est ætatis unius anni et dimidii. Ebor'.

33. ELENA DE GORGES. Inq. p. m.

Radulphus de Gorges est 'filius et' proximus hæres dictæ Elenæ defunctæ, et est ætatis triginta sex annorum et amplius. Southampton'.

Radulphus de Gorges 'miles' propinquior hæres ejus est et de ætate triginta quinque annorum.

Dorset'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 11.]

34. CHRISTIANA DE LATIMERE. Inq. p. m.

Thomas Latimer filius dictæ Christianæ est ejus propinquior hæres et est ætatis viginti duorum annorum.

Northampton'.

[Vide Rot. Fin., 21 Edw. I. m. 26.]

35. Robertus de Markham, defunctus, consanguineus et unus hæredum Henbici de Lexinton'.

Extenta maneriorum de Toxford et Warsope, quæ Margeria quondam uxor Johannis de Lexinton' fratris dicti Henrici tenuit in dotem; de quibus Johannes de Bray et Cecilia uxor ejus filia et una hæres dicti Roberti de Markham, Willielmus de Sancta Cruce et Agnes uxor ejus altera filia et hæres prædicti Roberti, Johannes de Lungevilers consanguineus et unus hæres prædicti Roberti et Ricardus de Sutton' consanguineus et unus hæres Henrici de Lexinton', rationabiles partes suas clamant.

[Vide ao 17 Edw. I. no 24.]

## 36. Philippus Marmyon alias Marmiun alias Marmeon. Inq. p. m.

Sunt ibidem quatuor hæredes, scilicet, Johanna de Morteyn quæ [est] ætatis triginta sex annorum, Johanna uxor Alexandri de Frevyle quæ est ætatis viginti quatuor annorum, Matilda uxor Radulphi Le Botiler quæ est ætatis triginta annorum et Johanna Marmyun quæ fuit ætatis octo annorum ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ. [Inquisitio facta 8º die Januarii.] Warewic'.

Dicunt [jurati] quod domina Johanna quæ fuit uxor Willielmi de Morteyn filia prædicti Philippi, Johanna uxor Alexandri de Frivile, filia Mazeræ quæ fuit uxor Radulphi de Crombewelle filiæ præfati Philippi, Matilda uxor Radulphi Le Boteler filis ejusdem Philippi, quæ sunt plenæ ætatis, et quædam Johanna filia ejusdem Philippi quæ fuit ætatis octo annorum ad festum Annunciationis Beatæ Mariæ proximo præteritum, sunt propinquiores hæredes prædicti Philippi.

Lincoln'.

Philippus Marmiun nibil tenuit in comitatu Hereford' in dominico ut de feodo die quo obiit, sed tenuit partem manerii de Bradeford' in capite de domino Rege de feodo de Kilpec de hæreditate Johannæ uxoris dicti Philippi Marmiun. \* Et sunt hæredes ipsius Philippi Marmiun Johanna de Morteyn Matilda La Botillere et Johanna de Frivile, quæ sunt omnes plenæ ætatis.

Hereford'.

Johanna de Mortayne et Matilda de Botyler, filiæ prædicti Philippi, et Johanna filia Radulphi de Cromwelle et Maceriæ uxoris ejus, sunt juste hæredes . . . . Philippi. Et minor illarum est de triginta annis. Salop'.

Est etiam assignatio dotis Maria qua fuit uxor Philippi Marmyun. [Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 14.]

Item, de maneriis in manum Regis captis, que prædictus Philippus tenuit ad terminum vitæ suæ ex concessione Roberti Marmyun et Isabellæ quondam uxoris ejus.

Dicunt [juratores] super sacramentum suum quod Philippus Marmyun habuit maneria de Pyricroft et Glascote cum pertinentiis de dono domini Regis secundum Dictum de Kenelworth'. Dicuat etiam quod Glascote cum pertinentiis tenetur in capite de Matilda de Clynton', et posuit clamium suum in prædicta custodia versus prædictum Philippum. Et ita inter eos convenit quod dicta Matilda concessit dicto Philippo custodiam et maritagium Isabelise filiæ et hæredis Egidii filii Radulphi usque ad legitimam ætatum prædictæ Isabellæ. Dicunt etiam quod dictus Philippus dedit maritagium dictæ Isabellæ Roberto Marmyun filio suo qui ipsam habuit in uxorem. Dicunt etiam quod cum dicta Isabella ad ætatem pervenit dicti Robertus et Isabella petierunt prædicta maneria coram Johanne de Vallibus et

sociis suis Justiciariis itinerantibus apud Warrewicum per Breve mortis antecessoris versus prædictum Philippum, qui venit coram dictis Justiciariis et recognovit prædicta maneria cum pertinentiis esse jus ipsorum Roberti et Isabellæ et hæredum dictæ Isabellæ.

Warewic'.

37. HUGO PECHE. Inq. p. m.

Hugo Peche est filius et hæres dicti Hugonis Peche propinquior, et est ætatis triginta sex annorum et amplius.

38. HUGO DE CURTENAY alias CORTENAY. Inq. p. m.

Hugo de Curtenay est filius et proximus hæres dicti Hugonis de Curtenay defuncti, et fuit de ætate sexdecim annorum ad festum Exaltationis Sanctæ Crucis. [Inquisitio facta 8° die Aprilis.]

Berk'.

- 39. Petrus de La Mare, defunctus. De valore terrarum et maritagii hæredis.

  Dicunt [juratores] quod Robertus de La Mare est filius prædicti Petri de La Mare et est filius ejus primogenitus et propinquior hæres ejus. Item dicunt quod hæres erit ad festum Purificationis Beatæ Mariæ octodecim annorum. [Inquisitio facta die Veneris in vigilia festi Omnium Sanctorum.]

  Wiltes'.
  - 40. Benedictus Le Vilur felo de se. De terris quas ipse tenuit, in quibus Rogerus de Beufo ingressus est quia habuit custodiam Roberti filii Roberti de Pyrie.—[In dorso Inquisitionis] In casu isto non est eschaeta licet sit sui ipsius felo, sed hæres succedit in hæreditatem. Habeat meliorem inquisitionem.

    Buckingham'.
  - 41. GILBERTUS DE CLARE COMES GLOUCESTR' ET HERTFORD'—pro ABBATISSA ET CONVENTU DE LEGH'. Inq. ad q. d.
- 42. ROGERUS DE MERLEYE ET MARGERIA UXOR EJUS defuncta. De manerio de Barwesford' capto in manum Regis.
  - Dicunt [jurati] per sacramentum suum quod Ricardus Wmfrawill' avus Gilberti de Wmfrawill' qui nunc est dedit et concessit Rogero de Merley manerium de Barouesford' cum pertinentiis in liberum maritagium cum Margeria filia ejus, habendum et tenendum eisdem Rogero et Margeriæ et hæredibus de corpore ejusdem Margeriæ exeuntibus. Et dicunt per sacramentum quod dicta Margeria obiit sine hærede de corpore suo exeunte. Et quod reversio prædicti manerii de Barouesford' cum pertinentiis debet reverti Gilberto de Wmfrawill' qui nunc est tanquam hæredi Ricardi de Wmfrawill' avi sui per formam donationis.
  - 43. GILBERTUS PECCHE alias PECHE, defunctus, ET JOHANNA UXOR EJUS. De maneriis captis in manum Regis post mortem ejusdem Gilberti.
    - Gilbertus Peche feoffavit Johannem filium et hæredem suum de manerio de Plechedene cum pertinentiis ad festum Sancti Hillarii anno regni prædicti Regis secundo; \* \* qui postea conjunctim feoffavit prædictum Gilbertum Peche et Johannam uxorem ejus de prædicto manerio cum pertinentiis habendo et tenendo eisdem Gilberto et Johannæ et hæredibus quos idem Gilbertus de ipsa Johanna procreaverit.

      Essex'.

- 44. De anno 19º Edw. I. nº 105.
- 45. RADULPHUS DE WASSINGLEE, defunctus. De custodia terræ et hæredis prædicti Radulphi cum maritagio hæredis. Walterus de Wassingele antecessor fuit prædicti Radulphi.
- 46. Thomas de Lodyngton'. Inq. ad q. d.
- 47. HENRICUS DE LASCY COMES LINCOLN' ET CONSTABULARIUS CESTR'—
  pro Abbate et Conventu de Thorneton'. Inq. ad q. d.
- 48. Johannes Gerveys, Civis Exonlæ—pro Fratribus Minoribus Exon'.

  Inq. ad q. d.
- 49. ROBERTUS DE RAVENESDENE, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 50. PRIOR ET CONVENTUS SANCTI ANDREÆ NORTHAMPTON'. Inq. ad q. d.
- 51. HENRICUS DE BROK'. Extenta terrarum suarum.
- 52. MAGISTER WILLIELMUS DE RADENOUERE—pro WILLIELMO DE BRUES NUPER EPISCOPO ET CAPITULO LANDAVENSI. De terra concessa ante statutum, &c.
- 53. HENRICUS FILIUS HERBERTI alias HENRICUS FILIUS WILLIELMI FILII HERBERTI. Inq. ad q. d.
- 54. ABBATISSA SANCTÆ MARIÆ WYNTON'. Utrum terra quam adquisivit sit de feodo suo, necne.
- 55. ROBERTUS BURNEL, BATHON' ET WELLENS' EPISCOPUS. Inq. ad q. d.
- 56. PRIOR DE SHULDHAM'. De terris quas dictus Prior adquisivit ante statutum de terris &c. ad manum mortuam non ponendis.
- 57. STEPHANUS DE STALHAM, felo. De tenementis in Norwico captis in manum Regis.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Stephanus de Stalham non fuit seisitus de ullo tenemento in Norwico in dominico suo ut de feodo, die quo feloniam fecit pro qua utlagatus fuit, sed dicunt quod Matilda uxor prædicti Stephani perquisivit de Gocelino Godale patre suo unum messuagium in Overneweport, \* et duas stallas piscarias in foro Norwici, \* antequam prædictus Stephanus eam desponsasset. Dicunt etiam quod prædicta Matilda et Matilda soror sua habuerunt unum messuagium &c. \* ex hæreditate Gocelini Godale patris prædictarum Matildæ et Matildæ.
- 58. HUGO LE BRUN, felo. De valore terrarum, &c.
- 59. ABBAS DE WALTHAM et ROGERUS LEUENOTH' tenens Prioris de Suthwerk'.
  Inq. ad q: d.
- 60. WILLIELMUS DE LANGELEYE, suspensus. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 61. PRIOR DE SEMPRINGHAM alias SEMPINGHAM. De terra perquisita viginti annis elapsis.
- 62. ROGERUS LE BIGOD COMES NORFOLC'. Inq. ad q. d.

- 63. PRIOR ET FRATRES ORDINIS BEATÆ MARIÆ DE MONTE CARMELI DE NOVO CASTRO SUPER TYNAM. Inq. ad q. d.
- 64. MARGERIA QUÆ FUIT UXOR WILLIELMI DE SALTWYK', suspensa. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 65. ABBAS DE WALTHAM. De terris perquisitis ante statutum &c.
- 66. Abbas de Stonle—pro Magistro et Fratribus Militiæ Templi in Anglia. Inq. ad q. d.
- 67. Simon de Grenehull', Willielmus filius Willielmi Le Vyneter et Willielmus de Clyve Clericus. Inq. ad q. d.
- 68. BARTHOLOMEUS FILIUS ROGERI DE PRESTON', felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.
- 69. WILLIELMUS ELIENSIS EPISCOPUS. Inq. ad q. d.
- 70. Deest. ----
- 71. HENRICUS DE LONGA ICHINTON'—pro PRIORE ET CONVENTU DE ROUTON'.

  Inq. ad q. d. [manca.]
- 72. WALTERUS SPICH'—pro PRIORE ET CONVENTU DE MERTON'. Inq. ad q. d.
- 73. MAGISTER PHILIPPUS LE CORNWALEYS, ARCHIDIACONUS WINTON'—pro CAPELLA SANCTI MICHAELIS APUD SANCTUM AUSTOLLUM. Inq. ad q. d.
- 74. De anno 19º Edw. I. nº 106.
- 75. WALTERUS DE LANGETON', Clericus Regis. Inq. ad q. d.
- 76. RICARDUS HOKEMOKE alias HUKEMOKE, ET ALII pro ECCLESIA BEATÆ MARIÆ DE WENGHAM. Ing. ad q. d.
- 77. De gurgitibus in aqua de Trente de novo constructis.
- 78. Walterus Abbot—pro Abbate et Conventu de Tavistok'. Inq. ad q. d.
- 79. De anno 19º Edw. I. nº 107.
- 80. RICARDUS DE MAGNA BADEWE—pro PRIORE ET CONVENTU DE WRYTELE, Inq. ad q. d.
- 81. GALFRIDUS DE SUTHORP', defunctus. De captione terrarum in manum Regis quas idem Galfridus tenuit de Gilberto de Clare comite Gloucestr'.
  - Prædictus Galfridus de Suthorp obiit in Vigilia Sancti Andreæ Apostoli anno regni Regis Edwardi nonodecimo \* \* Prædictæ terræ et tenementa fuerunt de hæreditate Roysiæ uxoris dicti Galfridi et idem Galfridus tenuit ea ad terminum vitæ . . . [per] legem Angliæ.

    Huntingdon'.
- 82. De anno 19º Edw. I. nº 109.
- 83. Hugo de Cressingham—pro Priore et Conventu Beatæ Mariæ de Spineto. Inq. ad q. d

- 84. Edmundus Comes Cornue'—pro Ministeo et Fratribus dedinis Sanceæ Trinitatis Oxon'. Inq. ad q. d.
- 85. Thomas de Plumbergh', et alii—pro Magistro et Fratribus Militlæ Templi in Anglia. Inq. ad q. d.
- 86. MARTINUS JUSTUS—pro PRIORE ET CONVENTU SANCTI PETRI DE GIPPEWYCO. Inq. ad q. d.
- 87. De anno 19º Edw. I. nº 110.
- 88. Robertus filius Hugonis Attekirke de Keleby—pro Priorissa et Monialibus de Cotum. Inq. ad q. d.
- 89. HENRICUS DE BROKE. Extenta terrarum quas ipee tenet in comitatu Essex'.
  - Prædictus Henricus dedit quoddam molendinum Henrico filio suo qui nunc tenens est.
- 90. ISABELLA DE HARLESTON' alias HERLISTON' (UXOR RICARDI DE HERLISTON')
  —pro Priore et Conventu de Cruce Robsie. Inq. ad q. d.
- 91. PRIOR DE SIXLE. De terris perquisitis ante statutum, &c.
- 92. Johannes de Wydecumbe, et alii pro Abbate et Conventu de Malmesbury. Inq. ad q. d.
- 93. Johannes Porthors—pro Priore et Canonicis de Bernewell'. Inq. ad q. d.
- 94. Petrus de Insula et Robertus de Veteri Terra alias Terra Veteri, executores testamenti Petri Episcopi Lincoln' executoris testamenti Martini Durlyng',—piro Decano et Capitulo ecclesia Beati Petri Exon'. Inq. ad q. d.
- 95. WILLIELMUS WOLDI—pro ABBATE ET CONVENTU DE ABINDON'. Inq. ad q. d.
- 96. AMICIA QUE FUIT UXOR GALFRIDI DE BELLA FAGO nuper defuncti. De terris, de quibus ipsa una cum dicto Galfrido feoffata fuit, in manum Regis captis post mortem ipsius Galfridi.
- 97. Johannes de Insula, Persona ecclesiæ de Arton'—pro capella Sanctæ Trinitatis de Burton'. Inq. ad q. d.
- 98. WALTERUS DE REDDESHAM, defunctus. De tenementis tentis de Rege in hundredo de Wayneford' post mortem dicti Walteri captis in manum Regis, ratione primæ seisinæ contra consustudinem, ad damnum Johannis filii et hæredis ejusdem Walteri.
  - Dicunt [juratores] quod dominus Rex nec Ballivus hundredi prædicti nec aliquis nomine domini Regis post mortem antecessorum tenentium prædicta messuagium et terram habebunt relevium neque custodiam prædictorum messuagii et terræ; sed quod mater hæredis post mortem antecessorum habebit custodiam prædictorum messuagii et terræ vel aliquis alius de parentela.

    Suffolc'.

- 99. Waltebus de Moniton' et Willielmus de La Felde—pro ecclesia Beatæ Mariæ de Kyngespeyne. Inq. ad q. d.
- 100. ROSERUS LOVECOCK'. De captione terræ in manum Regis post mortem Petri Exon' Episcopi executoris testamenti Margaretæ Tantefer.
- 101. Johannes de La Sale—pro Abbate et Conventu de La Hyde extra Wynton'. Inq. ad q. d.
- 102. PRIOR SANCTI ANDREÆ EBOR'. De feoffamento terros per Walterum de Touthorp'.
- 103. RADULPHUS KARLIOLENSIS EPISCOPUS. Inq. ad q. d.
- 104. RICARDUS BANDE vel BANDE, defunctus. De quadam placea, quam dictus Ricardus ante mortem suam dedit Johanni Personæ ecclesiæ Sancti Benedicti in Huntyndon', in manum Regis capta.
- 105. ROBERTUS DE PYNKENY. Inq. ad q. d.
- 106. Thomas de Bekeringg', defunctus. De valore advocationum ecclesiarum.
- 107. REGINALDUS DE GAREFORD', Capellanus—pro ABBATE ET CONVENTU DE ABINDON'. Inq. ad q. d.
- 108. WILLIELMUS DE BERKEROLES—pro ABBATE ET CONVENTU DE CLYVE. Inq. ad q. d.
- 109. Johannes de Brutewelle-pro Abbate de Sancto Albano. Inq. ad q. d.
- 110. Johannes Atte Wylewes et Radulphus Gerier—pro ecclesia de Pyttesl'. Inq. ad q. d.
- 111. MARGARETA DE LA HOGE. De terra in Insula de Gereseye eidem Margaretæ in escambium dimissa.
  - Dixerunt [juratores] quod Johannes de Karkevill' filius et hæres domini Ricardi de Crakevill' militis habuit terras et redditus in eadem Insula ex eschaeta ejusdem militis in parochia Sanctæ Mariæ de Arso Monasterio, et quod idem Johannes easdem terras et redditus Jordano de Hoga et Margaretæ ejus uxori, pro quibusdam terris et tenementis quæ dicta Margareta in Normannia habebat in suum liberum maritagium, excambiavit.
- 112. ABBAS DE QUARERA. Inq. ad q. d.
- 113. Johannes Boyne et alli—pro Priore de Tonebrigge. Inq. ad q. d.
- 114. FRATRES PREDICATORES HIBERNIE. De expulsione corum a quodam loco in Kilmehallock'.
- 115. Johannes Gerveys-pro Fratrebus Minoribus Exon'. Inq. ad q. d.
- 116. RICARDUS DE TWETTON' alias TWETHONE ET ALII—pro Abbate et Conventu Sanctæ Radegundis juxta Doveriam. Inq. ad q. d.

- 117. ADAM DE CRETINGE ET JULIANA UXOR EJUS (FILIA MAURITH FILII MAURITH defuncti) QUONDAM UXOR THOMÆ DE CLARE defuncti. Brevia de certiorari, Inquisitio, Placita, Finis, &c. de quibusdam terris &c. in Hibernia, de quibus prædicti Thomas de Clare et Juliana uxor ejus per prædictum Mauritium filium Mauritii conjunctim feoffati fuerunt.
- 118. HENRICUS LE WALEYS—pro DECANO ET, CAPITULO SANCTI PAULI LONDON'. Inq. ad q. d.
- 119. ROGERUS BRYAN—pro CAPELLA SANCTI JOHANNIS BAPTISTÆ DE BUNT-INGFORD'. Inq. ad. q. d.
- 120. Brevia, Inquisitio, Placita &c. super contentione inter Majorem et Cives Waterford' et Majorem et Communitatem de Ros alias Rosponte.
- 121. ROGERUS DE SOMERY, defunctus.
  - De damnis factis in terris suis tam tempore quo custodia illarum in manu Regis extitit quam tempore quo ad manus Johannis de Sancto Johanne devenit ex concessione Regis.
- 122. RICARDUS DE OTRINGHAM—pro ABBATE ET CONVENTU DE MELSA. Inq. ad q. d.
- 123. ABBAS DE HOLMCOLTRAN. De Insula in qua abbatia sua fundata existit deafforestanda; et de communa pasturæ. Inq. ad q. d.
- 124. De anno 21 Edw. I. nº 210.
- JOHANNES GIFFARD—pro PRIORE ET CONVENTU DE PARVA MALVERNE.

  131. 
  Inq. ad q. d.
- 126. JOHANNES DE HALTON', defunctus. De custodia terræ et hæredis dicti Johannis, &c.
  - Johannes de Halton' tenuit de Petro nuper Exon' Episcopo quasdam terras per servitium militare: post cujus mortem idem Episcopus seisivit dictas terras in custodia sua eo quod hæres dicti Johannis fuit et adhuc est infra legitimam ætatem. Et existente eadem custodia in manu Episcopi prædicti, obiit quædam Emma cohæres dicti Johannis de Halton' sine hærede de corpore suo, quæ Emma de eodem Johanne tenuit; post cujus mortem idem Episcopus seisivit terras quas dicta Emma tenuit ratione custodiæ hæredis dicti Johannis infra ætatem existentis, et seisinam dictæ custodiæ per quatuor annos pacifice retinuit, et inde obiit seisitus.

Cornub'.

## [Vide Rot. Fin., 15 Edw. I. m. 6 et m. 3.]

- 127. HAWISIA DE CORTENAY. De terra quam ipsa dedit abbati et conventui de Forde ad pascendum tres pauperes, &c.
- 128. PRIOR DE TYNEMUTH' ET BURGENSES NOVI CASTRI SUPER TYNAM.

  Placita &c. annis 19° et 20° de diversis libertatibus.
- 129. RADULPHUS ALBON, felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- † 130. Adam Gurdon—pro Priore et Conventu de Seleburne, pro anima Constantiæ quondam uxoris suæ defunctæ. Inq. ad q. d.
  - 131. Breve est pertinens ad numerum 125 hoc anno.
  - 132. Petrus de Geneville alias Genevile. Inq. p. m.

Petrus de Genevile tenuit manerium de Walterston' infra libertatem de Ewyas cum duabus carucatis terræ et dimidia cum pertinentiis quas tenuit de Galfrido de Geneville patre suo et Matilda uxore ejus, et dicti Galfridus et Matilda de domino Rege in capite. \* \* Et propinquiores hæredes eorum sunt Johanna filia dicti Petri ætatis sex annorum, et Beatrix filia ejus secunda ætatis quinque annorum, et Matilda filia ejus tertia ætatis unius anni. Wallia.

Petrus de Genevill' 'et Johanna uxor ejus' tenuerunt in comitatu Hereford' quoddam manerium quod vocatur Malmeshull' de domino Galfrido de Genevile patre suo et Matilda uxore ejus. \* Et propinquiores hæredes ejusdem Petri sunt Johanna filia ejus primogenita [quæ] fuit de ætate sex annorum ad Purificationem Beatæ Mariæ anno supradicto [20°], Beatrissa filia secunda de ætate quinque annorum anno prædicto, et Matilda filia tertia [quæ] erit de ætate unius anni ad festum Sancti Dominici proximo sequentis. [Inquisitio capta in crastino Sanctæ Margaretæ Virginis.] Hereford'.

133. HUGO DE CURTENAY alias CURTENEYE alias CORTENAY. Inq. p. m.

Prædictus dominus Hugo obiit die Jovis proxima post festum Sancti Petri in cathedra anno prædicto [20°], et proximus hæres ejus est Hugo filius prædicti domini Hugonis de Curteney, et erit in festo Exaltationis Sanctæ Crucis proximo futuro de ætate sexdecim annorum. [Inquisitio facta die Lunæ post festum Sancti Ambrosii.]

Buckingham'.

Dicunt [juratores] quod Hugo de Curtenay primogenitus filius et hæres supradicti Hugonis de Curteney propinquior hæres ejus est, et ad festum Exaltationis Sanctæ Crucis proximo futurum erit de ætate decem et septem annorum. [Inquisitio facta 2º Aprilis.]

Dorset'.

134. PETRUS DE ARDERNE. Inq. p. m.

Johannes de Arderne filius ejusdem Petri propinquior hæres ejus est, et est ætatis viginti sex annorum. Cestr.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 3.]

135. ADAM DE NAPTON', nuper defunctus.

Dicunt [juratores] quod Robertus filius prædicti Adæ de Napton' propinquior hæres prædicti Adæ est, et quod prædictus Robertus est de ætate viginti et duorum annorum et amplius. Warewic'.

[? Vide Excerpta & Rot. Fin., II. 230.]

136. HENRICUS DE DENE. Inq. p. m.

Willielmus de Dene est filius ipsius Henrici primogenitus et propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti et octo annorum. Gloucestr'.

Henricus de Dene tenuit die quo obiit medietatem manerii de Pagenhull' de hæreditate Agathæ uxoris suæ quæ adhuc superstes est.

- \* Et Willielmus de Dene 'filius dicti Henrici' est propinquior hæres ejus, et est ætatis viginti et octo annorum.

  [Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 7.]
- 137. RICARDUS IN LE WRA alias DEL WRA, DE TYNDALE, defunctus. De terra quam post mortem dicti Ricardi Ballivi Alexandri quondam Regis Scotiæ ceperunt in manum ipsius Regis de quo idem Ricardus tenuit in drengagio, et post cujus mortem terra de Tyndale devenit ad manum Regis Angliæ; et de hærede, &c.
  - Dicunt [juratores] quod Margeria del Wra uxor prædicti Ricardi dotata est de tertia parte. \* Et dicunt quod Ricardus filius Ricardi del Wra est ejus propinquior hæres. Et dicunt quod ipse Ricardus filius et hæres prædicti Ricardi erit in proximo festo Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis de ætate viginti unius et unius anni. [Inquisitio facta in crastino Sancti Thomæ Martyris.] Northumbr'.
- 138. Robertus de Cruys de Nalle, defunctus. Extenta terrarum, &c.

  Rogerus de Sancto Bosco et Isabella uxor ejus mater prædicti Roberti
  tenent in dotem. \* \* Et sciendum, Ellena quæ fuit uxor prædicti
  Roberti habet tertiam partem omnium terrarum tenementorum et reddituum prædictorum quæ sibi assignatur nomine dotis suæ. Hibern'.
- Prædicta Margareta tenuit prædictum manerium [de Faukeshall'], nomine dotis, ex dotatione Baldewini de Insula Comitis de Insula quondam viri sui, de hæreditate Isabellæ de Fortibus Comitissæ Albemarliæ. Item dicunt [juratores] quod prædicta Isabella est soror et hæres propinquior prædicti Baldewini et est ætatis quinquaginta quatuor annorum.

Margareta de Ripariis tenuit manerium de Fressewater', nomine dotis, de Isabella Comitissa Albemarliæ in capite. \* \* Isabella de Fortibus Comitissa Albemarliæ est propinquior hæres prædictæ Margaretæ, et est plenæ ætatis. Southampton'.

140. Alexander de Sumersham alias Somersham. Inq. p. m.

Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod Alexander de Somersham diem clausit extremum decimo octavo die Martii anno vicesimo. Et quod eodem die tenuit in capite de domino Rege in villa de Sutton' in comitatu Bedford' unum messuagium cum gardino et holmo adjacente, unde Johanna uxor prædicti Alexandri feoffata est cum dicto Alexandro de medietate. \* Item dicunt quod Johannes filius et hæres dicti Alexandri est ejus hæres propinquior et quod quarto die post Annunciationem Beatæ Mariæ ultimo præteritam fuit ætate viginti duorum annorum et dimidii. [Inquisitio facta die Jovis ante Ascensionem Domini.] Bedford'.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 3; et 23 Edw. I. m. 14.]

141. WILLIELMUS DE HALE. Inq. p. m.

Willielmus filius dicti Willielmi de Hale est ejus propinquior hæres, et est ætate viginti duorum annorum et amplius. Northampton'. [Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 6.]

142. ADAM FILIUS RICARDI LE ENGLEYS, utlagatus. De anno et die qui ad Regem pertinent.

- 143. PRIOR DE DUNOLM'. De terris adquisitis ante statutum &c.
  - Prior de Dunolm' adquisivit medietatem unius messuagii in villa Sancti Botulphi de Agnete quæ fuit uxor Thomæ de Suynesheved' anno regni Regis Edwardi secundo. Ita quod prædictus Prior et Conventus præfatæ Agneti sustentationem suam in victu et vestitu in tota vita sua invenirent. Et postea anno regni Regis ejusdem tertio cum quidam Galfridus filius et hæres prædicti Thomæ, qui aliam medietatem prædicti messuagii tenuit, acceptus esset in monachum apud Dunolm', ipse medietatem illam prædictis Priori et Conventui dedit, et aliam medietatem quam prædicta Agnes mater ipsius Galfridi eis dederat plenius confirmavit. Lincoln'.
- 144. Johannes Wischard' et Johanna uxor ejus, filia et hæres Nicholai de Prendrelath' alias Prenderlath' defuncti. De inquirendo si dicta Johanna sit propinquior hæres dicti Nicholai et plenæ ætatis.
  - Johanna quæ fuit filia Nicholai de Prenderlath' tenet tenementum in Monilawe per servitium militare, et est propinquior hæres ejusdem Nicholai patris sui, et est legitimæ et plenæ ætatis.

    Northumbr'.
- 145. THOMAS DE WEYLOND', felo. De anno et die qui ad Regem pertinent.

  [Inquisitiones manca.]
- 146. GERARDUS DE FURNYVALL' ET RICARDUS DE ARRAZ—pro MAGISTRO ET FRATRIBUS MILITIÆ TEMPLI IN ANGLIA. Inq. ad q. d.
- 147. Ingeramus de Munceaus alias Monceaus. Inq. p. m.
  - Idem Ingeramus nullam terram tenuit de domino Rege in capite die quo obiit neque de aliis quia feoffavit Johannem filium et hæredem suum ex consensu domini Regis de manerio de Berneston' in Holderness, &c. \* tenendo de domino Rege in capite, ita quod si idem Ingeramus obierit priusquam filius suus legitimam compleverit ætatem quod dominus Rex custodiam nec maritagium amitteret. \* \* Johannes filius suus est propinquior hæres ejus, et est de ætate octodecim annorum.
- 148. WILLIELMUS LE MARESCHAL. De valore tenementorum quæ seisita fuerunt in manum Regis, ratione Judaismi, die Inventionis Sanctæ Crucis anno 19°.
- 149. RICARDUS LE RUS, defunctus. De statu duarum partium terrarum quæ fuerunt Ricardi Le Rus defuncti (qui tenuit de Willielmo Bardolf' defuncto) quarum custodiam Rex anno regni sui sexto commisit Ricardo de Middelton', nunc defuncto, usque ad legitimam ætatem filii et hæredis prædicti Ricardi Le Rus.
- 150. RADULPHUS DE WYNETON' vel WYVETON'. De valore terræ quam tenet ad voluntatem Regis.
- 151. LAURENTIUS DE SANCTO MICHAELE. Inq. ad q. d.
- 152. GALFRIDUS DE GEYNVILL' alias GENEVILL' ET MATILDA UXOR EJUS.

  De cognitione placitorum de transgressionibus in ecclesiis infra
  libertatem suam de Trim in Hibernia.

- 153. Johannes de Suthewell'. De terra vasta sibi et hæredibus suis per Johannem Archiepiscopum Ebor' concessa.
- 154. De anno 19º Edw. I. nº 111.
- 155. De anno 18º Edw. I. nº 155.
- 156. HUGO DE PLESSETIS alias PLESETIS. Inq. p. m.

Hugo de Plessetis filius prædicti Hugonis est hæres propinquior dicti Hugonis defuncti et ætatis viginti et quinque annorum et amplius.

[Vide Rot. Fin., 20 Edw. I. m. 5.]

- 157. Suspirius de Bayus' alias Baiocis, defunctus. De manerio, ratione mortis suce, in manum Regis capto, in dispendium Willielmi de Gimminges alias Gymmylles.
  - Dicunt [juratores] quod tenuit aliquando quoddam manerium in Eylesthorp', de quo Willielmum de Gymmylles avunculum suum diu ante mortem suam feoffavit ad terminum vitæ ipsius Willielmi.

Lincoln'.

- 158. GILBERTUS FILIUS ET HÆRES PATRICII DE SUTHAYK' alias SUTEAIK' defuncti. Probatio ætatis facta apud Karliolum.
  - Dicunt [juratores] per sacramentum suum quod prædictus Gilbertus filius et hæres prædicti Patricii de Suteaik' defuncti, qui de domino Rege tenuit in capite, natus fuit in Tinwald in regno Scotiæ, et fuit ætatis viginti et unius annorum in festo Sancti Thomæ Apostoli ante Natale Domini anno prædicto [20°]. Qui requisiti qualiter eis constat de ætate ipsius, eo quod natus fuit in regno Scotiæ, dicunt, quia ætas prædicti Gilberti sufficienter probatur in regno Scotiæ 'et hoc bene sciunt' quare terræ et tenementa quæ tenuit de Comite de Buzan sibi redditæ fuerunt in festo prædicto Sancti Thomæ.

Cumbr'.

- 159. JOHANNES FILIUS ET HÆRES JORDANI DE SUTTON' defuncti. Probatio cetatis.
  - Dicunt [juratores] quod dictus Johannes natus fuit apud Knyveton' in comitatu prædicto, et fuit de ætate viginti et unius anni vigilia Pentecostes anno regni Regis Edwardi vicesimo.

    Derb'.
- 160. 161.
  Placita coram Rege et inquisitio de citatione familiarum Regis in hospitio suo per ordinarios seu personas ecclesiasticas.
- 162. De anno 19º Edw. I. nº 112.
- \*164. Patricius de Dunbarre Comes de Marchia. De relevio et servitiis Regi debitis de terris suis in comitatu Northumbr' quas ipse per mortem Patricii quondam Comitis de Marchia patris sui nunc de Rege tenet.
- †165. Johannes de Sutton' et Petronilla uxor ejus et Petrus Gode (filius Willielmi Gode)—pro Priore et Conventu ordinis Fratrum Prædicatorum de Sancto Botulpho. Inq. ad q. d.

- \*166. Rogerus filius et hæres Johannis Alayn alias Aleyn defuncti.

  Probatio ætatis.
  - Rogerus de Wyneleshulle juratus et diligenter examinatus super ætate Rogeri filii Johannis Aleyn, dicit quod prædictus Rogerus natus fuit apud Purscandel die Lunæ proxima post Conceptionem Beatæ Mariæ anno coronationis Regis Henrici filii Regis Johannis et patris domini Regis nunc quinquagesimo quarto, et baptizatus fuit eodem die in ecclesia Omnium Sanctorum ejusdem villæ. Requisitus qualiter recolit de die prædicto et nativitatis prædictæ, dicit quod interfuit eodem die et quod ipsum levavit de fontibus. Requisitus qualiter recolit de anno nativitatis, dicit quod post Natale proximum post nativitatem prædictam duxit quandam Margeriam in uxorem suam in villa prædicta ubi tunc manebat cum Abbatissa Schafton', de qua Margeria uxore sua genuit eodem anno quendam filium suum primogenitum, nomine Robertum, qui nunc est de viginti et uno anno ætatis et amplius.
  - Henricus Le Chamberlang [et alii] jurati et diligenter separatim examinati super ætate Rogeri filii Johannis Aleyn, dicunt quod prædictus Rogerus natus fuit supradicto die Lunæ et anno supradicto, et baptizatus in ecclesia prædicta. Requisiti qualiter recolunt de die prædicto nativitatis, dicunt quod tunc temporis extitit ibi quidam Rector ecclesiæ prædictæ, nomine Rogerus Cosyn, avunculus supradicti Rogeri qui statim post nativitatem prædictam scribi fecit diem nativitatis ejusdem Rogeri in Missale ejusdem ecclesiæ quam quidem scripturam sæpius inspexerunt, et sic bene constat eis de ætate ejusdem ut dicunt super sacramentum suum; et dicunt quod prædictus Rogerus die Lunæ proxima post Conceptionem Beatæ Mariæ anno regni Regis Edwardi vicesimo fuit de ætate viginti et duorum annorum.
- †167. PRIOR ET CONVENTUS ORDINIS SANCTI AUGUSTINI DE CANTEBRIG'. Inq. ad q. d.
- †168. ROBERTUS PETYT. Inq. ad q. d.
- †169. MILO TALBOT, defunctus. Extenta terrarum ejusdem Milonis rations minoris ætatis hæredis in manu Regis existentium: de quibus Alienora quæ fuit uxor dicti Milonis dotata est.
  - Ricardus filius et hæres prædicti Milonis propinquior hæres ejus est, et de ætate quinque annorum.

    Hibern'.
- †170. Fratres Sancti Augustini de Huntingdon'. Extenta tenementorum captorum in manum Regis pro eo quod dicti Fratres sine licentia Regis ingressi sunt.
- †171. NICHOLAUS DE HIBALDESTOWE ET HUGO DE KELSEYE CAPELLANI IN ECCLESIA SANCTI PETRI DE ESTGATE LINCOLN'. Inq. ad q. d.
- †172. Johannes de Hudeleston' alias Hodeleston'—pro Abbate et Conventu de Kaldyr [Caldre]. Inq. ad q. d.



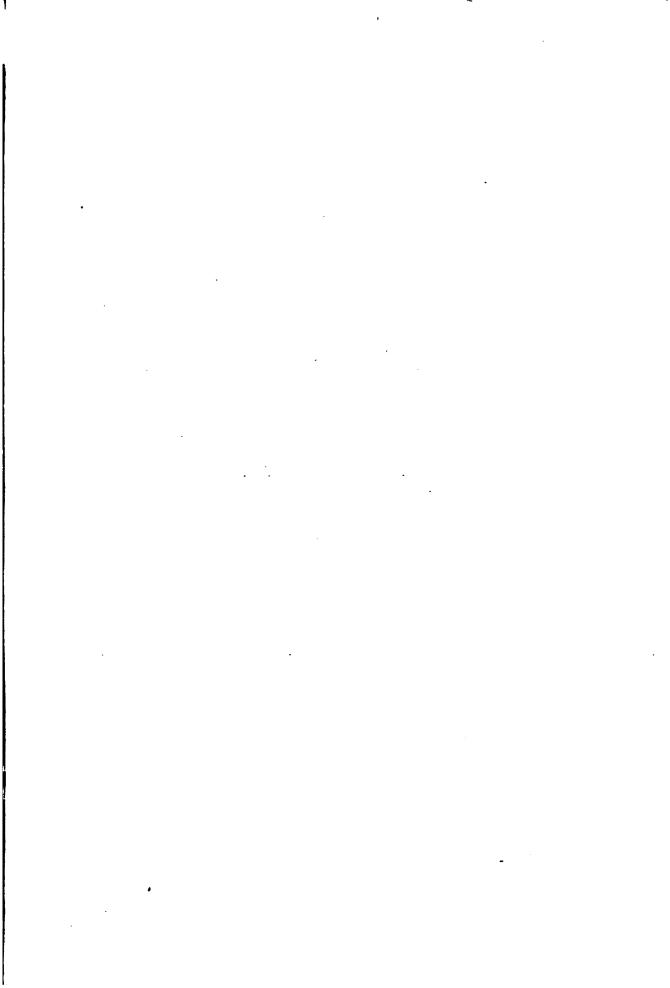

## LONDON:

Printed by GRORGE E. EYRE and WILLIAM SPOTTISWOODE,
Printers to the Queen's most Excellent Majesty.
For Her Majesty's Stationery Office.

| • | • | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

|   |  |   | • |   |   |
|---|--|---|---|---|---|
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  | • |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   | • |   |
|   |  |   | • |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
| • |  |   |   |   | • |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |
|   |  |   |   |   |   |

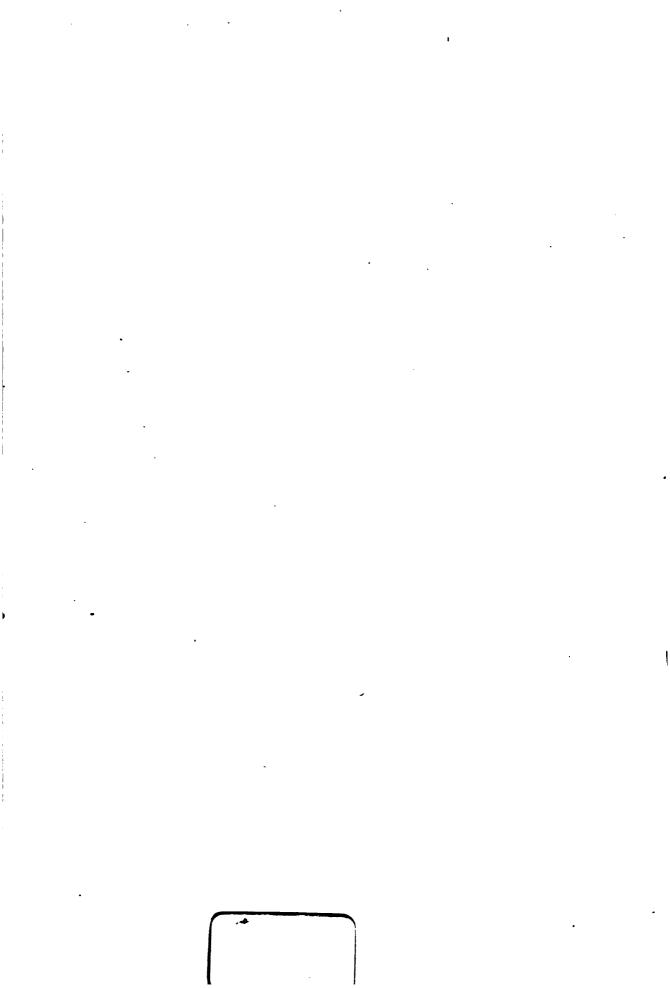

